

Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

Demon of Condi-

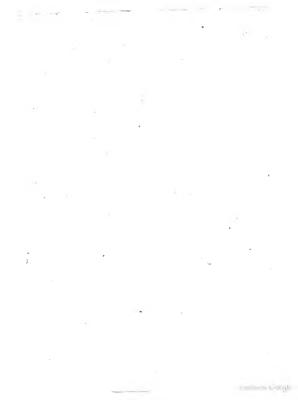

.

# DELL'ORIGINE, PROGRESSI E STATO ATTUALE

# L E T T E R A T U R A

TOMO SESTO



## ROMA

M. DCCC. XVI.

PRESSO MORDACCHINI, ED AJANI



# INDICE

## DE'CAPITOLI

DEL TOMO SESTO



|    | CAP. VI.                  |      | 27  | Bartolino.  | 30       |
|----|---------------------------|------|-----|-------------|----------|
| T  | )                         |      |     | Rudbek.     | ivi      |
| L  | ell' Anaiomla. Pa         | g. I | 29  | Lisero.     | 32       |
| 1  |                           | ivi  |     | Willis .    | 33       |
| 2  | Ippocrate.                | ivi  |     | Malpighi.   | 34       |
| 3  | Aristotele .              | 3    |     | Lower .     | 37       |
| 4  | Diocle Caristio.          | 4    |     | Graaf.      | 38       |
| 5  | Erasistrato .             | ivi  |     | Swammerdam. |          |
| 6  | Erofilo .                 | 6    |     | Ruisch .    | 39       |
| 7  | Altri anatomici .         | ivi  |     | Leeuwenoek. | 40<br>41 |
| ė  | Scuola d'Alessandria.     | 7    | 127 | Bidloo .    | ivi      |
| q  | Galeno .                  | 6    |     | Du Vernei.  |          |
|    | Abbandono dell' Anato-    | ,    |     | Meri .      | 42       |
|    | mia de tempi bassi.       | 10   |     | Vieussens . | 43       |
| 11 | Mondini -                 | 11   |     | Mangetti.   | 44       |
|    | Altri anatomici.          | 12   | 71  | Verheyen.   | 46       |
| 12 | Achillini .               |      | 4.5 | Commercia.  | ivi      |
|    | Berengario .              | 341  | 43  | Cowper.     | ivi      |
|    | Vesalio .                 |      |     | Boerhaave . | 47       |
|    |                           | 13   |     | Heister .   | ivi      |
| 10 | Scoperte attribuite a di- |      |     | Valsalva.   | 48       |
|    | versi inventori.          | 14   |     | Santorini.  | i√i      |
| .7 | Falloppio.                | 18   | 48  | Morgagni .  | 49       |
|    | Eustachio.                | 19   |     | Senac.      | 54       |
|    | Bauhino ,                 | 22   | 50  | Winslow.    | 5 5      |
|    | Riolano.                  | ivi  | 51  | Ferrein .   | 56       |
| 21 | Keplero .                 | ivi  | 52  | Bertin .    | ivi      |
|    | Scheinero.                | 23   | 53  | Lassone,    | ivi      |
| 23 | Scoperta della circola-   | -    |     | Lieutaud.   | ivi      |
|    | zione del sangue.         | ivi  |     | Douglas,    |          |
| 24 | Asellio .                 | 28   |     | Albino.     | 57       |
|    | Vesling.                  |      |     | Aller,      | 58       |
|    |                           |      |     |             | 60       |

405 Wolfio.

404

| x                                                            |         |                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 433 Interpretazione del-<br>le leggi de' giuris-<br>consulti | ivi     | 458 Durazione del buon-<br>gusto della giuris-<br>prudenza. | 423 |
| 434 I patrizi primi giu-<br>risconsulti.                     | 405     | 459 Vicende del diritto<br>giustinianeo nell'               | 7-, |
| 435 Sesto Elio Cato.                                         | ivi     | occidente .                                                 | 424 |
| 436 Due Caroni.                                              | 406     | 460 Nell' oriente .                                         | 425 |
| 437 P. Mucio, Bruto, e                                       |         | 461 Basilicon .                                             | 426 |
| Manilio .                                                    | ivi     |                                                             | -,  |
| 438 O. Mucio Scevola.                                        | ivi     | ritto nell' occiden-                                        |     |
| 439 Servio Sulpicio .                                        | 407     | te .                                                        | 427 |
| 440 Cambiamento della                                        | 701     | 463 In Italia .                                             | ivi |
| romana legislazio-                                           |         | 464 Nella Spagna.                                           | 428 |
| ne .                                                         | 410     |                                                             | 410 |
| 441 Augusto.                                                 | ivi     | 466 Studio della giuris-                                    |     |
| 442 Labeone, e Capi-                                         | • • • • | prudenza ne bassi                                           |     |
| ione.                                                        | 411     | tempi.                                                      | ivi |
| 443 Sette de giurispru-                                      | 4       | 467 Scuole di giurispru-                                    |     |
| denti.                                                       | ivi     | denza.                                                      | 431 |
| 414 Salvio Giuliano.                                         | 412     | 463 Di Costantinopoli .                                     | ivi |
| 445 Edino perpetuo.                                          | ivi     | 469 Di Roma                                                 | ivi |
| 446 Giurisconsulti del se-                                   |         | 470 Di Ravenna.                                             | 432 |
| colo d'Antonino il                                           |         | 471 Scuole di Bologna.                                      | ivi |
| filosofo.                                                    | 415     | 472 Pandette fiorentine .                                   | 433 |
| 447 Decadimento della                                        |         | 573 Professori del dirit-                                   |     |
| giurisprudenza.                                              | 416     | to civile.                                                  | 435 |
| 448 Scuola di Berito.                                        | 417     | 474 Irnerio .                                               | ivi |
| 449 Codici gregoriano,                                       |         | 475 Azzo .                                                  | 436 |
| ed ermogeniano.                                              | ivi     | 476 Accursio .                                              | ivi |
| 450 Nuova legislazione                                       |         | 477 Odefredo.                                               | ivi |
| degl'Imperatoricri-                                          |         | 473 Merito dei primi                                        |     |
| siiani.                                                      | 418     | professori.                                                 | 437 |
| 451 Codice teodosiano.                                       | 419     | 479 Chiose.                                                 | ivi |
| 452 Giustiniano.                                             | 420     |                                                             | ivî |
| 453 Suo codice.                                              | ivi     | 481 Divisione del dige-                                     |     |
| 454 Pandette.                                                | 421     | sto.                                                        | 438 |
| 455 Istituta.                                                | ivi     | 482 Autentiche .                                            | ivi |
| 456 Novelle .                                                | 422     | 483 Scuola di Bartolo.                                      |     |
| 457 Merito delle pan-                                        |         | e di Baldo.                                                 | 439 |
| dette.                                                       | ivi     | 434 Merito di questa                                        |     |
|                                                              |         | scuola.                                                     | ivi |

ivi 551 Codice Napoleone.

ivi 552 Conclusione.

515 Fernandez de Castro.

516 Ramos.

ivi 465

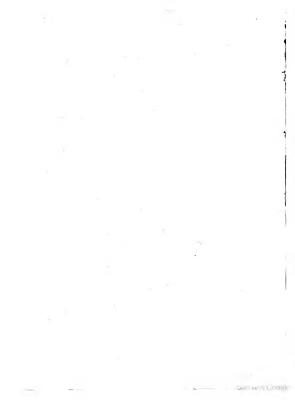

### DELL' ORIGINE, DE' PROGRESSI

#### E DELLO STATO ATTUALE

## DELLE SCIENZE NATURALI

#### CAPITOLO VI

Dell Anatomia .

C ol dire che ne'macelli e negli altari, quando si sparavano gli animali e le vittime, si presero i primi principi dell' Anatomia, che gli Egiziani avendo l'uso d'imbalsamare i cadaveri dovevano alquanto conoscere l'interna struttura dell'uomo, credo che avremo detto quanto si può asserire fondatamente dell'antichissima anatomia . Al fissarsi poi presso i Greei nella famiglia degli Asclepiadi lo studio della medicina, all'introdursi nella Grecia la filosofia, e le varie sette de filosofi e contemplatori della natura. si sono acquistate più cognizioni della composizione de corpi animali, e s'è incominciata a formare la scienza anatomica. Infatti, se dobbiamo prestar fede al testimonio di Calcidio (a), Alcmeone di Crotone filosofo pitagorico intraprese a fare sezioni anatomiche ; ed egli , Ippone di Metaponto , Empedocle , Anassagora, ed altri filosofi di quei tempi mostravano una sufficiente perizia delle parti anche interne de'corpi animali . Senza volere sforzatamente dare ad Empedocle , ad Alemeone e ad altri antichi troppo profonde cognizioni sulla composizione interna dell' udito, e su altri punti reconditi dell' anatomia, come vogliono fare alcuni (b), abbiamo nell'opere d'Ippocrate un sicuro e Tom. VI.

ipportmen

(a) In Plat. Time

(6) Mora, ec. 1, sa , al.

glorioso monumento de' progressi degli antichi medici e filosofi in questa scienza. Lasciando ad altri, più di noi eruditi in tali meterie, il disputare se Ippocrate abbia sì o no conosciuto la circolazione del sangue, i condotti salivali, i vasi lattei, i vasi linfatici, ed altre belle scoperte de' moderni, quello soltanto che manifestamente si vede ne' suoi scritti, ci dà un' idea abbastanza vantaggiosa delle sue anatomiche cognizioni, per non abbisognare di cercarne altre meno sicure . Veramente Ippocrate in quelle sue opere, che sono d'indubitabile autenticità, non fa aperta professione d'anatomia, ma parla nondimeno con tanta giustezza , dovunque occorre , dell'ossa , de'tendini , delle vene e d'altre parti interne del corpo umano, ed accenna con tanta accertatezza alcune differenze che fra il maschio e la femmina, fra gli uomini e gli altri animali s' incontrano, che mostra assaì chiaramente d'essersi già da qualche tempo fatte non poche osservazioni anatomiche, e forse anche qualche sezione degli stessi corpi umani ed essersene acquistate assai recondite cognizioni : e come Ippocrate presenta tali notizie senza verun'aria di novità, e senza alcun indizio d'esserne egli stato lo scopritore, pare che debbansi attribuire, almeno in gran parte, alle speculazioni de' suoi antecessori, e considerarsi come frutto delle diverse scuole degli Asclepiadi , che in varie città dell' Asia e dele la Grecia fiorivano, benchè accresciute forse, corrette, e migliorate dal superiore e sempre fecondo suo genio. Galeno aveva sì alta stima della dottrina d'Ippocrate in queste materie, che un libro segnatamente compose su l'ippocratica anatomia. Più notizie anatomiche si ritrovano in altri libri attribuiti ad Ippocrate, ma che non sono di così certa legittimità. Pure come essi vengono, se non dallo stesso Ippoerate, almeno da altri medici o filosofi antichi, possono giustamente servire di prova dello studio, che seguitò a coltivarsi, della parte anatomica. Infatti vedonsi dopo Ippocrate citati come anatomici Polibo, del quale voglionsi alcuni libri dei riportati fra gl'ippocratici;

Diogene appolloniate, il quale sembra avere scritta una storia delle vene, se non abbastanza vera, almeno molto minuta; Eutifrone, scrittore d'anatomia, ed alcuni altri. Democrito, nel filosofico suo ritiro, molto s'occupava nella speculazione dell'interna ed esterna struttura degli animali (a). Platone stesso, tuttochè avvezzo a contemplare in grande la natura, seppe discendere ad alcune anatomiche particolarità (b). Ma quegli che dopo Ippocrate più vantaggio recò alla scienza anatomica, fu certamente il filosofo Aristotele . Lo studio grande ch' ei fece , come abbiam detto, della storia degli animali lo condusse alle ricerche anatomiche de' medesimi con una diligenza, quale non s'era veduta in tutta l'antichità. Egli stesso colla sua filosofica oculatezza fece molte sezioni anatomiche, ed armato dell'opportuno coltello esaminava le viscere, e le parti interne degli animali, ne faceva chiare e scientifiche descrizioni, paragonava le parti d'alcuni animali con quelle degli altri, ed anche dell'uomo stesso, e dava un' anatomia comparata, che poteva servire di esemplare a' medici ed a' naturalisti . che si dedicavano a questo studio. Egli con savia riserva prese molto dell'anatomia d'Ippocrate; ma seppe in alcuni punti apportarvi maggiore giustezza, e più esatta verità; parlò degl'intestini con più distinzione ed accuratezza; pensò più dirittamente intorno alcune circostanze della generazione: fu il primo che desse alla grande arteria il nome d'aorta, che ha di poi conservato (c); ed è certamente il filosofo, dopo Ipporrate, a cui più lumi debba l'anatomia (d). L'amore di questo studio si propagò pei a tutta la scuola aristotelica; e Callistene, e Stratone, e più di tutti Tenfrasto apportarono ad alcuni punti anatomici maggiore diligenza e qualche utile novità (e). Lo studio dell'anatomia era stato presso gli antichi coltivato sì da' filosofi, che da' medici,

Aristocle .

(a) Spiet. inter Hipport.

(i) In Tim.

(e) Galen, De sen, et art, diet.

(d) Asimal. bist. , De gener. anim. , alibi .

(e) Theophe, de ader. , de suder. , el.

#### SCIENZE NATURALI

Diecle Ceris

come l'attesta Galeno (a). Ma a que tempi era già alquanto decaduto, ed erasi molto abbandonato l'uso delle sezioni anatomiche, e per ciò fu d'uopo che Diocle Caristio scrivesse un libro intorno alle anatomiche amministrazioni . Quando i fanciulli, dice Galeno (b), molio s' applicavano all' anatomia, e quando nelle proprie case presso i loro padri s' esercitavano nell' anatomia sì colla lezione e colla scrittura, che colle sezioni de' cadaveri, era affatto superfluo lo scrivere sopra d'esse alcun comentario : ma quando poi l'anatomia uscì dalla famiglia degli Asclepiadi, e si propagò fra gli altri, che non erano avvezzi fino dall'infanzia a veder tali operazioni, cominciarono queste ad andar in disuso, e bisognò che alcuni anatomici si dessero ad insegnare la maniera di fare tali sezioni, o, com' essi dicevano. le anatomiche amministrazioni. Il primo di questi scrittori fu, a notizia di Galeno, Diocle Carutio; ma scrissero dopo di lui su questa materia parecchi antichi, e non pochi moderni fino a Marino, anatomico di qualche grido, e allo stesso Galeno (c), Sembra che non producessero gran profitto le loro lezioni; poichè gli anatomici, che allora fiorirono, non giunsero alla perizia anatomica, che posseduta avevano i loro predecessori. Nè Diocle, tuttoche il primo maestro di tali preparazioni, e autore di vari trattati ad illustrazione delle membrane, della generazione, della respirazione, e d'altri punti appartenenti all'anatomla; ne Prauagora, quantunque l'ultimo della stirpe degli Asclepiadi, ne Filotimo, ne altri simili, i più stimati di quell' eià, non meritarono gran considerazione dalla posterità, e Gateno li tratta apertamente di rozzi ed inesatti, e come scrittori da non farne conto in queste materie (d). D'uopo fu d'aspettare da Erasistrato e da Erofilo una nuova ristorazione . Fino a questi l'anatomia era ancora ne'suoi principi, non aveva intraprese profonde e complete disquisizioni, ne aveva potuto acqui-

Ermiere

se profonde e complete disquisizion

di Ibid.

(c) Ibid.

stare altre cognizioni che quelle, che le somministravano la contemplazione degli animali, e qualche accidentale occasione d'osservare internamente la struttura degli umani cadaveri, senz'avere ancora il coraggio di familiarizzarsi con essi, è tagliare, e sminuzzare, e volgere, e rivolgere i muscoli, i nervi, l'ossa, e tutte le loro parti. Da questi due incomincia a prendere maggior lena, e ad accingersi a riù sottili lavori. Erasistrato ed Erofilo sono i due anatomici, che la inalzano a più sublimi speculazioni : essi incominciarono a fare le sezioni anche de corpi umani: anzi, se si dee pressar fede al romano Celso, essi fecero l'anatomia non solo su gli uomini morti, ma eziandio su'vivi, ottenendo dal principe a questo fine i prigionieri dannati a morte (a). Nè per contemplare le interne parti dell'uomo lasciarono d'esaminare anche quelle degli altri animali; e la grande scoperta d' Erasistrato dei vasi lattei nel mesenterio non provenne dalle dissezioni de corpi umani, ma bensì da quelle degli animali, avendoli per la prima volta osservati ne capretti. Benche possa forse fondatamente pensarsi coll' Haller (b), che sia stato Prassagora il primo ad adoperare il nome d'arterie, distinguendo queste dalle vene, pure Erasistrato ne parlò con tanta chiarezza, trovò tante differenze tra le vene e le arterie, fece in particolare su quesie tante sperienze, che a lui universalmente s'attribuisce la scoperta di questa diversità, e la privativa applicazione del nome d'arteria. Nessuno prima di lui e d'Erofilo conobbe con qualche giustezza i veri e principali usi del cerebro e de nervi. Erasistrato descrisse con sufficiente esattezza le valvole de' vasi del cuore, e la diversa loro struttura, altre del di dentro volte al di fuori, ed altre all'opposto; e insegnò, che da una bocca esce il sangue nel polmone, e da altra lo spirito o l'aria nel resto del corpo. Del corso dell'orina, dell' uso del cervello, e de' nervi indi procedenti, dell' infiammazione, e d'altri punti anatomici trattò con più intelligenza che i

(a) Lib. I. Praef.

(b) Bibl. V. Prattageras .

distinse i nervi da' tendini e da' legamenti e li divise in più sor-

ti. Trovò nel cerebro e nel cervelletto materia di nuove disquisizioni . S' occupò con particolare diligenza nelle investigazioni su le parti genitali de' due sessi. Molti nomi da lui imposti ad alcune particelle animali sono stati ricevuti da tutti i posteri . E possiamo dire con verità che Erofilo ed Erasistrato ridussero ad arte l'anatomia, e la inalzarono a qualch' esattezza di vera scienza . Oltre questi due maestri cita Galeno anch' Eudemo come uno de coltivatori dell'anatomia, e gli attribuisce varie scoperte (a); e loda parimente Eurifone come uno de più dotti anatomici, e de' migliori operatori delle sezioni anatomiche (b). Le scuole d' Erasistrato e d' Erofilo seguitarono ad illustrare la scienza promossa da' loro maestri ; e Senofonte , Apollonio , Eraclide Eritreo , Andrea Caristio , ed altri medici di quelle scuole nuovi lumi apportarono all'anatomia. Ma non tardò guari a raffreddarsi questo lodevole ardore : rare furono le sezioni de' corpi umani, ed i più dotti e diligenti medici si contentavano d'imparare da libri la costituzione del nostro corpo

Altel antomiet che . ne ha lasciato verun indizio d'avere sparati i corpi uma-

Fridia

le sue sposizioni, che non ha mai commesso il menomo errore, come osservò il Boerhaave (c) . Sorano mostra non poca pratica anatomica (d); e Moschione, al giudizio dell' Haller (e), appena fa più che copiarlo . De'latini Celso e Plinio ci danno molte notizie anatomiche, ma raccolte tutte da' libri greci, non

senza ricercarla in se stessa con dispiacevoli operazioni, e con viste schisose. Areteo non si trattenne in descrizioni anatomi-

ni : ma nondimeno ha sempre parlato con tale verità ed esattezza di qualunque punto anatomico, che gli si è presentato nel-

<sup>(</sup>a) De Hipp, et Plat, plac. lib. VIII,

<sup>(</sup>b) De neeri diaters, cap. IX.

<sup>(</sup>d: De valr. es mal. pud. (e) Bibl. anat.

iscoperte da loro colle proprie osservazioni . Sebbene Celso mostra più intima cognizione di tutte le parti del corpo umano, e particolarmente delle ossa ha parlato con tanta ampiezza ed eleganza, che può meritare la lode di qualche originalità (a). Di molto vantaggio è stato all'anatomia il medico Rufo efesio, il quale ha dati molti lumi per l'intelligenza degli antichi anatomici colla sua opera su' nomi delle parti del corpo umano (b); ha aggiunte anche da se alcune osservazioni, e ci ha l'asciate molte notizie per la storia dell'anatomia. Nello stato di decadenza, a cui era questa venuta, tentò Marino di darle qualche vigore, e di rimetterla nel maggiore suo lustro. Galeno infatti conta Marino per uno de ristoratori dell'anatomia (c); lo loda per avere scritto delle amministrazioni anatomiche, e per avere richiamato l'ardore, ed avanzato la teoria e le speculazioni delle sezieni degli animali (d); lo riguarda come il più diligente ed esatio descrittore de muscoli e d'altre parti (e); e lo presenta in somma come il più dotto anatomico di quel secolo, e degno de più gloriosi rempi di quella scienza. Lamentasi spesse volte Galeno del poco sudio, che allor facevasi delle anatomiche operazioni : leggevansi e spiegavansi soltanto le dottrine degli antichi; non si cercava di verificarle ne' fatti stessi, nè di consultare la natura. Solo in Alessandria conservavano in par- scoole d' Aleste i medici il buon metodo degli antichi, ed all'erudite loro lezioni aggiungevano altresì le ispezioni del soggetto, di cui trattavano; e per ciò raccomanda caldamente Galeno agli studiosi. che concorrano alle scuole d' Alessandria, se non per altro, per comodo di queste ostensioni anatomiche, e per potere colle oculari dimostrazioni accertarsi della dottrina proposta da' professori (f). Aveva realmente Alessandria particolari motivi di conservare il lodevole uso di tali operazioni . Alessandro , fondato-

<sup>(</sup>a) Lib. VIII. (b) App sl. part. bam, corp. to De Plat. et Hipp. 1k lib. VIII ,

<sup>(</sup>d) De avet, admin. lib. Il. cap. L. Lib. de Nat. bem. (a) Matcul, distret .. ol. (f) De anar. adm. lib. 1 , cap. II.

re di quella città , prestò con sovrana generosità ad Aristote. le molte migliaja d'animali da poterli sparare, ed esaminarne comodamente l'interna loro struttura; e poscia i Tolomei accordarono ad Erofilo, come Ansioco Seleuco ad Erasistrato, il potere liberamente fare negli nomini le stesse operazioni, e dare le vere e convincenti dimostrazioni delle dottrine anatomiche, che nelle loro lezioni sponevano; ond'era ben giusto che dove i principi tanta mano avevano data a questo studio, dove fiorito avevano i principali maestri dell' anatomia, e vi avevano fatti tanti progressi, colà si procurasse di conservare l'onore di questa scienza, e si mantenesse l'uso di quelle ostensioni, che avevano tanto giovato a suoi avanzamenti. V'erano nondimeno anche altrove alcuni professori, che adoperavano quanto potevano le sezioni de corpi umani . Satiro , maestro di Galeno , se non ardiva di sparare cadaveri , procurava almeno di tagliare e render visibili le parti scoperse nelle piaghe, e nelle loro adiacenze (a) ; ed alcuni erano soliti di sparare anche frequentemente i corpicciuoli de'morti fanciulli esposti secondo l'uso nelle contrade (b). Ma generalmente era rarissimo l'uso delle sezioni anatomiche anche degli animali; e per mancanza di questo esercizio nè sapevano i professori eseguire queste operazioni , nè ancora facendole negli stessi uomini, sapevano distinguere le parti medesime, che si presentavano a'loro occhi. Dell'uno, e dell' altro riporta esempi Galeno. Vollero alcuni medici , ch' erano nelle truppe delle guerre germaniche, sparare alcuni corpi degli uccisi nimici : ma poco avvezzi a vedere le parti interne degli animali, non seppero riconoscere quelle degli uomini che avevano alla vista, ne ricavarono gran profitto da tali operazioni (c) ... Vollero aliri mostrare l'arteria senza sangue; e provandosi a questo fine di legare i vasi del cuore, poco pratici di queste operazioni non poterono riuscirvi, e in vece di mille denari, che

(a) De anat. adm. lib. 1, cap. II. (b) Ibid. lib. III , cap. III. (c) Ibid. Ifb, L

Galeno

loro erano stati esibiti dagli scolari di Galeno per quest'ostensione, non riportarono che le beste di tutti (a). Armavansi questioni sopra questioni, davasi in preda l'anatomia a vane speculazioni, i sofisti disputavano su l'uso, a cui è destinata dalla natura ogni parte, i fisici, e i medici movevano altre questioni, gli empirici componevano libri interi contra la scienza anatomica, e poco curavansi le sezioni e le oculari dimostrazioni, nè ritraevasi da quello studio verun profitto (b). la questo tempo venne Galeno, e pieno di zelo per l'onore dell'anatomia, scrisse, diede lezioni, fece ostensioni, esortò, ed animò i giovani studiosi a tale esercizio, e adoperò tutti i mezzi per far rifiorire. e rimettere nel suo lustro la diletta sua scienza. Vivamente persuaso della necessità delle proprie osservazioni, sparava continuamente molti animali e vivi e morti, e ricercava particolarmente le scimmie, come quelle che più s'accostavano all'uomo nella struttura delle lor parti (c). Molti hanno disputato se abbia sì o no Galeno sparati umani cadaveri, negandolo apertamente il Vesalio, affermandolo l'Eustachio, ed impegnandosi molt'altri illustri scrittori per l'una e per l'altra parte. Lasciamo a' critici, versati nella lettura dell' opere di Galeno, il trattare tale questione, e solo ardirò di proporre agli eruditi professori che, dai pochi lumi che una rapida scorsa delle opere di quell'autore in ha presentati, sembra che non abbia egli mai osato di sparare i corpi umani: ma che, trovandone ne'campi o presso alle acque alcuni abbandonati e mezzi consunti, abbia profittato di quegl'incontri per esaminarne tutta l'ossatura, e tutto ciò che in essi si poteva ancora osservare. Certo è che egli acquistò, colla pratica e colla lettura, una vastità ed esattezza di cognizioni, di cui non avevasi esempio in tutta l'antichità; e i nove libri dell'anatomiche amministrazioni, e i diciasette dell'uso delle parti, e tanti altri Tom. VI.

(a) 151d. L VII, c. XVL (b) 151d. L II, c. II, III, cc. (a) Ibid, t, L

Tomas Google

e di quasi tutte l'altre parti del corpo umano, sono un prezioso tesoro d'anatomiche cognizioni, e il sacro deposito di tutte le ricchezze, che ci sono rimaste dell'antica anatomia. Ma d'uopo è dire che la stessa copia della dottrina di Galeno recò in qualche modo pregiudizio allo studio anatomico, dacchè i medici posteriori, riportandosi alle rispettate sue asserzioni, s'astennero dalle proprie sperienze ed osservazioni, senza le quali, a detto dello stesso Galeno, non può acquistarsene vera scienza. Infatti, dopo di lui non più si vede alcun anatomico, e quasi tutti i posteriori, per molti secoli, sì greci che arabi e latini, altro studio non fecero dell'anatomia che quello d'intendere e di copiare le descrizioni e le dottrine del venerato Galero. In questo stato dell'antica anatomia sembrerà strano che sia venuto a qualche moderno il pensiero d'attribuire agli antichi la pratica delle Injezioni, che ha fatto tant' onore al Ruischio in mezzo a' lumi della moderna anatomia. Il Pejro vuole sostenere quest' opinione (a) con un passo del poeta Oppiano, dove altro non dice se non che si trovano nelle corna delle capre selvatiche certi canaletti, che penetrano fino al cuore ed a' polmoni, in guisa che, se si sparge intorno ad esse un poco di cera, togliesi alle capre il respiro. D'uopo è di gran forza di prevenzione per volere in ciò ravvisare le injezioni anatomiche, e non vedere chiaramente che altro non cerca il poeta, se non di coprire l'apertura di que canaletti colla cera sparsa intorno alle corna. Ει τις κπρος κερασις περιχευoi (b), non mai di farvi injezioni. Noi lasciamo ai Freind, ai Goeliki, ai Portal, agli Haller, e ad altri storici e bibliografi dell'anatomia il rammentare distintamente i meriti d'Oribasio, d'Aezio, di Paolo Egineta e d'altri greci, di Rasi, d'Avicenna, d'Avenzoar , e d'altri arabi , e di quanti greci , latini ed arabi toccarono ne' loro scritti qualche parte dell'anatomia ;

(8) Opp. De Fenat. V. 348. (e) V. Meicati tu' princ. antif. anat. per preparare , e constreare le parts animali .

tutti i quali , siccome non furono comunemente che seguaci di Galeno, ne vi aggiunsero nuove cognizioni con qualche loro sperienza ed osservazione, così i loro scritti poco o niente avanzarono nell'anatomia. Dopo il regno letterario degli arabi, tuttochè i medici europei fossero generalmente arabisti, incominciò nondimeno, benchè lentamente, a sorgere una nuova epoca pel rinascimento dell'anatomia. Nel secolo XIII si pensò molto a questo studio, e noi vediamo nell' Aller che Federico II impose leggi all'università di Napoli che , ogni cinque anni , si facessero le dimostrazioni anatomiche del corpo umano, e che non potessero i chirurghi erercitare la loro arte, se prima non avevano studiata la notomia (a); e che in Bologna Armondo Vasco aprì pubblica scuola di questa scienza (b); vediamo, che in Francia l' Ermondaville formò già alcune tavole, per presentare in esse le parti anatomiche de' corpi umani (c); e vediamo infine uscire alla luce il primo ristoratore dell'anatomia, il primo maestro de'moderni anatomici, il Mondini. Nessuno prima di lui ebbe tanta pratica di sparare cadaveri , e di maneggiare ed esaminare i corpi umani, quanta n'acquistò colle diligenti sue sperienze il Mondini : egli stesso incidentemente fa memoria d'alcune donne, da se notomizzate; e parla di tutto con tale possesso, che fa ben vedere che il suo libro non era come gli altri mera copia de greci o degli arabi, ma produzione delle proprie sperienze ed osservazioni, Quindi la sua Anatomla fu libro classico che, per molto tempo, servì di stimolo e di guida nelle scuole per lo studio di quella scienza. Il Facciolati racconta la diligenza con cui, nello stesso secolo XIV, nel cui principio fiorì il Mondini, facevansi in Padova col concorso di tre professori le dimostrazioni anatomiche: la lettura del Mondini era la fiaccola che le illustrava; sparato il corpo da un professore di chirurgia , leggevasi quella parte В 2

(a) Bill, anot, bb. 111.

(b) Ibid.

(e) V. Guido de Caulies Pref.

dell'opera del Mondini che conveniva alla destinata dimostrazione; quindi un professore di medicina spiegava più ampiamente la sua dottrina, e poi un altro facevane l'ostensione (a). Non meno di Padova facevano Bologna, ed altre città d' Italia, pubbliche e regolate dimostrazioni anatomiche; Montpellier le istituì parimente verso la fine di quel secolo, e poi Parigi, ed altre città d'altri stati abbracciarono quest'utile metodo. Ma non furono nondimeno molti rapidi gli avanzamenti dell'anatomia: appena qualche buona osservazione fece in Francia Guido di Cauliac: tutti gli altr i anatomici di qualche merito non vennero che dall'Italia. Il milanese Matteo di Grado trattò molti punti d'anatomia dell' occhio , del naso , dell' orecchio , degl' intestini , e di quasi tutte le parti del corpo, con chiarezza e precisione; anzi il Porzal crede che da lui abbia preso lo Stenone il suo sentimento su gli ovari delle donne, ch' ei vuole che sieno della medesima natura di que' degli uccelli (b). Lodansi le figure delle parti interne del corpo umano del Montagnana, come esatte e bene incise (e). Tra un grand'ammasso di cose indigeste ed inopportune, ne troya alcune utili quà e là il Morgagni, nell' opere di Gabrielle di Zerbis. Ma tutti questi non bastano a dare nuovo lustro all'anatomia; e la vera epoca del suo ristoramento non può contarsi che dal principio del secolo XVI. Allora fiorirono l' Achillini, e il Berengario da Carpi. Allora l' Achillini diede alcune descrizioni delle vene del braccio, de' contorni e delle aderenze degl' intestini ed altre simili, con una precisione e verità, che non si vedono nelle descrizioni degli anteriori anatomici (d). Allora si trovarono i due ossi dell'orecchio, l'incude ed il martelletto, che alcuni vogliono riconoscere per invenzione di Berengario da Carpi,

e che certo vengono già descritti dall' Achillini e dal Berengai rio (e). Questi ardi di combattere a faccia scoperta molti pregiu-

(a) Fest Gymn, Pater, part L. the Host, de l'anaz, et de la Chie, torre L. ser Ibid.

td: Portal Hist, de l'anat. ec-(e) V. Morg. Britt. anat. 1, et XIV. dizi anatomici ricevuti generalmente; seppe scoprite nuove core da altri non vedute nell'orecchio, negl' intestini, ed in altre parti (a), e inventare nuove figure, e nuovi mezzi per far meglio conoscere tutte le parti del corpo umano; e si meritò da Falloppio (b), e da altri dotti anatomici il glorioso titolo di vero ristoratore dell' anatomia. Fioritono poi con qualche merito particolare il Maus, il Guister, il D'insadro, il Sulvio, il Fernel, e da alcuni altri, e così si venne migliorando quella scienza, e si fecce la strada alle grand opere del Veralio.

Nuovo aspetto prese l'anatomia nelle mani del Vesalio : gli anatomici precedenti avevano cercato di purgarla da alcuni errori introdotti dall' ignoranza de' tempi bassi; ma tutto il loro studio si ristringeva a rimetterla in quel grado di splendore a cui l'avevano elevata gli antichi greci; e l'anatomia di Galeno non era meno sacrosania ed inviolabile pe' medici, che la fisica d' Aristotele pe' filosofi. Il Vesalio ebbe il coraggio d' abbandonare la scorta di Galeno per seguir quella della natura, nè temè d'impugnare la venerata dottrina di quel maestro, per sostenere la verità. Per mille sienti e difficoltà, senza badare a rischi e pericoli, corse sempre dietro a' cadaveri per rapirli, e maneggiarli a suo grado, e studiare in essi la struttura del corpo umano. Molti e molti furono da lui sparati , ed esaminati distintamente nelle più piccole parti ; e così si mise in grado d'intraprendere la grand' opera di descriverci completamente la fabbrica dell' uman corpo. Ed ossa, e muscoli, e nervi, e vene, ed arterie, e vasi spermatici, e parti bene o mal conosciute, e parti affaito nuove e sconosciure, tutto si vede da lui descritto con maestria (c); e solo nelle opere del Vesalio s'incomincio a conoscere la vera struttura del corpo umano. Gran romore eccitarono nella repubblica letteraria le scoperte di quel grand uomo; molti gli si mossero contro o per voler sostenere l'impugnato Galeno, o per

Vesalio i

(a) V. Morgagol Epist, anat. 1, VI, (b) Oberr anat. v. l. l.
(c) De serp, hum, fabrica lib. VIII.

non poter soffrire lo splendore di tanta gloria di questo nuovo maestro; altri presero valorosamente le sue parti; e ciò che fa la vera sua lode, quasi tutti divennero suoi seguaci, ed abbracciarono la sua dottrina, e si contentarono nelle lor opere di spiegare ed illustrare le sue. Perfino nella luce di questo secolo il Witulow, uno de' più celebrati maestri, autore del più completo trattato d'anatomia che siasi ancor veduto, non ha sdegnato di seguire quasi in tusto, e di copiare in molte parti, pressochè letteralmente, il trattato del gran Vesalio, come riflette il Portal (a). Quest' alto grado d'onore, a cui fu inalzata la dottrina del Vesalio, non tolse che alcuni, seguendo ancora a calcare le tracce del combattuto Galeno, non potessero farsi un gran merito nell'anatomia. Il Canani, non meno celebre per la rarità della sua opera che pel pregio delle sue scoperte, aveva sempre avanti gli occhi la dottrina di Galeno; ne l'Ingrassia, per essersi fatto comentatore di Galeno, lasciò di divenire glorioso autore di varie importanti scoperte: e il Tavault, lo Stefano, il Valles ed aliri, che altro non conoscevano che Galeno, si sono fatto qualche nome in questa materia. Per altra parte il Valverde, il Collado, il Parè ed aliri, attaccati seguaci del Vesalio e quasi suoi copisti, hanno pure saputo farsi studiare dagli anatomici, ed hanno meritato di venire spesso citati dal Morgagni, e da altri maestri di questa scienza; e il Colombo, seguendo or Galeno, or Vesalio, e impugnando troppo acremente tutti e due, volendoli superare, e sfacciatamente lodando se stesso, venne in odio a molti della sua età e professione; ma diede sì belle e nuove descrizioni d'alcune parti, di altre sì dotte e vere scoperte, che ha ottenuto giustamente d'essere contato da posteri fra più benemeriti dell'anatomia. L'onore in cui si teneva in quel secolo lo siudio anatomico, fece nascere alcune gare fra professori, per vendicarsi la gloria d'alcune scoperte. Sol dell'orecchio n'erano allora venute

Scoperte attri buite a divers inventori .

4a) Hist, de l'anat, V. Vessie .

alla luce due, sul cui autore s'eccitarono vari contrasti. L' Achillini, e Jacopo Eerengario da Carpi parlano de' due ossi chiamati l'incudine ed il martello; ma il Berengario ne parla senz' attribuirsene la scoperta, e l'Achillmi ancor più, lungi da darla per sua, la racconta per detto altrui. Ma nondimeno grandi furono i dibattimenti fra' medici di quell' età , volendo alcuni darne il primato all' Achillini, altri molti più al Berengario, ed alcuni anche al Vesalio tanto posteriore, come si vede nel Massa (a). Ancor più si contese sul vero inventore dell'altro ossetto dell'orecchio, chiamato la staffa. Molti sono gli autori che lo descrivono come da loro ritrovato, e voglio credere che questa scoperta siasi spontaneamente presentata a molti, e che non tutti debbano riputarsi vani millantatori e plagiarj. Il Falloppio ingenuamente racconta aver egli trovato da se quest'osso, ma avere dipoi saputo ch' era già stato prima osservato dall' Ingrassia, al quale con nobile candore dà tutta la gloria della scoperta. L'Ingrassia stesso dice come gli venne casualmente agli occhi, mentre egli senza pensarvi faceva la dimostrazione degli altri due ossi, conosciuti già nell' orecchio, e gli diede il nome di staffa: Id tertium non inveninus, sed reperimus . . . tertium id ossiculum nescio quomodo in tabula plano casu potius impeximus (b) . L' Eustachio afferma di averlo anch' egli trovato mentr'era in Roma, e d'averlo mostrato a non pochi, e fattolo incidere in rame (c). Ludovico Collado scrive in un'opera pubblicata in Valenza nel 1555 (d), come unitamente a Cosimo Medina, professore dottissimo di Salamanca, ed allora suo scolaro, aveva trovato anni addietro quell'osso, ed impostogli il nome di staffa. Altro medico valenzano, Pietro Ximeno, in un' opera pubblicata parimente in Valenza nel 1549 (e), attribuisce a se stesso la scoperta di quest' osso, che lungamente descrive, ma che non chiama ancora staffa, e lo dice soltanto simile alla

<sup>(</sup>a) Ep. V. tom. I. (b) In. Galen. lib. De ottibus comm. (c) Ep. Do and. org.

<sup>(</sup>d) In Galen. lib. De ossibat comm. (e) Dialoz. de re medica oc.

lettera greca 1, e ad un triangolo equilatero. Anche il Colombo volle usurparsi questa scoperta; ma la sua pretensione è affatto vana, e in nessun modo scusabile. Egli troppo gloriosamente scrive non essere stato quest' osso, a sua notizia, veduto da altri prima di lui: His tertium accedit, nemini, quod sciam, ante nos cognitum; quando all'opposto dice il Falloppio che, avendo egli scoperto nelle sezioni anatomiche tale osso, ne diede parte al Colombo, al Canani, ed al Madio, e che tutti e tre gli risposero di non averne ancor avuto veruna notizia. Fra tanti anatomici, che ci danno come propria questa scoperta, a chi dovrà aggiudicarsi il primato? Noi non abbiamo le date abbastanza precise, per poter decidere la questione. L' Ingrassia dice soltanto d'essersi imbattuto in quest'ossetto quando era in Napoli professore di medicina teorica e pratica. e d'anatomia: Dum publice Neapoli theoricam & practicam , ambas medicine , sic vecantur , partes , atque anatomen quoque profitemur, id tertium non invenimus, sed reperimus (a), Il Morgagni però riferisce questa scoperta dell' Ingrassia all' anno 1546 (b). Anche l'Eustachio dice soltanto d'avere in Roma osservato tal osso, senza assegnarne il tempo preciso: ma riflette il medesimo Morgagni che, scrivendo d'averlo scoperto molto prima che si pubblicasse l'opera del Falloppio, cioè molto prima del 1548, poteva forse contendere del primato di tempo collo stesso Ingrassia (c) , Sono ben lontano dal voler metter dubbio nella determinazione degli anni asserita dall'eruditissimo e pesatissimo Morgagni: solo mi spiace di non avere verun argomento con cui poterla maggiormente confermare, e neppure avere notizia d'edizione alcuna dell'opere del Falloppio anteriore al 1562. Osservo in oltre che l'Esstachio non mai nomina segnatamente il Falloppio, ne attribuisce a se stesso la precedenza in quest'invenzione. Solo parlando d'alcuni i quali volevano che in Roma tale osso non fosse ancor conosciuto, mentr'essi lo mostravano nelle

(a) Uti sopra .

(er 1bid.

scuole, e ne davano all' Ingrania la lode dell'invenzione, fra" quali credo che veramente comprenda il Falloppio, soggiunge: " Ma riferiscala dunque a chi voglia, io di me so che, senza es-.. sere istruito, ne avvisato da alcuno, molto prima ch'essi scri-" vessero, aveva conosciuto quell'osso, mostratolo in Roma a non " pochi, e fattolo incidere in rame ". Ciò che pruova quel che di sopra abbiam detto, che questa scoperta siasi affacciata a molti sponianeamente, non che l' Eustachio possa competere coll' Ingrassia nel primato dell'invenzione. Anche il Collado non pubblicò la sua opera che nel 1555, nè assegna il preciso tempo della vantata scoperta. Ma siccome vedesi da quell' opera che il Medina nel 1555 era professore nell'università di Salamanca, e passava già per dottissimo, e che era ancora suo scolaro al tempo della scoperta, d'uopo è che, dopo di questa fino al 1555, fossero già passari molt'anni, e che pertanto fosse stata fatta dal Collado verso il tempo medesimo che dall' Ingrassia. Più originalità e verità sembrami di vedere nella scoperta dello Ximeno. Il Collado dà a quell' ossetto il nome di staffa; nome che sappiamo da molti essergli stato imposso in Napoli dall' Ingrassia : ma lo Ximeno non gli dà ancora alcun nome, e solo lo paragona al delta greco, e ad un triangolo equilatero. Non credo che sarà discaro a'lettori che riporti qui tutto il passo dell'autore, essendo poco o niente conosciuto fuor della Spagna . Tertium, dice, illud ossiculum repertum est a me frequenter in calvariis que passim occurrunt exsiccatis , postmodum in omnibus recentibus , quas privatim sepe aggressus sum ejus rei gratia, id sedulo anin.adverti. Habet tamen hoc privatim ossiculum illud tertium, quod recondatur anterna parte cavitatii organi auditus, qua jugale oi, et temporalem musculum respicit, ubi nonnibil os ipsi ossiculo respondendo privatim excavatur, ubi quodammodo occulitur, et listera A gracorum nobis formam referre videtur, aut diceres triangulum equilaterum, cujus eminens pars, ubi duo latera coeunt in puncto, ea ossea substantia alioqui tenuissima crassescit nonnibil, et acetabulum efformat, manifestum quidem, sed admodum exile, cui grandius erus oniculi incudem referentis ( nans duorum primorum alterum malleum , incudem alterum diceres satis apposite referre ) eleganter veluti anarthrosi coarticulatur ; laxe quidem, videturque ibi suffulciri et iuniti eo crure. La rozzezza stessa della descrizione ha una cert'aria di originalità, che non è poco autorevole a favore dello Ximeno. Io non ardirò di dare ad alcuno di questi quattro scristori decisamente la preferenza; ma, senza levare agli altri il merito della propria scoperta, starò alla comune opinione, che dà all' Ingrassa la lode del primato nella medesima, che gli viene asserisa dal Falloppio, dal Coiter, dal Vesalio, e da altri coetanei, e che non gli vedo tolta nè dagli stessi che la pretendono, nè da ragione alcuna contraria; e domandando perdono d'essermi troppo lungamente occupato in questa non troppo importante questione, dirò soltanto che l'impegno degli anatomici d'attribuirsi tali scoperte è una pruova dell'onore in cui allora tenevasi l'anatomba

Falloppio .

Ben lontano da tali gare il Falloppio, cede spontaneamente ad altri la gloria delle scoperte, a cui potrebbe con qualche dritto pretendere, ed ora vanta il Canani, ora l'Ingrassia, ed altri suoi coetanei per autori di quelle stesse scoperte, che altri gli attribuivano : egli era troppo ricco dell'incontrastabili sue invenzioni per avere grand' ambizione d'arrogarsi anche quelle che gli si potevano contrastare. Il Vesalio, e il Falloppio sono i due veri padri della moderna anatomia; ma il Vesalio trovò libero il campo, per dir così, onde poter cogliere i frutti del suo studio in molte nuove scoperie; il Falloppio abbisognò di più faticosa industria, e di più sottile diligenza per ritrovare, ancor dopo le dotte e felici ricerche del Vesalio e d'altri coetanei, tante importanti novità. Egli incominciò ad esaminare anatomicamente l'uomo, prima ancor della nascita, e trovò nel feto un nuovo campo che gli fu fertile di curiose scoperte. Chi mai aveva preso in considerazione i vasi, le membrane, le carsilagini, e le ossa del feto? A chi era mai venuto il pensiero d'osservare come crescessero e s'induris-

sero l'ossa, e di quanti ossi del feto se ne formasse uno dell' uomo adulto? Il Falloppio fu il primo a entrare in quella sconosciuta provincia, e a darci una giusta idea del primo stato, e de' primi incrementi del nostro corpo; e l'anatomia del feto è uno de' titoli dell' immortalità del Falloppio nella storia di quella scienza. Una nuova tavola delle articolazioni, molti nuovi pezzi nell' orecchio, canali semicircolari, anello del timpano, e tant'altri, i muscoli occipitali, e moltissimi aliri muscoli sconosciuti prima di lui, le vene, e i seni della midolla spinale, ed infiniti altri ritrovati sono altrettante prove della finezza dell'occhio, e della . penetrazione dell'ingegno di quel grand'uomo, che sapeva vedere ciò che a tant'altri acuti anatomici era restato nascosto. Nelle stesse parti, già da altri conosciute e descritte, seppe farsi singolar merito, dandone più esatte e più compiute descrizioni, e mettendole in più giusto e più vero aspetto. Il nome solo di tube falloppiane, abbracciato da tutti gli anatomici, è un titolo d'onore, che ripete continuamente a'nostri orecchi il merito anatomico del Falloppie; e tutto prova, che questo grand' uomo deve venerarsi come uno de' primi padri, e de' sovrani principi dell' anatomia. Dopo il Vesalio e il Falloppio, poca impressione ci possono fare i nomi di tanti anatomici coesanei, benchè non privi di molto merito; e solo l' Eustachio può giustamente fermare la nostra attenzione, ed entrare a parte con quelli del principato dell'anatomia. A lui dobbiamo infinite scoperte, e descrizioni piene ed esatte di molte nobili parti, che o non erano conosciute, o erano descritte senza la dovuta esattezza. La sola storia de reni, dataci dall' Eustachio, basta a meritargli dagli anatomici la più grata riconoscenza. Con che verità, ed evidenza non ha egli dimostrato la figura de reni, e la loro situazione, le sostanze di cui sono composti, l'arterie e le vene che li contornano, le membrane che li coprono, le glandole, i nervi, e sutte l'altre lor parti, i loro usi, e quanto può dare una compiuta cognizione de' medesimi! Ne contento d'averli descritti quali li trovò in uno

c 2

Enter hie

stato, replicò e variò le sperienze in circostanze diverse, e diede il primo esempio d'anatomla ripetuta, tanto necessaria per ben conoscere la vera costruzione del corpo umano. I denti non meno che i reni sono stati degno soggetto delle sue finissime speculazioni. Per tanti secoli erano stati i denti alla vista di tutti gli anatomici; e l' Eustachio è stato il primo che abbia saputo vederli. Egli incomincia a riguardare i densi dai primi loro princici, e li segue costantemente in tutti i loro andamenti; li contempla nel feto ne' loro germi, nel fanciullo nel loro nascere, e nell'adulto quando sono nella perfetta maturità; esamina la prima e la seconda dentizione, e i denti, diciamo così, di riserva. Il numero, la posizione, la struttura, il folliculo, le radici, i canaletti, la sostanza mucilaginosa, le membrane, il periostio, ed infinite altre minute particelle della composizione del dente, tutto si sottomette al penetrante suo sguardo. Maggior onore nondimeno gli acquistarono le sue osservazioni intorno all'orecchio. Basta, per la memoria delle gloriose sue fatiche in questa parte, il nome di tuba eustachiana, conceduto ad una sua scoperta dalla giusta posterità. La valvola da lui ritrovata fra la vena cava inferiore e la superiore, distinta da posteri col nome di valvola eustachiana, è un altro monumento della sua anatomica penetrazione. Vene ed arterie, nervi, muscoli, ossi e varie altre parti del corpo umano hanno parimente prestato campo all'Eustachio di gloriose scoperte. Il più ambizioso anatomico potrebbe rimanersi contento dell'onore di tanti e sì nobili ritrovati; ma l'Eustachie, non pago d'avere arricchita l'anatomia di tante utili novità, e d'averla illustrata nelle sue opere con sì dotte e compiute descrizioni, volle anche abbellirla ed ornarla con esatte ed accuratissime figure, e renderla visibile agli occhi, e chiara e palese all'intelligenza degli studiosi. Queste figure rimasero per più d'un secolo sepolte negli scrigni de' suoi amici, con molto discapito dell' anatomia; ed è somma lode, e gloriosa testimonianza della loro esattezza che, in mezzo alla luce di questo secolo, il Lancisi, ad istanza del Morgagni e del Fantoni, si sia preso la cura di pubblicarle; che il Morgagni le abbia in più luoghi spiegate, e ricolmate d'elogi; che il Winslow n'abbia ristampate alcune nella sua grand' opera dell' anatomia; che l' Albino n' abbia voluto dare un altra più degna edizione colle sue dottissime spiegazioni; che il Martine ed il Monro abbiano impiegate l'erudite loro fatiche nell' illustrazione delle medesime; che anche posteriormente nel 1783 se ne sia fatta in Roma una perfetta edizione; e che tutti in somma i riù profondi anatomici del nostro secolo abbiano creduto degno de più attenti loro studi un lavoro dell' Eustachio nel secolo XVI. Coll'opera dell'Eustachio, del Falloppio, e del Vesalio, ed eziandio del Berengario, del Canani, dell' Ingrassia, del Valverde, del Colombo, e di tant'altri illustri anatomici, fatti aveva l'anatomia rapidi e gloriosi progressi, trovate nuove maniere d'osservare con maggior finezza e verità, scoperte moltissime particelle sconosciute per tanti secoli, date delle stesse parti prima vedute più complete ed esatte descrizioni, condotte in somma tutte l'anatomiche cognizioni ad un grado di perfezione, che non poteva sperarsi dalle fatiche di molti secoli. Un Vesalio, un Falloppio, un Eustachio sono portenti , che non si vedono che di rado per rapire la maraviglia degli altri uomini, che ricevono i loro lumi. Che prodigio del secolo XVI vederli tutti e tre contemporaneamente diffondere lo splendore del loro ingegno ad illustrazione dell'anatomia! Pareva che la natura avesse dovuto esaurire le sue forze nella produzione di sì grand'uomini, e rimanere per molto tempo spossata per non produrne che mediocri . Fiorirono nondimeno a que tempi Guido Guidi , l' Aranzio , il Varoli , il Carcano, il Cesalpino, il Piccolomini, ed alcuni altri, ch' erano d'un merito superiore, e che avrebbono riscossa la maraviglia di tutti, se non fossero stati in qualche modo ecclissati dallo splendore di quegli eroi. Ciò che dee recare più ammirazione è l'osservare che tutti quest' illustri anatomici, ad eccezione del solo Vesalio, sono stati prodotti entro i confini dell'Italia. Il Vesalio 00

stesso, tuttochè nato in Brusselles ed allevato nelle Fiandre e nella Francia, dee all'Italia la maggior parte della sua anatomica celebrità.

Paulina .

Alla fine di quel secolo ed al principio del seguente, si videro anche fuori dell'Italia fiorire altri rispettabili anatomici; e mentre Basilea vantava un Baubino, godeva la Francia del celebre Riolano, e se ne vedevano altrove non pochi altri. Noi abbiamo veduto quanto grande sia stato il merito del Baubino nella botanica; ma quasi ardirò di dire, che non furono meno vaste e profonde le sue cognizioni nell'anatomia. I reni , tuttochè descritti sì dottamente dall' Eustachio, ottennero da lui maggiori rischiarimenti; e le glandole surrenali, e le vescicole seminali, e le viscere del basso-ventre, e l'appendice cecale, e molt'altre parti fecero nel teatro anatomico del Bauhino luminosa comparsa (a). Il Riolano, quanto inferiore al Baubino nella botanica, altrettanto superiore nella medicina, poteva per molti titoli paragonarsi con lui nell'anatomia. Amendue, pieni d'erudizione antica e moderna, avevano raccolte quante notizie si ritrovavano sparse negli altri scrittori; amendue avevano qualche pratica di sezioni anatomiche, ma non quanta potesse bastare per formarsi da sè maestri di quella scienza : ed amendue in fine, unendo un'immensa lettura de' migliori anatomici antichi e moderni con qualche propria esperienza, e con fisiche vedute, seppero rendersi di gran giovamento allo studio anatomico. Il Riolano particolarmente ha distese con tanta diligenza le notizie storiche dell'anatomia, de'popoli, e delle persone che l'hanno coltivata, e delle scoperte che vi hanno fatte, che dee riguardarsi come autore d'una storia, della quale egli stesso è non piccola parte. Ad onore dell'anatomia, vediamo a que' tempi coltivato il suo studio non solo da'medici e chirurghi, non solo da fisici e naturalisti, ma eziandio da matematici, e perfino da teologi. Il Keplero, e lo Scheinero, due astronomi sì rinomati, vollero oc-

Keplero .

(a) Theate, anat, de corp. bam. part, entr. Tutt, anat, ac.

cuparsi in disquisizioni anatomiche, e meritarono anche in questa parte grata memoria dalla posterità . Il Keplero applicò felicemente i fenomeni delle lenti di cristallo convesse alla lente cristallina dell'occhio; diede le ragioni anatomiche de' difetti della vista de'miopi, e de' presbiti, ed applicò, con opportuna giustezza nella misura del tempo, il minuto secondo alla durata d'una pulsazione (a). Lo Scheinero, per internarsi dirittamente nell'ottica, fece molte sperienze negli occhi degli animali, e vi ritrovò molte nuove ed utili verità; egli è stato il primo a parlare con precisione dell'obliquità con cui i nervi ottici penetrano nel globo dell'occhio; egli ha osservato il moto dell'uvea, che or si dilata ed or si ristringe; egli ha restituita alla retina la sua dignità d'essere la tela in cui si dipinge l'oggetto, e la sede della visione; egli ha conosciuta la cataratta, e n' ha ritrovata la cagione (b), e si è meritato un onorevole posto fra gli anatomici, quasi ugualmente che fra gli astronomi. Anche un poco di poi il Kircher ha fatte su oli organi della voce e dell'udito alcune osservazioni, che lo rendono benemerito dell'anatomia (c); e il sublime geometra Cartesio ha trattato dell'occhio, e del cuore, e d'altri punti anatomici con novisà, e talor anche con giustezza. Due teologi si sono resi celebri nell'anatomia per uno stesso soggetto: le questioni su l'invenzione della circolazione del sangue hanno illustrato, come ota vedremo, i nomi del Serveto e del Sarpi, ch' erano già troppo conosciuti pe' teologici loro scritti .

Scheiner

Una delle più grandi scoperte, che si debbano all' anatomia, equiè quella della circolizione del sangue, pubblicata dopo il princidirectione del scolo decimo settimo dall' Arwjo. Ma questa ebbe la
sorte di tutte le grandi scoperte, d'essere dapprincipio combattuta
e negata, poi ricervuta bendi, ed accertas, ma derivata da più
alta antichità. Si è scritto tanto su la vera origine della scoperta

Scoperts della dreclazione del tangue .

(a) Dioptria, , sl.

(b) Oculot , bet ett fund. oft. 1

(c) Motorgia universa

della circolazione del sangue dagli eruditi e dagli anatomici, che noi possiamo giustamente dispensarci dall'entrare in una questione. ch'è stata da tant' altri discussa, e che, essendo io straniero nella materia, non potrei lusingarmi di trattare con qualche dignità. Ma per non lasciare in silenzio un punto tanto famoso, dirò solamente che, sebbene alcune espressioni d'Ippocrate sembrino assai favorevoli a detta circolazione, senza che debba ripugnarvi l'averla soltanto supposta senza distendersi a spiegarla, perchè così suol egli adoperare in tutti i punti anatomici che tocca incidentemente, osservo nondimeno al contrario non aver esse niente di realmente decisivo, e vedersi infatti intese in un altro senso dal Pitcarnio (a), dal Clerc (b), dall' Haller (c), e da' migliori professori di questa scienza; che ancor quando Ippocrate nell'universale suo sapere fosse giunto a conoscerla, era dipoi rimasta talmente obbliata da' posteri, che poteva considerarsi come vera scoperta il saperla rinovare; e che finalmente, venendo a' moderni, sembra che qualche sentore n'avessero avuto alcuni scrittori prima dell' Arvejo, ma che questo non dee togliere a lui la gloria della scoperta. Che un qualche barlume di giro o circolazione del sangue fosse assai comune nelle scuole spagnuole, si può argomentare dal vedere che i due primi a parlarne furono due spagnuoli, il Serveto, in un'opera teologica della Trinità, ed un maniscalco di Zamora Francesco Reina, in altra di maniscalcheria. Il passo del Serveto è riferito da molti, e posteriormente dal Dutens (d); ond'è nelle mani di tutti, nè occorre qui riportarlo: riferiro bensi quello del Reina, come niente, o pochissimo conosciuto. Dopo aver egli parlato delle vene e delle arterie, secondo la dottrina di que tempi, dice che " le vene della parte di " fuori hanno per ufficio di condurre il sangue al basso, e le " vene della parte di dentro hanno per uffizio di condurre il san-" gue al di sopra, in guisa che il sangue va in giro, e in ruo-

(a) Solut, probl. de inventoribut. (d) Rech. 10r l'or. des decouv. ec. 10m. II , (b) Stor. della Med. part. 1. lib. III ec. (c. 11].

" ta per tutti i membri (a) ". Io prego i lettori d'aver presente ch'è un maniscalco che parla, e di perdonargli l'inesattezza, e la rozzezza dell'espressioni, e solo di riflettere che, se un maniscalco è giunto a conoscere e a dire che il sangue va in giro per tutti i membri; se uno scrittore d'opere teologiche ha avuto parimente la medesima idea, d'uopo è pensare che l'opinione d'un qualche giro, o circolazione del sangue non fosse affatto nuova, e straniera nelle scuole spagnuole, dove que'due scrittori erano stati allevati, e donde probabilmente avranno ritratta quella notizia. L'opera del Reina, donde ho ricavato tali parole, è stampata nell'anno 1552; ma suppone un' edizione anteriore. dicendosi nel titolo Libro di maniscalcherla . . . . ora nuovamente stampato, e corretto da molti difetti, che si fecero nella prima edizione. Ma nondimeno dovrà dirsi anteriore a questa l'opera del Serveto, la quale fu per la prima volta data alla luce verso il 1532. Il Serveto non era come il Reina rozzo ed incolto, ma erudito e versato nello studio anatomico; e così parlò con espressioni più dotte, e più giuste, e che più s'accostano alla verità. Ma queste non mestrano il giro del sangue per tutti i membri del corpo, come quelle del Reina, ma solo la circolazione minore, che si fa intorno al cuore e a polmoni. Al maniscalco, e al teologo aggiungerò altro spagnuolo medico, ed anatomico, il Valverde, il quale non è citato fra precursori dell' Arvejo, e solo accennato viene dall' Aller (b) come che non ionorò la circolazione minore del sangue. Ma il Valverde parla assai chiaramente di detta circolazione, ed è il primo che non solo la descriva, ma la provi colla ragione e colla osservazione, come può vedersi da ognuno nella sua opera anatomica, ch'è fra le mani di tutti (c). Questa si pubblicò in Roma, dov'ei si trovava medico del cardinale Toledo, arcivescovo di Compostella, Tom. VI.

(a) Libro de altepteria betho y ordenado por Francisco de la Repua. (b) Bibl, anat. lib. IV.

prima in lingua spagnola nel 1556, poi nel 1560 tradotta da lui medesimo in lingua italiana, e poscia in Venezia nel 1589, resa in latino da Michele Colombo ad istanza dei Giunti. Così in pochi anni tre spagnuoli di professione diversa parlarono più, o men giustamente della circolazione del sangue, e la sposero alla notizia di tutti in diverse parti dell' Europa. Dopo questi scrisse il Colombo con maggiore chiarezza, e giustezza di detta circolazione, e poi il Cesalpino ne parlò con maggior precisione e verità, e non solo della minore, ma diede anche qualche cenno della circolazione maggiore per tutto il corpo (a). Anche posteriormente vuolsi che il famoso Fra Paolo Sarpt conoscesse le valvole delle vene, che s'aprono per dare passaggio al sangue, e che si chiudono per opporsi al suo ritorno, e quindi avesse anche una sufficiente teoria della circolazione del sangue; che tutto ciò palesasse a Fabricio d'Acquapendente, allor professore in Padova, e che questi ne facesse parte all' Arvejo suo scolare in quell'università . Da' passi di tutti questi scrittori parmi non potersi negare, che qualche sentore non si avesse nel secolo XVI di giro, o circolazione del sangue, e sembra assai naturale, che dai medesimi , e singolarmente da que del Valverde , del Colombo , e del Cesalpino, come più ovvii, e più comuni, e più maneggiati dagli anatomici, ne ricavasse l'Arvejo la prima idea, che poi egli solo ebbe la gloria di sviluppare, e d'illustrare. Ne ciò dee punto pregiudicare all'onore di quel grand uomo. La gloria d'una scoperta non appartiene a chi solo talor l'accenna, o ne parla con incertezza, inesattezza, ed oscurità, ma a colui unicamente che apertamente la spone, la mette alla luce, la munisce di chiare e valide prove, la difende dalle obbiezioni, e la fa più o men presto ricevere da dotti, e dal volgo: e in questa guisa come potrà, per alcune espressioni inesatte ed equivoche d'alcuni scrittori anteriori, negarsi all'Arvejo la piena gloria della scoperta della circolazione del sangue? Fgli con migliaja

(a) Quais. peripat.

di sperienze negli animali vivi e morti osservò prima il moto del cuore, e tutii gli andamenti del sangue per esso, e pe' polmoni, e dimostro la circolazione, che chiamano minore, roi passò a mostrare la maggiore, e il giro del sangue per tutto il corpo, la sua uscita dal cuore nell'arterie, il passaggio da queste nelle vene, e quindi il regresso nel cuore, e mise in tutto il suo lume questa fin allora sconosciuta circolazione, questa grand' opera della natura. Una tale scoperta meritava bene l'onore delle più fiere opposizioni; e le ebbe infatti da molte parti, non solo dagl'ignoranti, ma eziandio da alcuni dossi; le quali però, come suole accadere a simili scritti, non produssero che l'effetto contrario alle mire degli avversari, di dare cioè più nome, e pubblicità alla scoperta, e di mettere l'autore, ed i suoi seguaci nell'impegno di difenderla, e confermarla, rassodarla con nuove sperienze, e renderla più chiara e palese, evidente ed incontrastabile (a). Così l'Arvejo potè aver la consolazione di veder in vita sua ricevuta da tutta l'Europa la scoperta circolazione, e vederla fin dal principio quasi in tutto il suo lume. Glielo diedero poi maggiore il Pecquet, il Malpiobi, il Lower, ed altri anatomici di que' tempi , ed anche a' nostri due illustri fisiologi , l'Aller e lo Spallanza-. ni, hanno potuto portarle maggior ampiezza, ed essensione. Non fu questo il solo soggetto in cui sapesse distinguersi l'inpegno e la diligenza dell' Arvejo; nè fu questo il solo in cui avesse per emoli, o seguaci il Malpighi, l' Aller, e lo Spallanzani, La generazione meritò anche gli astenti suoi sguardi, ed ebbe da lui notabili schiarimenti, come poco dipoi chiamò l'astenzione del Malpiobi, e poi anche posteriormente quella dell' Aller, e dello Spallanzani. Ma siccome questi sono andati assai più avanti di lui nella parte fisiologica della generazione, così ha egli meritato lo studio, e la venerazione de' posseri nell'anotomica, descrivendo con esattezza i diversi stati delle particelle del feto

4 2

nelle diverse sue età, e le differenze tutte dell'utero, non solo nel tempo della gravifanza, ma e prima e dopo, e in tutti i diversi stati, ed aprì la strada alle grandi opere dell'Hunter, dello Suellès, del Jenty, e d'altri moderni,

Nel tempo che l'Arvejo faceva risonare per tutte le scuole la circolazione del sangue, e dava meglio a conoscere gli andamenti tutti de' vasi sanguigni, nell' Italia menavasi anche qualche romore colla scoperta dell' Asellio, che fu poi feconda di varie altre, e si parlava molto de' vasi lattei. Aveagli già in qualche modo ravvisati anticamente Erasistrato nel mesenterio delle capre. e poi Galeno aveva data loro maggiore estensione: ma queste scoperte, come non poche altre degli antichi, erano ancora troppo vaghe ed incerte; e non assodate con evidenti dimostrazioni, erano rimaste intieramente perdute pe' moderni. L' Asellio narra ingenuamente la maniera meramente fortuita con cui egli giunse a scoprire in un cane tali vasetti, da lui presi da principio per nervi: e la sua sorpresa al vederli stillare del latte, e quella de suoi dotti amici all'osservare i nuovi fenomeni, che faceva loro vedere, provano quanto fossero sconosciuti tai vasi, e quanto fosse nuovo ed originale questo suo ritrovato. Pure l'Asellio dopo averlo ben confermato con replicate, e talor anche dispendiose sperienze, in differenti animali, lungi d'aver l'ambizione di mostrarsi inventore, e primo ed originale autore di tale scoperta, non ebbe maggior premura che di derivarla in qualche maniera dagli antichi, e di far vedere che Ippocrate, Platone, Erofilo, ed altri antichi conobbero esservi alcune vene destinate pel sangue, altre pel chilo; che Erasistrato e Galeno videro i vasi lattei, benchè non li conobbero per tali, e li presero per arterie (a); e che questa sua scoperta aveva qualche appoggio nell'antichità. Ma questo stesso, come gli ha guadagnata la lode d'un'ingenua modestia e d'una profonda erudizione, così non gli ha punto detratto di quella d'una sottile oculatezza, e pene-

(a) De latt. ten 'ren. latt. ec. cap. XIII.

trazione, e gli ha ancor lasciato tutto intiero il merito della scoperta; e il nome dell' Asellio s'è finora conservato glorioso, e passerà immortale alla dotta posterità. Il primo dopo l'Asellio a vedere, e dimostrare tali vasi fu il tedesco Rolfink, il quale si distinse in Padova per molte anatomiche dimostrazioni , Padova fu parimente il teatro delle glorie anatomiche d'altro tedesco Vesling, più celebre del Rolfink, e i vasi lattei gli diedero materia di nuove scoperte, avendoli egli dimostrati con molte sperienze non solo negli animali, ma eziandio nell'uomo stesso, dove l'Avellio non li aveva saputi ricercare, e in molte altre parti, oltre le indicate dall' Asellio primo inventore. Nuove osservazioni su la generazione, e su lo sviluppo delle parti del pollo . qualche cognizione de vast linfatici, che poi fecero tanto strepito, ed altri rischiarimenti di vari punti anatomici resero in pochi anni benemerito dell' anatomia il giovine Vesling, quantunque morto immaturamente, a discapito della medesima. I vasi lattei furono a quel tempo il soggetto delle ricerche anatomiche, e diedero la materia, o almeno l'occasione di fare nuove scoperte. L' Asellio li aveva selicemente condotti dagl' intessini al mesenierio; ma quivi li volle far riposare in una glandola per passare poi al fegato, ciò che non è appoggiato ad alcun sodo fondamento di verità. Per dare al chilo più sicuro corso, si studiò molto il Pecquet, e vi riuscì con felicità. Trovò che non v'era glandola nel mesenterio che ricevesse il chilo, nè che questo quindi passasse nel fegato; ma che v'era bensì nella regione lombare una vescichetta, dove andava a posare il chilo, detta perciò riserbatojo, o cisterna del chilo, e che questo si portava quindi pel canale toracico alle vene subclavie (a). Queste nuove cognizioni della chilificazione ne produssero al Pecquet altre nuove e più giuste su la circolazione del sangue (b); e le scoperte del riserbatojo, e del condotto toracico, e tutta la sua

(a) Exper, nova quibas incogn, battenes (b) Ditt, anat, de cire, sang, et chili moretipte ac.

tojo erano già stati veduti dall' Eustachio, ma con incertezza, ed oscurità ; il Pecquet li mise alla luce , ed alla vista di tutti , ne assegnò l'uso, ne descrisse le valvole, e ne passò giustamente pel vero inventore; e quest' invenzione, com' cgnuno vede, prende la sua origine da quella de vasi lattei , che dobbiamo all'Asellio . Ma non è questa la sola che derivi da tale principio. Per quanta lode meriti Tommaso Bartolino in vari punti anatomici, il vero suo onore gli è venuto dalle sottili speculazioni che fece su'vasi lattei; e la grand'opera che rende immortale il suo nome, è quella che mostra tali vasi nel torace, e spone tutto il processo delle sue ricerche su quei vasi, e tutte le scoperie, che tali ricerche produssero. Gli andamenti del chilo, e le vie della nutrizione, il riserbatojo, ed il canale toracico del Pecquet, le glandole mesenteriche, il liquore trasmesso pe' vasi, e molt'altri punti anatomici e fisiologici riceverono in quella dotta opera particolari rischiarimenti; e le speculazioni ch'ebbe d'uono di fare a quest' oggetto. lo condussero alla scoperta de' vasi linfarici. Al tempo medesimo il Rudbek, occupato come il Bartolino nelle osserva-

zioni de' vasi chiliferi, s'imbatte anch' egli nell'invenzione d:'linfatici, e fece scemare, o rimanere almeno molto equivoca la scoperta del Bartolino. Se vorremo stare al testimonio di Maurizio Hofman, già il Vesling avea veduto, e fatto vedere allo sterso Hofman nel 1649 in varie parti del corpo de' vasi linfatici (a). Ma questa osservazione del Vesling non passò che per una scoperta di nuovi vasi lattei , com' egli infatti seguitava a chiamarli , nè è giunta a torre presso a' posseri al Bartolino la gloria dell' invenzione de' linfatici. Il Rudlek vide certamente, assai prima di questo, vasi che non erano chiliferi, e che ei chiamò acquosi, o serosi, che poi dal Bartolino, e da tutti gli altri sono stati

ta) De sang, colucque objerv. ; De ven, latt.

chiamati linfatici. Nel 1650 e 1651 li riconobbe nel fegato, e li chiamò condotti epatici acquosi, e poi li vide parimente nel torace, ne' lombi, ed in altre parti, chiamandoli vasi serosi, e nell' Aprile dell'anno seguente li mostrò alla celebre regina di Svezia Cristina, senza che si possa mettere in dubbio la verità della sua invenzione, quantunque tardasse a pubblicarla con qualche scritto. Nel Maggio di quell'anno venne fuori la grand opera del Bartolmo sui vasi lattei , nella quale non dà ancora alcun cenno d'aver veduti i vasi linfatici (a). Solo nell'operetta su questi racconta come nel Decembre del 1651, e nel Gennajo e nel Febbrajo del 1652 scoprì rali vasi in un cane (b), e poi anche nell'uomo (c); ed egli realmente precede al Rudbek nel dare al pubblico tale scoperta. Da questa semplice narrazione de fatti comparisce abbastanza l'anteriorità dell'invenzione del Rudbek, nè trovo come mettervi in questa parte alcun dubbio. Ma io non amo di cercar negli uomini grandi mala fede, e menzogne, nè per riconoscere quest'anteriorità del Rudbek ardirò di accusare di plagiario e di mentitore il Bartolino: ha tanta connessione la scoperta de vasi linfatici con quella de lattei, che a chi internavasi nelle investigazioni di questi era facilissimo l'imbattersi in quelli, e conoscere dopo qualche riflessione, che non contenevano il chilo, e che esser doveano di natura diversa da quella de lattei; e il Bartolino racconta sì minutamente tutti i passi della sua scoperta, e tutti gli affetti di sorpresa, d'attenzione, di piacere, allegria, e trasporto, che s'eccitavano nel suo animo di mano in mano che i fenomeni eli si presentavano, che mostra assai chiaramente d'essergli riusciii affatto nuovi iali vasi, senza] notizia, o sentore alcuno che gli levasse la sorpresa della novità: e inclino a credere che il Bartolino da se incontrasse i vasi linfatici, benchè trovati prima di lui, e dimostrati a molti dal

(a) De vat. latt. ec. kist. anat. the Vas. imph. super in anim. inv. et be Patit exeque.

(c) l'as ly uph. in bem. nuper ius.

Rudbek, e che potesse meritarsi anch'egli la lode di vero ed originale inventore, quantunque preceduto dall'anatomico svedese, a cui non può negarsi il primato, e l' originalità. Nè il vedere nominati i vasi serosi del Rudbek nell'opera del Bartolino dee far credere, come sembra volere l'Aller (a), che questi n'avesse prima avuta notizia: potè egli avere fatta da sè la scoperta, e solo dipoi, come suole accadere, parlandone, e facendo nuove ricerche, sentire il ritrovato de' vasi serosi del Rudbek, ch' erano per l'appunto i suoi linfatici. Checchè di ciò fosse, certo l'asserzione di questa scoperta al Bartoliuo, primo scrittore, o al Rudbek primo discopritore, eccitò vivi contrasti, e produsse molti scritti i quali, siccome servirono a dare a vasi linfatici maggiore celebrità, così non poco giovarono a loro rischiarimento; e certo è parimente che si il Bartolino che il Rudbek debbono considerarsi come som namente benemeriti di questa parte dell'anatomia, avendo l'uno e l'altro fatte differenti sperienze, e trovati andamenti diversi in tali vasi: ma nondimeno il Rudbek si mostrò, anche in questo, vero padrone del campo, e non solo ebbe la gloria d'averli scoperti prima del Bartolino; ma altresì d'averli meglio illustrati, d'averne trovati più, d'averli osservati in più animali, ed in più parti di essi, e d'avere in somma posseduta più pienamente tutta questa materia. Così, dopo la scoperta de vasi lattei dell' Asellio, i nuovi lavori ed i nuovi ritrovati del Vesling, del Pecquet, del Rudbek, del Bartolino facevano conoscere le secrete ed interne operazioni della natura nella formazione del chilo e del sangue, nella nutrizione, e nella vivificazione degli animali, e producevano una nuova e più fina e delicata, più giusta ed esatta anatomia. Nel tempo stesso il Lisero, esercitato per molti anni, e sotto valenti maestri nelle sezioni anatomiche, compagno più che ministro del Bartolino nelle migliori sue osservazioni, era in grado meglio di nes-

(4) Bibl. anes. V. Rudbek .

sun altro di dare utili istruzioni su le viste, e cautele, che debbono aversi nell'eseguire tali funzioni, e nel praticare le più sottili sezioni, e fece anch' egli nascere in qualche modo una nuova pratica anatomica (a): e l'anatomia per tutti i versi, sì nella pratica, che nelle teorie, riceveva ogni giorno nuovi incrementi, e maggiore perfezione. A questa contribuì molto il Marchetti, il quale, benchè non siasi distinto per qualche romorosa invenzione, apportò a tutte le parti dell'anatomia più fine e sottili, più precise ed esatte descrizioni: a questa giovò il van Horne pieno di cognizioni in tutte le parti dell'anatomia, e il primo ch'abbia descritto il canale toracico nell'uomo, osservato dal Pecquet, e dagli altri solo nelle bestie; a questa il Vanderlinden colla vasta sua erudizione antica e moderna; a questa il Warton colla più copiosa e più giusta descrizione delle glandole; a questa il Wepfer; a questa il Blasio; a questa altri anatomici di singolar merito, di cui or parleremo distintamente,

Finora gli anatomici avevano studiato in generale la struttura del corpo umano, le ossa, le vene, i vasi, il moto del sangue, e degli altri umori, le parti, e le funzioni a tutto il corpo comuni, e l'anatomia, per così dire, generale; solo l'Eustachio alla descrizione della generale struttura del corpo umano aggiunse anche la particolare de reni: or li vedremo entrare in particolare ad esaminare distintamente ogni viscere. Il cerebro . come parte sì nobile della macchina animale, è stato il primo a riportare una particolare considerazione degli anatomici : e il dotto medico Willis, ajutato dal Lower, a cui confessa egli stesso d'aver dovuto ricorrere per tutte le operazioni anatomiche che pe' suoi studi si richiedevano, si prese con tutto l'impegno ad esaminare, ed a farci conoscere la composizione del cervello. I due emisferi, le due sostanze corticale e midollare, il corpo calloso, i ventricoli, la midolla allungata, la glandola pineale, Tom. VI.

(a) Culter Anat, ten Meib. ec.

tutte in somma le parti del cerebro, e tutti i loro usi sono con gran diligenza, e precisione descritti dal Willis. Ne meno del cerebro studiò quanto appartiene al cerebello; e la pia madre, e i nervi, e i vasi sanguigni, tutto è da lui trattato con superior esattezza; e la sua opera dell'anatomia del cerebro, e della descrizione e degli usi de nervi è un capo d'opera d'immaginazione e di fatica, dove risplendono la gran mente, e l'osservazione, dove si vede il grand'uomo (a). Questa bell'opera bastava per acquistare al Willis l'immortalità ne fasti dell'anatomia; ma egli fece anche altri opuscoli , dove diede altre prove dell'anatomico suo sapere, e nuovi lumi sparse su l'orina, su'vasi orinari, su le glandole intestinali, e su parecchi altri punti d'anatomia. Ma per quante ricerche, e per quante scoperte facesse il Willis sul cerebro, non potè esaurire pienamente la materia, e chiudere l'adito alla penetrazione del Malpighi d'inoltrarsi di più in quella parte, e farvi nuove scoperte. Questo diligente e sottile anatomico aveva troppo possesso del corpo umano, per lasciar parte alcuna senza esaminarla con attenzione, e recarle più chiari lumi . Ancor dopo le lodevoli fatiche del Willis e del Lower, non era conosciuta abbastanza la sostanza del cervello: il Malpighi colle sottilissime sue perquisizioni la fece conoscere . Trovò che non è le sostanza corticale una sostanza particolare, e come suol dirsi sui generis, come pensava il Willis, non, come voleva il Warton, una sostanza differente dalle glandole, ma che è una congerie di picciole glandolette che per vari giri vanno ad unirsi nel sito dove finiscono, o per dir meglio, dove nascono le radici bianche de nervi, le quali radici formano quella parte, che si chiama corpo calloso; quindi descrisse la figura di questo viscere, spiegò gli usi di tutte le sue parti, e presentò in

qualche modo agli anatomici un nuovo cervello. Maggiore originalità mostrò eziandio nella descrizione de' polmoni, parte ancora sconosciuta dagli anatomici, e che da lui ottenne pieni ri-

(a) Coreb. Anas. coi a.cestit merveram diter. et mint .

schiarimenti. Egli scoprì ne polmoni una sostanza, che non è che un composto di membrane, differente dalla sostanza della carne, del fegato, e della milza: e siccome quella sostanza non si presenta facilmente alla vista, insegnò i mezzi di poterla vedere, d'esaminarne la struttura, e d'osservarne la capacità, la figura, e la posizione . Egli sviluppò tutto il giuoco delle vene e dell' arterie ne polmoni, e il giro del sangue entro i suoi vasi. Egli con replicate sperienze, e con ingegnose ragioni si studiò di trovare gli usi di questo viscere, e di facilitare quindi i rimedi alle malattie, a cui viene soggetto. Il fegato, le reni, e la milza non isfuggirono le diligenti sue ricerche, e diedero campo al suo ingegno di farvi molte scoperte. L'esame della lingua gli fece vedere in essa de corpi muscolosi e de glandolosi, e gli scoprì le papille nervose, e le differenti loro specie, e il corpo reticolare, e tutto ciò che appartiene alla sensazione del gusto; e questa scoperta lo condusse ad una maggiore cognizione dell'organo, e dell'operazione del tatto. Il processo della generazione, le glandole conglobate, il nervo ottico d'alcuni pesci, il cuore, e quasi tutte le parti del corpo umano sono state da lui toccate con nuove ed utili viste, con particolare vantaggio dell'anatomia; e tante sono le sue scoperte, tanti i nuovi lumi da lui recati, che fece cambiare d'aspetto l'anatomia, la rese più vasta e più estesa, più esatta e più fina, e diede principio ad una nuova epoca ad essa molto gloriosa, che farà sempre considerare il Malpiobi come uno degli scrittori, a cui deggia professare questa scienza più grata riconoscenza. Il solo Malpighi bastar poteva a conservare intero, e perfetto all'Italia l'onore, che da tanto tempo godeva d'essere riguardata dall'altre nazioni come la maestra dell'anatomia; ma v'era anche nello stesso tempo M Aurelio Severino, non meno stimato anatomico che celebrato chirurgo, autore di molte opere anatomiche, e lodato per la sua esartezza nelle dissezioni de' cadaveri umani dal lodatissimo

Bartolino (a); v'era il Borelli, celebre principalmente per la sua dotta opera del moto degli animali; v'era il Bellini che, ancor dono l'opera del Malpighi, scrisse con novità intorno alle reni, e che sparse molti lumi su tutte le parti dell' organo del gusto, su' vasi sanguigni, e su' vari altri soggetti dell'anatomia; v'era il Fracassati, molto stimato dallo stesso Malpighi, felice negli sperimenti infusori, ed autore di nuove osservazioni su le papille della lingua; v'era il Redi, e v'erano altri non pochi riguardati con rispetto dagli anatomici. Anche lo Stenone, quantunque danese, può in qualche modo considerarsi in questa parte come italiano, avendo per molti anni occupata in Pisa la cattedra d'anatomla, ed avendo ivi fatte molte delle scoperte, e delle opere, che rendono immortale il suo nome nella storia di questa scienza. I soggetti, su cui ha egli rivolto le prime sue ricerche, non sono stati quelle nobili viscere, que' vasi, e quelle parti animali, che più muovano la nostra curiosità; ma non per questo sono state meno importanti le sue fatiche, nè s'è acquistata minore gloria da professori dell'arte. Il canale salivale, le glandole superiori ed inferiori della bocca, e i loro condotti escretori, le glandole sotto la lingua, le glandole del palato, e tutti gli organi della salivazione sono stati i soggetti della prima sua scoperta, che l'ha tosto inalzato fra più rinomati anatomici. Colla stessa diligenza esaminò la glandola lacrimale, i condotti escretori, e tutto ciò che appartiene alla lacrimazione, come pure i canali del naso, e il seno muccoso, e quanto concorre alla formazione della materia muccosa delle narici; e ci ha fatto conoscere tre operazioni della natura in tre sensi diversi, ch' erano poco conosciute, e che sono comunemente poco osservate. Nè ha fatto meno onore allo Stenone la dottrina de' muscoli, da lui trattata con gran pienezza di cognizioni; la sostanza de muscoli, e la loro struttura, la loro divisione, e la differenza de semplici e de composti, i muscoli

<sup>(4)</sup> De persif. augina parte affecta , Euercit. I.

della lingua e della gola, i levatori, gl'intercostali, tutto si sottomise all'oculare sua ispezione; da lui fu riconosciuto il cuore come un vero muscolo, e tentata la spiegazione della sua fabbrica, e dell'andamento delle sue fibre; i tendini, e le loro relazioni coi muscoli, il moto muscolare, e quanto in somma può servire alla perfetta cognizione de' muscoli viene da lui esaminato con intelligenza ed attenzione. Le glandole, i vasi linfatici, e vari altri punti dell'anatomia già illustrati da altri si presentarono nondimeno alle sue osservazioni con qualche novità, e in tutto mostrò lo Stenone, che sapeva studiare la natura, ed unire selicemente le viste sistematiche col talento dell'osservazione. La dottrina dello Stenoue ebbe la sorte delle dottrine originali, d'eccitare a nuove mire altri ingegni, e d'essere seconda d'altre scoperte. La sua scoperta d'essere muscolosa la sostanza del cuore apiì l'adito al Lower di studiare intimamente questo muscolo, e di trovarvi importanti novità. Non contento quel dotto inglese d'aver contribuito col Willis a dare l'esatta descrizione del cervello, volle da se intraprendere l'illustrazione del cuore, viscere non meno del cervello degno dell'attenzione degli anatomici. Egli infatti lo contemplò in tutte le sue parti con iscrupolosa diligenza; scorse l'immenso laberinto de' vasi e de' nervi, delle vene ed arterie; esaminò il pericardio ed i suoi usi, i ventricoli, le orecchiette, e tutte le sue parti, il suo moto, e le capioni di esso, le sue malattie, i suoi usi, e se non giunse a cogliere in ogni cosa l'esattezza e la verità, a tutto però apportò nuovi lumi, e diede una descrizione del cuore non ancora affatto perfetta, ma-certo abbastanza piena. Questo esame sì disteso del cuore e de'suoi dintorni produsse al Lower più intime cognizioni del sangue, e del suo andamento, e dell'arterie, e delle vene per dove scorre; e così fu egli in grado di poter accrescere i lumi su la circolazione del sangue, e di mettere in pratica la trasfusione di esso, immaginata bensì da altri, ma da nessuno ancora eseguita. L'idea della trasfusione del sangue era venuta in mente ad alcuni prima del

Lovver



Gill.

I ower: il Libavio l'aveva già anni addictro accennata, ma per deriderla, a ciò che sembra, anzi che per promuoverla (a); e poi nel 1656 la propose Cristoforo Wren, e la provò, non so come, in Oxford, e nel seguente la manifesiò a Timoteo Clarke, come questi stesso racconta (b); ma proposta poi tale idea alla reale Società di Londra, non potè mai ridursi ad esecuzione, finchè nel 1666 non ebbe felice successo nelle mani del Lower. Ouesti in compagnia del King ne fece molte sperienze ne cani, ed in altri animali sempre con buon evento, e poi la provò anche nell' uomo in un certo Arturo Coja, nel quale gli riuscì con uguale felicità (c); e con questi assicurati successi si mise da altri in esecuzione, e venne per qualche tempo in molta celebrità; ma poi cadde, come molt' altre invenzioni, in abbandono e dimenticanza . finchè a' nostri dì è stata richiamata a nuova vita, ed a maggior onore colle rinomate operazioni del Rosa, e d'altri anatomici; benchè ben presto poi decaduta. La scienza pratica dell' anatomia è stata sempre giovevole per la teorica, e l' ha sovente condotta ad utili scoprimenti . Il Graaf non meno che il Lower ce n'ha dati chiari esempj. La sua destrezza nelle sperienze anatomiche lo mise in grado di raccogliere il succo pancreatico, e d'acquistare sul medesimo cognizioni, a cui non erano giunti gli altri anatomici. Il giovine Virsung fino dall'anno 1642 avea conosciuto il condotto pancreatico; e benchè niente n'avesse lasciato scritto, aveva però fatto incidere la figura di tale condotto, e fu creduto da alcuni, che questa scoperta gli avesse costata la vita, che gli fu tolta barbaramente da un dalmatino. Ma il Graaf passò più avanti del Virsung; esaminò negli uomini e negli animali il canale pancreatico, e ne descrisse le varietà; osservò il succo pancreatico, e i suoi usi; e fu il primo che potesse dirsi illustratore del pancreas, e di tutto quello che gli appartiene. Ne fu minore la diligenza che apportò nell'investigazioni su le par-

(a) App. rec. arcan, thom. contra H. Siben

Dimen.s. .

(b) Phil. trant. au. 1666. (c) Phil. trans. au. 1605 66 67. ti della generazione . Il van Horne, in compagnia dello Swammerdam, aveva molto studiato tali parti, e pubblicò un prodromo delle sue osservazioni intorno a questo soggetto, che gli ha fatto un illustre nome fra gli anatomici: ma il Graaf si prese maggiore imregno a metterlo in miglior lume, esaminò tutte quelle parti, sì interne che esterne, sì de maschi che delle femmine, che contribuiscono a quest' operazione della natura, scoprì molte particelle non vedute dagli altri, e si rese anche in questa parte, ugualmente che nelle sopraddette , benemerito dell' anatomia (a). Alla scienza pratica del Graaf dobbiamo altresì in qualche modo l'uso dell'injezioni, che tanto nome arrecarono poi al Ruischio.

Già fino dal principio del precedente secolo il Berengario aveva fatta qualche sperienza d'injezioni, introducendo con una sciringa l'acqua calda in alcuni vasi, che voleva rendere più visibili (b); e così fecero parimente l'Eustachio, il Glisson, ed altri; così fece anche dipoi il Willis injettando un liquore tiato per isviluppare la struttura, ed i giri de vasi del cranjo (c). Il Graaf fu il primo ad usare per tali sperienze d'un sisone, ed il primo che facesse scorrere, e passare dall'arterie nelle vene l'introdotto liquore, per mostrare il movimento del sangue ne'suoi vasi: ma la materia, di cui si serviva per tale uso, non era molto opportuna, e riuscirono pertanto poco utili le sue injezioni. Queste però diedero eccitamento per ricercarne altre più perfette a due illustri suoi nazionali , Swammerdam , e Ruisch . Il tatto finissimo , sun 34 e la singolare industria, l'attenzione, e la pazienza incredibile dello Swammerdam nell'osservare le più minute parti degli animali, gli fecero scoprire nel polmone, e nelle vie della respirazione, nell'utero muliebre, e ne'suoi vasi, e singolarmente in tutte le parti degl'insetti, moltissime novità sconosciute a'più dotti predecessori, e resero il suo nome ugualmente glorioso nell'anatomia che nella storia naturale. Ma la pratica anatomica, e parti-

(a) De vieur , argan, ec. De mal, arg. ec. 4h (e) Cerebri anal. cc. (b) V. Morgagni Bp. anat. J. att. 84.

colarmente l'operazione delle injezioni, dee alla fina sua avvedutezza la maggior perfezione, e le replicate e felici injezioni dello Swammerdam aprirono la via, e servirono di guida e d'esempio per le rinomatissime del Ruisch. Gran romore si menò per tutta l' Europa colle anatomiche operazioni di questo celebratissimo olandese. Con maravigliosa pazienza e destrezza, ajutato dalle delicate mani delle sue figliuole, macerava, scioglieva, induriva, riempiva, seccava e preparava tutte le parti per le più convenienti ostensioni anatomiche: e ciò ch'era in lui particolare, in tutto cercava l'eleganza e la bellezza; e i suoi cadaveri, e tutte le sue anatomiche preparazioni lungi dal fare schifo e fastidio, come suole accadere a simili pezzi, producevano grato, ed istruttivo piacere, e trattenevano gli spettatori con uguale diletto che utilità. Le injezioni singolarmente erano fatte con tale perfezione, che perfino l'ultime ramificazioni de vasi, più sottili che i fili di ragno, n' erano penetrate, e si rendevano visibili, tuttochè talor tanto picciole, che non poteano vedersi senza l'ajuto del microscopio; e tutto ciò ch' era da lui injettato conservava costantemente la sua consistenza, mollezza, e flessibilità, diveniva col tempo più bello, e riceveva più gradevole odore ; e i morti nelle mani del Ruischio sembravano risorti ad una più lunga e quasi incorruttibile vita. Questo solo vantaggio della pratica del Ruischio bastava a meritargli grata riconoscenza dall'anatomia; ma egli non contento di renderne lo studio più facile, sicuro, e piacevole, volle anche arricchirla di nuove cognizioni . Una dilucidazione delle valvole de vasi lattei e de linfatici, che il Rudbek, il Bartolino, ed altri avevano vedute, che il Bilsio, ed alcuni suoi seguaci negavano, e ch'egli solo dimostrò, ed insegnò agli altri il metodo di scoprire; un'arteria, detta da lui bronchiale, nascosta fin allora a' più sottili anatomici. la vera struttura de labbri, l'origine, e il fine de vasi coronari del cuore, la natura e la posizione de' vasi del mesenterio, un muscolo scoperto nel fondo della matrice, e molt'altre novi-

tà, e molte nuove descrizioni d'altre parti descritte da altri, fanno delle opere del Ruischio veri tesori d'anatomia, e levano quest'autore all'onore del principato fra gli anatomici olandesi (a). Questi erano in verità molti, ed illustri, come ora abbiamo veduto; e l'Olanda, gloriosa co'nomi del van Horne, del Graaf, dello Swammerdam, del Ruisch, e d'altri parecchi, ne poteva ancora vantare un altro in un genere diverso, che l'era di molt'onore, nel famoso Leeuwenoek, L'estrema perizia di questo celebre fisico Lecuvenoek, nel manegoiare il microscopio gli fece vedere da per tutto un mondo nuovo: ed egli infatti vide nel sangue la figura di rossi globetti, e il loro corso, e il loro passaggio dalle arterie nelle vene; altra sorta di globetti vide nel latte, altra nella saliva, osservò un infinito numero di buchi nella superficie degli ossi, e piccioli globetti nella sostanza di essi, come n'osservò altri simili nella sostanza bianca del cerebro; trovò l'epidermide composta di piccole squame, e scorrendo col suo fedelissimo microscopio quasi tutte le parti del corpo umano, vide da per tutto notabili novità, e mise gli anatomici in grado di conoscere più intimamente la struttura di tutte le parti dell'uomo. Così in varie guise prendeva nuovi lumi l'anatomia, e profittava di tutti i mezzi per arricchirsi sempre più d'ulteriori cognizioni. Ma, a dire il vero, questa sorta di microscopiche notizie non sono quelle che formano il vero anatomico, e più giovano per fabbricare un sistema fisiologico, che per avanzare nell'utile anatomia, nè sarà mai in questa tenuto in tanto pregio il diligentissimo Leeuwenoek, come altro suo nazionale e coetaneo, quantunque meno studioso ed attento, il Bidloo. Esistono ancora ad onore di questo le 105 gran tavole nobilmente disegnate e dipinte, in cui volle egli presentare l'anatomia del corpo umano, le quali, benche non tutte sieno ugualmente esatte, hanno servito di molto lume a questa scienza; ed unitamente alle sue opere, ed alle strepitose dispute col Rui-Tom. VI.

(a) Thusant, oc. Adreren ec. al.

Da Vernei .

lustre ne fasti anatomici il nome del Bidlos, e a metterlo, ad ontore dell'anatomia olandese, in compagnia del suo avversario Ruischio. L'eleganza delle preparazioni anatomiche di questo aveva reso più piacevole, e quindi più universale lo studio dell'anatomia; e come tutti trovavano piacere nel vedere le sue bellissime preparazioni, così tutti sentivano volontà di conoscerle, e di fare qualche studio d'anatomia. Ciò che sì lodevolmente produsse nell'Olanda il Ruischio, faceva anche per altra via quasi contemporaneamente nella Francia il du Vernei. Pochi anatomici di merito distinto si vedevano a que' tempi in quella nazione, e mentre l'Italia godeva de' lumi del Bellini, del Borelli, del Malpighi, e di molt'altri, l'Inghilterra aveva un Arvejo, un Willis, un Lower, l'Olanda si gloriava del van Horne, del Graaf, dello Swammerdam, del Ruisch, del Bidlos, la Francia appena poteva vantare il Pecquet, che facesse conoscere nell' Europa l'anatomia francese. Allor venne il du Vernei, impegnatissimo coltivatore di questa scienza, e degno successore del Pecquet nel seggio accademico. L'assiduità e l'ardore con cui s'applicò alle sezioni ed osservazioni anatomiche, la politezza, e la buona grazia con cui faceva l'ostensioni, l'eleganza, chiarezza, copia di parole, vivacità d'espressioni, ornata facondia, ed allettatrice eloquenza con cui ne rendeva le spiegazioni, formarono per la Francia una nuova epoca dell'anatomia. Questa scienza, fin allora ristretta negli spedali e nelle scuole di medicina fra' medici e chirurgi , cominciò allora ad introdursi nel gran Mondo, ed a venire accarezzata da' de licati parigini, e perfin dalle donne stesse. " Ricordomi, dice il . Fontenelle (a), di avere veduto le persone del bel mondo pora tar seco pezzi secchi da lui preparati, per avere il piacere di " mostrarli nelle loro conversazioni, . Anzi non solo nel bel mondo, ma nella corre stessa ebbe la sorte di essere bene accol-

(4) Bloge de M. de Veroel .

ta l'anatomia presentata dal du Vernei, e d'essere studiata con avidità dal Delfino, e da più notabili cortigiani. Tanto favore ottenuto alla diletta sua scienza la fece divenire di moda, e folla immensa d'ogni sorta di persone correva a gara ad ottenere un posto nella scuola del du Vernei per ascoltare le sue lezioni anatomiche: " La mostrava egli con un tal fuoco nella forza. " nella vivacità, e nel giro dell' espressioni, e perfino nella pronunzia, che, come dice il Fontenelle (a), sarebbe quasi sta-" to bastante per un oratore "; e il calore del professore comunicavasi agli ascoltanti, o li preservava almeno dall'involontario languore, a cui senza un tale allettativo facilmente si sarebbero abbandonati . Così lo studio anatomico , conosciuto prima in Parigi da' soli medici, e riguardato a schifo da tutti gli altri, mercè lo zelo, la destrezza, e l'eloquenza del du Vernei, divenne studio di moda, e si fece amare, e seguire da tutti. Nè fu questo il solo vantaggio che trasse l'anatomia dallo studio di quel francese; ma una serie di verità importanti, e d'esatte descrizioni di tutte le particelle che concorrono alla formazione dell' orecchio, de' loro usi, e delle loro malattie; ricerche simili, ed ugualmente felici su gli organi degli altri sensi, corretti alcuni pregiudizi degli anatomici, scoperte alcune verità, ed altre confermate, e fissate intorno alla struttura del cerebro, nuove osservazioni, e dotte descrizioni d'alcune parti del basso-ventre, della milza, degli ossi, e d'altri soggetti, maggiore estensione, e giustezza dell'anatomia comparata, dilucidazione della romorosa questione della circolazione del sangue nel feto, e d'altri punti allora controversi, sono gloriosi progressi fatti dall'anatomia per opera del du Vernei, che s'è reso in varie guise illustre promotore della medesima, Seguace di lui nello studio, ma contrario troppo frequentemente nelle opinioni, fu il celebre chirurgo ed anatomico Meri, il quale e nelle sue preparazioni, e ne' suoi scritf2

Mee

(a) [vi .

ti, e nelle sue controversie, se non sempre colse la verità, recò sempre nuovi lumi, e giovò molto alla celebrità, ed alla propagazione dell'anatomia. Alla medesima contribuì anche il Dionis. benchè più rinomato nella chirurgia che nell'anatomia : il metodo, la chiarezza, e la giustezza del suo Corso anatomico hanno agevolato lo studio di questa scienza, e l'hanno reso più universale, e vuolsi che perfino nella China abbia penetrato il suo merito, e che colà sia stato per ordine dell'Imperatore tradotta nella lingua nazionale la sua opera dell'Anatomia dell' uomo, e proposta allo studio de medici di quel vastissimo impero (a). D'un merito assai superiore dee considerarsi un altro francese, il dotto medico Vieussens, che più particolarmente s'è dedicato all'anatomia. La sola neurologia basta per dargli nome presso i più stimati anatomici. Il Willis facendo diligente anatomia del cervello, come abbiam detto, descrisse i nervi, che in esso finiscono; ma non fece che abbozzare la storia, e quest'ancora ristretta a' nervi che ci somministra la midolla spinale; e il Diemerbock, dopo avervi fatto non poco studio, credeva e chiamava apertamente impresa impossibile il voler descrivere soltanto que' nervi che si distribuiscono nella cute; il Vieussens ebbe il coraggio di superare quest'impossibile, e riuscì con felicità. Cinquecento corpi si dicono da lui sparati per issudiare più pienamente questa materia (b). Un infinito numero di nervi cutanei, la maggior parte non ancor veduti da alcuno, si presentarono tosto all' attento suo sguardo, e anche ne nervi stessi del cerebro ne vide molti non conosciuti dal Willis, e in altri da lui osservati trovò non poco da aggiungere, e da migliorare. D'uopo era d'una piena descrizione di tutto il cerebro, e di ciascuna sua parte per ben conoscere l'origine de nervi; e il Vieussens la diede con molt'ampiezza, e per la maggior parte con esattezza: il solo centro ovale, conosciuto col nome di centro ovale del Vieusiens, basta a

Virusens .

do La Metteir abad Haller, Bellanat-lib. VII.

ricordarci perpetuamente la sua diligenza che ha saputo, anche in quella parte tanto studiata da altri, fare nuove scoperte. Ma come seguire la minuta sua diligenza nel descrivere tanta diversità di nervi, e tante sottilissime ramificazioni, nell'esaminare la loro origine, nel condurli per tanti andirivieni, e nell'aggirarsi per quell'inestricabile laberinto? (a) La contemplazione di tanti nervi gli fece vedere moli'altri vasi nervo-linfatici, e formare un nuovo sistema de vasi del corpo umano, che schbene da alcuni fu tenuto per immaginario, e creduto soltanto confuso colla tela cellulare, venne nondimeno molto applaudito, dalla maggior parte degli anatomici, e recò certo nuovi lumi all'anatomia (b). Così le nuove sue osservazioni sul cuore e su altre viscere, su l'utero e su la placenta, e tant'altre sue pregevoli illustrazioni delle parti animali lo rendono molto benemerito dell'anatomia: e il nome del Vieussens unitamente a que'del du Vernei e del Pecques fanno comparire con onore le scuole francesi nella storia di questa scienza. L'istituzione di sante accademie scientifiche fu di grande eccitamento, ed ajuto per l'avanzamento dell'anatomia, come per tutte l'altre scienze naturali. Anzi l'anatomia godeva in questa parte di qualche vantaggio sopra le altre; poichè non solo occupava onorato posto nelle accademie istituite per le scienze naturali, ma l'aveva in oltre nell'accademie mediche, dove l'altre non penetravano, e da tutte riceveva notabili miglioramenti. Le descrizioni presentate a corpi sì rispettabili, e le sperienze esposte agli occhi di tanti uomini dotti, ed alcuni anche fra loro contrari di sentimenti, esaminate con acutezza e con severità, e spesso ancor contrastate, dovevano farsi con maggiori cautele, considerarsi con più attenzione, e ridursi a tutta la possibile perfezione. Le nuove scoperte si comunicavano con più prestezza, si discutevano con maggiore diligenza ed accertatezza, e più facilmente acquistavano la conveniente autenticità: e sebbene non vediamo

(a) Neural, aniver

Mangetti ,

nell'accademie imprese grandi a favore dell'anatomia, ad esse deesi nondimeno un noiabile accrescimento in tuita la massa delle anatomiche cognizioni. Per altra via giovò il Mangetti al vantaggio di questa scienza. Non erasi egli inoltrato sì addentro ne'secreti dell'anatomia, che potesse arricchirla di nuove scoperte; ma la sua diligenza ed erudizione gli presentarono altri mezzi onde poterla illustrare, La sua Biblioteca anatomica, abbracciando in un corpo solo quasi tutti i migliori scritti di que tempi, ne facilità la lettura, e talor anche ne illustra la dottrina con alcune annotazioni; e questa unitamente alla sua Biblioteca degli scrittori anatomici, presenta d'un tratto i migliori lumi dell'anatomia, ed è d'eccitamento ugualmente e d'ajuto per inoltrarsi a nuove scoperte. Simile giovamento procacciarono all'anatomia il Bonnet, il Freind, il Goelike, ed altri raccoglitori, e altri storici e bibliografi degli autori e degli scriiti, che appartengono alla medesima. Ma questi non fanno che agevolare in qualche modo lo studio, non producono alla scienza ulteriori avanzamenti. D'aliro merito è stato il Verheyen, diligente nelle sezioni anatomiche, e benchè scarso nelle descrizioni delle parti minute, come de'nervi, delle vene, e d'altre simili, assai copioso in quella delle viscere, ed attento raccoglitore dell'opportune notizie per illustrazione dell'anatomia . Il suo Corso anatomico, malgrado le rigide censure del Morgagni, dell'Heister, e d'altri a lui superiori, ottenne per lungo tempo l'onore d'essere il libro classico, che si seguiva nelle pubblice scuole, e di servire di guida agli studiosi dell'anatomia. La stessa critica piudiziosa e profonda delle sue opere, fatta con sì cossante continuazione dal Margagni, ha dato maggiore celebrità al Verbeyen, che si meritò l'attenzione di sì grand'uomo. Più chiaro nome ha lasciato fra gli anatomici l'inglese Comper, quantunque non poco venga oscurato nella parte morale pel famoso suo plagio. La grand'opera della Myologia riformata, piena di figure, che hanno bensì qualche oscurità, ma che sono di molt'esattezza, e disegnate immediatamente alla vista del corpo umano,

Coveper .

Verheven .

colle accurate descrizioni, coll'invenzione d'alcune cose nuove, e colla rinnovazione d'altre, e con tant'altri meriti, gli acquistò gli applausi universali; e sarebbe bastata per renderlo stimato, ed encomiato da tutti, se non avesse troppo vanamente cercato d'usurparsi una lede non sua. Volle egli dare un' Anatomla generale dell'uomo, ed impresse appena le tavole del Bidloo, ne comprò dal librajo trecento copie, e le spacciò come sue, segnandole col suo nome e col proprio ritratto; del che si dolse giustamente il Bidloo, ne fece denunzia alla reale Società di Londra, della quale era membro il Cowper, e ne riportò gloriosa sentenza con umiliante scorno del malaccorto plagiario. Tanti però furono i meriti scientifici dell'anatomico Comper, che bastarono a cancellare sì brutta macchia, ed hanno fatto passare il suo nome con lode alla dotta posterità. Dopo questi grandi anatomici merita pure distinta menzione il Boerhaave per la sua dotta, e pregevole operetta su la fabbrica delle glandole, e pe' bei lumi ch'egli ha sparsi su queste, su la circolazione del sangue, e su altri punti fisiologici , ed anatomici . L'allievo ed amico del Ruischio, il veneratore, e seguace del Malpirhi. I erudito e profondo fisico , l'istancabile osservatore, l'attento ed accorto contemplatore della natura, il gran Beerhaave non poteva toccare l'anatomia senza farle sentire i benefici effetti della maestra sua mano (a). Più distinta memoria merita l'Heister, famoso medico, che col suo Compendio anatomico, più volte ristampato, tradotto in diverse lingue, ed illustrato co comenti di rispettabili anatomici, fece cadere dalle mani de' pubblici professori l'opera del Verbeyen, e sottentrò nelle scuole a servire di luminosa fiaccola per gli studiosi dell'anatomia, e che in varie sue opere, alle chiare e precise descrizioni delle parti da altri vedute, aggiunse non pochi suoi ritrovati (b). Sarebbono altresi da lodarsi il Walter, il Cheselden, ed alcuni altri scrittori, che in varie nazio-

Botthave.

Henter .

(a) Bjist. de fabr. glandel, aphorism, al.

(b) Compend, anat. de tonici ekorioid ; De funduits ec. , al. ni per tutta la colta Europa si dedicavano agli avanzamenti dell' anatomia. Ma l'Italia, maestra in tutti i tempi di questa scienza, do-

po la sua ristorazione fino a' nostri dì , l'Isalia chiama principalmente la nostra attenzione. Lascieremo anche in questa da parte il Pacchioni, il Lancisio, il Wallimieri, il Fantoni, il Lanzoni, il Bianchi, e tani'aliri, che colle loro osservazioni, e colle lor opere si meritarono lo studio degli anatomici, e che si vedono citati con molta siima dal Morgagni, e dai più illustri professori di quell'età. Il vero successore de Falloppi, e degli Eustachi, de Malpighi, e degli altri superiori anatomici italiani, de sovrani maestri di tutta l' Europa, è il Valsalva, infaticabile e sottilissimo notomizzatore, interamente dedicaso a studiare la strutura del corpo umano, e vivuto continuamente fra cadaveri e fra le sezioni anatomiche, autore classico ed originale, venerato e studiato dalla dotta posterità, e degno d'avere per suo storico, e per comentatore, illustratore, ed editore delle sue opere il gran Morgaoni, fortunato Achille di tanto Omero, Benchè a moltissimi runti distendesse egli le sue speculazioni, nell'orecchio principalmente fissò il campo delle sottilissime sue ricerche, e vi trovò vari muscoli nuovi, nuove membrane, ed altre parti non ancora vedute da altri, ed anche in quelle ch'erano state da altri osservate, scoprì molte novità nella situazione, nella figura, negli usi, nelle malatrie, e in ogni cosa, e lo descrisse tutto con tanta esattezza e verità, che il trattato dell'orecchio umano del Valsalva è anche oggidi considerato come un modello d'anatomica diligenza, e fa desiderare agli anatomici che l'occhio parimente, ed ogn' altro senso abbia un Valsalva che gli sappia dare gli opportuni rischiarimenti, e possa metterlo in tutto il suo lume (a) . Maggiore universalità d'investigazioni abbracciò alire anatomico italiano di quel medesimo tempo, il Santorini, che s'è meritate

(4) De aure bum, trattajut .

anche in questi di le illustrazioni del dotto Girardi. A molte parti egli volse le sue perquisizioni, ed ebbe in tutte felici incontri. Esaminò i muscoli, e nel naso solo ne trovò sei paja di più che gli altri anatomici: ne' labbri, nell'orecchie, nella faccia, e in varj altri membri ne scoprì altri non conosciuti, e che abbisognavano per potersi osservare di tutta l'accortezza d'un Santorini. La delicatezza del suo coltello gli faceva in tutti vedere le più sottili, e minute particelle, e le più fine fibrille; e un leggero fluido, che vi scorre, e il sito preciso, e la giusta origine donde incominciano i nervi, e picciole strie midollari del cerebro, e qualche diversità ne' ventricoli, e nelle precchiette del cuore, e mille sottilissime novità in tutte le parti nobili ed ignobili del corpo umano sono state messe alla luce dalla finezza delle sue sezioni (a). Quantunque grandi ed egregi sieno i meriti di questi scrittori, la mente gli scorre affrettatamente per contemplare con maggior compiacenza il dotto ed accurato incisore, l'osservatore accortissimo, l'eruditissimo scrittore, il principe degli anatomici, l'autore d'una nuova epoca dell'anatomia, il gran Morgagni. La natura volle fare di lui un anatomico, e lo provide di tutti i mezzi convenienti per riuscirvi: ferma salute . instancabile pazienza, opportuni maestri, abili colleghi, congruenti comodità, e lunghissima vita; ed egli dal canto suo non trascurò cosa alcuna di quanto potesse condurlo al bramato fine; e continue sezioni, e studiate sperienze, ed attente osservazioni, ed immensa lettura, e lunghe meditazioni, tutto adopero per secondare le benevole mire della natura, e divenire non solo il maestro, ma l'esemplare perfetto degli anatomici. Gloriosa rivoluzione vediamo prodotta nell'anatomia per opera del Morgagni, che la fa comparire più rispettabile e maestosa, in un nuovo più ricco e nobile aspetto. Per quanto avessero lavorato utilmente tanti illustri maestri nell'avanzamento della scienza anatomica, non go-Tom VI

Morgagni .

(a) Do stractora es mota fibras ec, Obicer anacom.

deva questa de corrispondenti progressi, e gli aspettava solo dal gran Morgagni. Il prurito di ricercare nuove scoperte, che ha sempre aguati i dotti ambiziosi, e che pur troppo è ancora il tormento de' letterati de' nostri di, conduceva le ricerche degli anatomici a nuove e sconosciute materie, e faceva trascurare lo studio di tutto ciò ch'era stato già veduto da altri, senza fare alcun conto nè d'aggiugnervi qualche nuovo lume, nè di correggervi qualche errore non osservato, nè di ricavarne qualche nuovo vantaggio, nè di rinvenire in somma nelle stesse scoperte altrui qualche nuova scoperta. Quindi molti ritrovati degli anteriori anatomici erano già venuti in dimenticanza, altri non erano ancora ben accertati, altri rimanevano involti in alcuni errori, e la verità anatomica non poteva profittare de lumi, che tanti studi degli antichi e de moderni le avevano procacciati. Il Moreagui non si lasciò abbagliare dal vano splendore dell'ambite novità, ed ebbe il prudente coraggio di preferire, secondo il detto di Plinio (a), l' utilità di giovare al solletico di piacere. Si prese con invincibile pazienza a svolgere i polverosi libri degli anatomici antichi e moderni, e a ripescare in essi quanto poteva dare un leggero indizio di qualche scoperta; e fece così vedere molte verità ch' erano allora dimenticate, e che erano una volta conosciute da Galeno, dal Curti, dal Vesalio, dal Valverde, e da altri antichi, o moderni (b). Nè contentavasi di ritrovare negli scritti altrui tali scoperte, ma le metteva all'esame, e voleva accertarle colle proprie osservazioni; cd or le spiegava e illustrava, or vi aggiungeva qualche nuovo uso, o qualche nuovo ed importante rilievo, or ritrovavale alterate, e men vere in alcune aggiunte, e facevane con diligenza le dovute correzioni, e talor anche riconoscevale affatto false, benchè ricevute quasi generalmente dagli anatomici, e con lodevole coraggio le confutava, e sempre o liberava la sua scienza dai pregiudizi, e dagli errori, o l'arricchiva di nuove verità, e a tutte le scoperte recava nuovo splendore : tutte le faceva in

(4) Prmfat.

qualche guisa divenir sue, e trovava così il vero modo d'appropriarsi le altrui scoperte, non solo senza ombra alcuna di plagio, ma con lode di nobile sincerità, d'erudizione generosa, e d'ingegnosa e felice invenzione, V'erano dispute fra gli anatomici a divisi di sentimento accreditati professori, pendevano incerte le opinioni degli studiosi senza sapere a qual partito potessero sicuramente appigliarsi, e rimettevansi di qua e di là a testimoni de'discrepanti scrittori, senza che mai si venisse ad'un incontrastabile decisione; e il Morganti pesando le diverse, e spesso contrarie opinioni, senz' arrogarsi il diritto di proferire autorevolmente decisa sentenza, proponeva soltanto con modestia e sincerità ciò che su tali punti avea egli osservato; ma le sue osservazioni sovente prendevansi dagli anatomici per irrevocabili definizioni, ed erano sempre di molto lume, ed ajuio per rinvenire la verità. La vasta lettura degli scrittori, e l'uso continuo delle sezioni anatomiche gli fecero scoprire per una delle cagioni di molti errori l'applicare, che molte volte facevasi, all'uomo ciò che ritrovavasi in altri animali; ed egli non solo dimostrò con molti esempj l'insussistenza di tale applicazione, quando si fa senza i dovuti riguardi, ma diede lezioni utilissime su le osservazioni dell'anatomia comparata, e generalmente su le mire, e su le cautele da aversi nell'osservare, e nel decidere su le fatte osservazioni . Anzi non solo delle osservazioni su gli altri animali, ma di quelle eziandio che faceva su l'uomo stesso non sempre ardiva di fidarsi, per ventre ad una assoluta decisione; e le varictà trovate delle parti medesime in circostanze diverse, ed anche alle volte in altre circostanze, quantunque simili, nell'uomo sano e nel malato, nel vecchio e nel giovine, ed in altri moltissimi di diverse, e talor anche delle medesime qualità, lo rendevano cauto per non correre a definire francamente, per ciò soltanto, che una quantunque diligente, e glustissima osservazione presentava a'severi suoi occhi; ma quello stesso che aveva veduto, sottomettevalo a replicate e nuove osservazioni, ne l'abbracciava, se non trovavalo in tutte confermato; e spesso anche senza niente decidere contentavasi modestamente di sporre soltanto ciò che aveva osservato, e le varietà che nelle diverse sue osservazioni aveva trovate, rimettendosi ad ulteriori sperienze, onde potersi venire alla decisione; e diede così l'esempio, talor anche prima di lui mostrato dall' Eustachio, d'una nuova anatomia comparata, o, per parlare più propriamente, dell'anatomia replicata, non men utile, e forse più necessaria della comparata. Non poteva il Morengui porre l'erudite sue mani ad alcun lavoro, che non cogliesse copiosi frusti d'anatomico sapere. Criticava il Mangetti, rispondeva al Bianchi, comentava Celso, illustrava il Valsalva, e da per tuito trovava importanti rilievi, e nuove aggiunte da fare, punti oscuri da rischiarare, nuove verità da scoprire. da per tutto spandeva nuova ed opportunissima erudizione, a tutto recava nuovi ed utili lumi. Le sue critiche, sorta di scritti comunemente vuoti ed inutili, spesso anche nocivi, e più dalle proptie passioni dettati, che dal giusto giudizio e dall'amore della verità, le critiche stesse divenivano nelle mani del Morgagni scritti veramente didascalici d'una dolce e pacifica istruzione, e veri modelli della più giusta e più sazgia critica. Non mai lo spirito di partito, non il dispetto, o il rancore, non l'amor proprio, o l'offesa ambizione; ma il solo zelo della verità era il mobile delle sue critiche e delle sue apologie, e in tutte mostrava realmente che trattava la causa dell'anatomia e degli anatomisti, non la sua propria. Che se tanto utile ha egli apportato alla sua scienza nell'esaminare le scoperte e gli scritti altrui, quanto non le avrà giovato quando ha cercato d'illustrarla colle proprie invenzioni? Qual parte del corpo umano non si è veduta arricchita colle sue osservazioni? Quante glandole, e quanti legamenti non ha egli scoperti? Quante novità non ha ritrovate ne muscoli, nelle valvole, ne seni, e in tutte le grandi e piccole particelle? Il cerebro, il cuore, i polmoni, il fegato, la lingua, le parti sessuali, e tutte le viscere, e tutti i membri comparivano negli scritti del Morgagni in

un nuovo aspetto, ed ornato di belle ed interessanti novità: l'orecchio stesso, tuttochè sì pienamente illustrato dal Valsalva, passato poi nelle sue mani ricevè un nuovo lume, ed una più giusta e più compiuta descrizione, e sembrava che il coltello anatomico del Morgagni avesse la virtù magica di far nascere in tutte le parti che teccava del corpo umano un uomo nuovo, non ancora veduto da altri. Piena la mente d'idee anatomiche, e di squisite ed innumerabili notizie, acquistate colla continua lettura di tanti scrittori, e col costante esercizio di replicate sezioni, gli dettò il suo cuore il più opportuno uso che far potesse di sì vaste, e recondite cognizioni . V' erano molte malattie difficili da curare, per non essere ancor conosciute, ed egli si volse ad esaminarle, considerò le malattie della testa, del petto, del basso ventre, e le affezioni esterne, o malattie chirurgiche; e l'immenso suo sapere anatomico eli scoprì le sedi, e le cagioni di molti mali, ch' erano state fin allora occulte, e celate a' più dotti e sottili medici (a). Così il Morgagni, non contento di penetrare intimamente ne' più reconditi nascondigli del corpo umano, e di vederne i più gelosi segreti, volle anche impadronirsi degli arcani ordigni, e degl' invisibili artifizi, onde viene condotta, e conservata, logorata e lesa, racconciata e rimessa questa portentosa e divina macchina, e seppe giovare alla cura, e conservazione del corpo umano, le cui minute particelle, e secrete molle con tanta sottigliezza, e con tanta erudizione avea saputo scoprire, e con arte sì maestrevole aveva insegnato a vedere; e autore d'una nuova più giusta, compiuta, e perfetta anatomia, che alla continua ed instancabile premura di sparare i cadaveri e di scrutinare le più minute lor parti, unisce l'oculata attenzione di paragonare la varierà, .che vi osserva, e lo studio altresì d'una vasta e diligente lettura, d'un anaiomis, che con peculiare, ed antonomistico titolo dovrà dirsi anatonila dotta, anatonila erudita, e correttore, ampliatore, ed illustratore degli anteriori anatomici,

(a) De tedib. es cautis merber, per anat, detrettis

direttore, guida, e maestro de coetanei, e de posteri, principe, e capo de moderni più dotti, e più raffinati, esploratore, e vistatore di tutti gli angoli, e di tutti i seni delle particelle animali, ispettore, e governatore de corpi umani, sarà venerato da' posteri come signore, e sovrano di questo, detto a ragione, microamus, e come un dio dell'anatomia.

I puri, e raggianti lumi del gran Moroagni pel lungo corso di quasi un secolo illustravano le scuole italiane, e si diffondevano dall' Italia per tutta l' Europa; e da per tutto infatti vedevansi sorgere eccellenti, ed originali anatomici, e crescere in varie guise, e con nuovo lustro lo splendore dell' anatomia. Applicavasi nella Francia Francesco Petit all'illustrazione di vari punti, ma particolarmente di tutto ciò che appartiene all'organo della vista. Il Senac nel primo suo Saggio anatomico coprendosi col nome dell'Heister, la cui anatomia prendeva a comentare, si fece già conoscere per originale scrittore nella descrizione dell'epiderme, de'seni del cervello, della lingua, del meccanismo della respirazione, e di quello della circolazione, e di varie altre parti, e si mostrò poi vero maestro dell'arte nel suo Discorso su le varie maniere di fare le sezioni anatomiche; ma la sua grand'opera fu il trattato su la struttura del cuore, su la sua azione, e su le sue malattie, che è, al giudizio del Portal, (a) una delle migliori opere che possa vantare la moderna anatomia. La storia letteraria de lavori di quanti scrittori hanno trattato di questo viscere, la fisiologia, la medicina, e l'anatomia vedonsi in quest'opera in tutto il loro splendore; e il cuore, svolto e spiegato già dal Lopper, e da altri anatomici . ma non ancora ben conosciuto . s' è fatto finalmente vedere pienamente nell'opera del Senac . Il Duvernoy , il Sauvages , ed altri parecchi si occupavano parimente nelle disquisizioni anatomiche. Ma il gran maestro di questa scienza, quello che fa vero onore, non tanto alla Danimarca che lo produsse, quanto alla Francia che generosamente l'accolse, e l'allevo nell'anatomia, è

(a) Hitt. de l' anat. ec. V. Senne .

Windayy .

certamente il Winslow. La religione si compiace di vedere due illustri anatomici del merito d'uno Stenone, e d'un Winslow, avvezzi a riguardare con occhi filosofici i portenti della natura nella contemplazione del corpo umano, occuparsi sì intensamente nell' esame della Rivelazione, che in mezzo alle preoccupazioni della patria educazione giungano a conoscere la verità della cattolica fede, e compresi da questa non temano d'abbandonare la patria e i parenti, ed abjurata l'avita credenza, entrare nel grembo della Chiesa Romana, e sostener caldamente, e promuovere in altri i dogmi della medesima. Nè sentì alcun discapito l'anatomia per l'applicazione di questi suoi allievi agli studi teologici. Lo Stenone fu, com' abbiamo detto, uno de più grandi scopritori del suo tempo, e il Winslow è venerato da tutti come il maestro anche de' nostri . Due pregj in lui ritrova particolarmente l'Aller , cioè l'avere descritta ciascuna parte del corpo umano nel naturale suo sito, e nella sua unione colle altre, dove si scoprono le sue aderenze e diramazioni, e la vera e naturale sua figura, e l'aver contemplate le parti molli nell'acqua chiara, dove i piccioli fiocchi, e le più minute particelle patentemente si vedono (a). Corso sì compiuto e perfetto, descrizioni sì chiare e precise, opera sì piena di cognizioni anatomiche giuste e sicure, co. me quella che ha dato il Winslow, non l'ha avuta nè pria, nè poi l'anatomia (b). Dove trovare un'osteologia così perfetta? Con quanta esattezza non sono descritti eli ossi erandi? e quali minuti ossetti non vi si trovano, che invano si cercherebbero in altri scritti anatomici? La storia dell'arterie e delle vene riconosce per suo principe il Winslow; e da lui meglio che da tutti gli altri vedesi rischiarata. Che se alcuni nervi in particolare si vedono più pienamente descritti da qualche altro anatomico, un trattato generale di tutti, più compiuto, e meno difettoso non trovasi in altri scrittori; e lo stesso Vieussens, che dee particolarmente alla

(a) Bil L amele to II lab. VIII.

th Expera anata de la struct, du corpe bu-

no all'universale Window. Siavi pure qualche difetto nella descrizione d'alcuni de muscoletti minori della faccia, e della faringe, o d'alcune parti di qualche viscere; ma quanto non supera la sua splanchnologìa quante splanchnologie d'altri scrittori l'avevano preceduta? La miologia dell'Albino è certo di gran lunga superiore a quella del Winslow; ma a questa pure rimane il vanto d'essere al di sopra di tutte le precedenti. E generalmente l'opera del Winslow è il corso d'anatomia più istruttivo, e perfetto di quanti finora siano venuti alla luce, e il più comune fonte, onde i moderni, singolarmente i Francesi, attingano le anaiomiche cognizioni . Successore del Winslow nella scuola anatomica, il Ferrein s' è distinto con varie operette e dissertazioni su' polmoni, e su altri punti anatomici, ma particolarmente su l'organo e su la formazione della voce; nel che è rispettato come autore originale (a). Ebbe nondimeno in questa parte un terribile quanto dotto avversario, il Bertin il quale, seguace della dottrina del Dodart, fortemente si oppose alle asserzioni anatomiche del Ferrein, e il Bertin inoltre aveva molti altri meriti nell'anatomia; Egregium certe opus viene chiamato dall' Aller il suo trattato dell' Osteologia; e gli atti dell'accademia delle scienze di Parigi sono pieni di sue memorie, che illustrano quella scienza (b). L'organizzazione degli ossi, la struttura dell'arterie, e la struttura del fegato hanno dato campo al Lassone d'avanzamenti nell'anatomia. Le moltissime osservazioni del Lieutaud, riferite nelle memorie dell' Accademia delle scienze (e), bastano a meritargli un segnalato posto nell'anatomìa; ma ciò che gli ha fatto più chiaro nome sono i suoi Sag. gi anatomici, che contengono la storia esatta di tutte le parti del

corpo umano, non presa dall'opera del Winslow, ma ricavata dalle proprie sperienze, ajutate dallo studio delle operazioni del Winslow e de' più autorevoli anatomici (d). E nuovo merito final-

Licuteud .

Ferrein.

(a) De la formation de la voix. (b) An. 1744 46 , ec.

(d: Ern anat, conten, l'Bist. et.

mente si ha fatto colla sua Storia Anatomica medicale data posteriormente alla luce dal suo allievo, ed amico Portal, dove oltre importanti notizie d'anatomia descrittiva, molti lumi, e più preziosi si presentano per la cognizione, e cura delle malattie, e per l'anatomia medicale (a). Non era sola la Francia a far vedere i lumi anatomici di questo secolo: tutte le nazioni davano prove dello studio, che allor si faceva dell'anatomia. Nella Spagna il protomedico di Madrid Manuele Porras, ritenendo ancora il rispetto alle opinioni galeniche în mezzo a' lumi moderni, diede un'anatomia galenico-moderna, che non è priva di merito. Martino Martinez scrisse sul cuore dotte osservazioni , che meritarono d'essere inserite fra gli opuscoli scelti dell'Aller (b), e produsse poi un'anatomia compinta, che metodica e chiara per le giuste spiegazioni e per le figure, amena per gli opportuni racconti di casi rari, e di straordinari fenomeni su ciascun punto che tocca, e ricca d'erudizione delle scoperte, e delle opinioni diverse de' più celebri autori, accresciuta con molte sue diligenti osservazioni, pote servire a sufficiente istruzione de suoi nazionali in ogni parte di questa scienza (c) . Il valenzano Torres , autore d'un trattatello su la connessione dell'anatomia colla medicina e su l'incertezza di alcuni inventi anatomici, s'è fatto qualche nome colla sua osservazione del cuore inverso, pubblicata nelle memorie presentate all'Accademia delle scienze (d). Di superiori pregi era nell'Inghilterra il Douglas . La copia di scelti libri della biblioteca dello Sloane prestò materia alla sua laboriosità, ed erudizione di dare nuove e stimabili notizie del corso dell'anatomia, e della vita e de' meriti degli anatomici da Ippocrate fino ad Arvejo; e questo auo saggio di bibliografia ha certamente arrecato non poco utile alla scienza anatomica (e). Di maggiore vantaggio è stata alla Tom. VI.

(a) Hist, and b. medit.

(d) De corde inverse. Mem. ce. Tom. l. (e. S bliege, anatomica Spetimen ; tirs Catalican et.

<sup>(</sup>c) d'acron completa del hombre con so det for hallarges co.

medesima la sua descrizione comparata de muscoli dell'uomo e di que' del cane: i nomi diversi dati a' muscoli da diversi scrittori, le inserzioni di essi nelle parti vicine, le loro ederenze, e i loro usi, e molt altre notizie opportune all'illustrazione della miologla, si trovano in quella descrizione (a). Ma l'opera che più riscettabile lo rende a veri anatomici, e che lo mostra sottilissimo dissettore, e osservator attentissimo, è la descrizione del peritoneo, sì ampia ed esatta, che fa conoscere nella sua verità quella parte, su la quale si parlava dagli altri anatomici con incertezza ed oscurità, e in qualche parte anche con errore. Nella Germania vediamo Augusto Federigo Walter , il Tiew , e molt altri valenti anatomici, che ci darebbono materia di lungo discorso se non dovessimo affrettarci a contemplare i principi del moderno raffinamento dell'anatomia, che soli bastano ad occupare pienamente la nostra attenzione. Presentasi fra questi il primo l'Albino, per le dotte opere che ha lasciate, e pe' molti ed illustri anatomici che ha formati nella sua scuola. Cinquant' anni d'attendere soltanto alle sezioni ed alle lezioni anatomiche, un Albino nell' università di Leyden, e in compagnia del Boerbaave, e d'altri grand'uomini dovevano produrre maravigliosi progressi in quella scienza; ed egli infatti glieli ha recati, e l'ha levata ad una nuova perfezione, a cui prima non era giunta, per quanto fosse stata coltivata da valenti anatomici; e l' Albino, e il suo discepolo Aller, di cui poi parleremo, sono gli unici, a mio giudizio, che possano sedere al fianco del gran Morgagni nell'alto trono del principato anatomico. L'arte delle sezioni, e delle osservazioni anatomiche, e l'uso dell'anatomia comparata per la cognizione del corpo umano hanno ricevuti dall' Albino, come dal Morgagni , molti ed utili lumi . L' Albino , come il Morgagni , quantunque ricco de propri meriti, non ha sdegnato di riconoscere que degli altri, e d'occuparsi nell'illustrazione delle altrui opere; e il museo del suo aniecessore nella scuola anatomica Raw.

(a) A comparative Detription of all the mutchl in the man and in a quadrafed.

e l'opere del Vesalio, di Fabrizio d'Acquapendente, e dell'Arvejo, e più di tutto le tavole dell' Eustachio hanno chiamata la sua attenzione, ed hanno impiegate lunghe ore de suoi studi, rer descrivere, ordinare, spiegare, e mettere alla pubblica luce quanto ruò giovare alla loro illustrazione; e l' Albino, contribuendo alla più chiara gloria e celebrità di maestri sì celebrati, ha saruto comparire grande eziandio co' pregi altrui. Ma quanto superiore non si presenta co propri suot meriti? Un indefessa assiduità, e singolare destrezza di maneggiare il coltello anatomico, e di fare le convenienti injezioni, un occhio erudito ed attento per osservare i più reconditi arcani, una prudente sagacità per combinare i risultati delle sue e dell'altrui osservazioni, una lunga pratica di parlare e di scrivere di tali materie, onde avere pronte le più giuste e significanti espressioni, e, ciò che forse non è meno necessario, un opportuno ajuto d'abili ed intendenti disegnatori hanno fatto riportare la palma all'Albino sopra tutti gli altri più rinomati professori nella storia degli ossi e de muscoli, gli hanno fatto vedere più addentro degli altri in molte parti delle viscere , ed hanno reso le sue opere la più sicura scuola della moderna anatomia. Cavità, prominenze, grandezza, figura, posizione, aderenze degli ossi, gli ossi dell'uomo adulto, gli ossi del feto in diverse età, e gli ossi in somma ne' vari loro stati, tutto si trova descritto (a) con precisione e chiarezza nelle sue opere, e presentato agli occhi con evidenza, e con esattezza nell'elegantissime sue tavole. Se v'è possibile maggiore diligenza di quella, con cui l'Albino ci diede l'osteologia, quest'è l'adoperata da lui nella storia de muscoli, dov'egli ha superato se stesso nella minutissima esattezza di descrivere e struttura e posizione e direzione ed usi, ed ogni quantunque menema cosa (b). Quanto sono belle ed esatte le pitture dell'arterie, e delle vene degli intestini dell'

" -

<sup>(</sup>a) De scribus corp. bum, ; Icones oreium (b) :

uomo (a)! Come lodarsi abbastanza quelle dell'utero gravido (b)! Come seguirlo nella descrizione del vaso chilifero, della vena azygos, delle arterie intercostali, e delle parti loro vicine (e)! Quante nuove ed utili verità non c'insegna ne parecchi suoi tomi delle Annotazioni anatomiche! Che ricco tesoro non abbiamo in tutte le sue opere di raffinata e perfetta anatomia! Si, d'uopo è riquardare con riconoscenza, e con ammirazione tante e sì belle produzioni . d'uopo è ricorrere alle tavole , ed agli scritti dell' Albino per formare una giusta e compiuta, chiara e precisa idea di tutte le parti del corpo umano, d'uopo è in somma rispettare l'Albino pel vero maestro della moderna anatomia; e noi crediamo poter prendere dalle sue opere il principio d'una maggiore perfezione. e d'un maggiore raffinamento, in cui ora si ritrova questa scienza, e cominciare in lui l'epoca d'una nuova, e che può quasi dirsi perfetta anatomia. Tanto più volentieri abbracceremo questo pensiere, quanto che lo troviamo proposto dall' Aller, il quale non aveva molto motivo di volere abbondare negli elogi del suo critico, e forse anche suo rivale.

Veramente, se v'era qualche anatomico capace di dare all' Albian motiro di letteraria geleda, non altro poteva esser che l'Aller, il quale, tuttochè suo discepolo, non era inferiore al maettro nel merito, anatomica, e lo superava in tutti gli altri. Pochi geni ha prodotti l'Europa si vasti, e si profondi come quello dell'Aller; e noi possismo congratularci col nostro secolo, che ha posseduto un uomo, quale appena n'hanno veduro il simile i passasi secoli più felici, e che giutamente c'invidieranno i secoli avvenire. Qual genere di studi è sfuggito alla sua penetrazione, e di nquale noi è e gli diventato classico e magistratè? Che immensa distanza dal poeta al geometra, dal teologo al chimico, dal polisico al medico dall' economico al botanico, dall' erudito poligiotto, filologo, e bibliogeria al fisiologo ed anatomico? Qual

(d) Din, do art. et ren intert, bom, etc. (e) Tab, rat, chyliferi com rent argest etc. (h) Tab, at. grar,

Aller .

vasto genio quello dell' Aller, che ha saputo unir tutti questi generi di studi, ed internarsi in ciascuno, come se fosse l'unico a cui volesse applicare! Noi l'abbiamo veduto nel decorso di quest' opera principe nell' alemanna poesìa, illustratore del sale e delle saline, rispettato da chimici, segnalato botanico, e bibliografo de botanici: potremmo ora perdonargli, se, occupato in tant'altri studi, comparisse meno profondo nella parte anau mica. Ma no, che non ha egli bisogno della nostra indulgenza; e l'anatomico Aller ha tutto il diritto alla venerazione e agli elogi, che si tributano si giustamente al poeta, e al botanico. Dedicato fin quasi dall'infanzia alle sezioni anatomiche, profittando delle lezioni, del Duvernoy, del Boerhaave, dell' Albino, del Ruischio, del Douglas, del Winslow, si trovò tosto in grado d'essere maestro di tutta l' Europa nell' anatomia, come in tante altre parti dell'umano sapere. Il crimo frutto del suo studio in questa materia fu la consutazione del condotto salivale del Coschwitz, e segnò così i primi suoi passi in questa carriera collo sbandimento d'un errore, ciò che non è men utile, ed è forse più necessario che la scoperta di una verità. Questo saggio delle sue cognizioni anatomiche mentre era ancor giovinetto nelle scuole annunziava già i sublimi voli, che doveva poi levare in quella scienza in età più matura. Infatti , che bella serie di tavole anatomiche non ci ha egli date con dettagliate spiegazioni, e con dottissime annotazioni? Non figure delle parti distaccate ed isolate, ma figure espresse, colle connessioni, e aderenze, che a ciascuna parte appartengono, si presentano in quelle tavole; e per far vedere, per esempio, le arterie, si mostrano al tempo stesso la situazione e la forma di tutte le viscere del corpo umano, per dove scorron le arterie. Quindi senza tanto lusso, e senza tanto apparato di grandicsità ha prodotto l'Aller un' opera, che può dirsi superiore a quella del Comper, e che poco, o niente cede alla celebratissima dell' Albino. Quanto sono ben disegnati, e spiegati il diafragma, e la midolla spinale! Tutti i rami del tronco mascellare, le mol-

tissime ramificazioni delle arterie della faccia, le arterie bronchiali, e quelle dell'esofago, e tutte le arterie della midolla spinale e dell'occhio, dove si possono conoscere perfettamente fuor che nelle tavole, e nelle descrizioni dell'Aller? Il cuore, e tutti i vasi che da esso derivano, sono descritti dal medesimo con un' esattezza superiore a quella degli anteriori anatomici del cuore. La valvola detta dell' Eustachio viene talmente illustrata dall' Aller, che lo stesso Eustachio verrebbe a studiarla ne'di lui scritti. Così la valvola dell'intestino colon, così l'omento, così varie altre parti del corpo umano vengono da lui descritte con superiore maestria. La membrana pupillare potrebbe contarsi fra le sue scoperte, se egli non avesse voluto abbandonare questa lode per amore della verità; poichè appena da lui ritrovata, com'egli intese pel Mercurio di Norimberga (a), ch'era siato in simili osservazioni preceduto dal Wachendorf, gli cedè tosto la gloria dell'invenzione, ed egli stesso volle chiamarla membrana pupillare Wachendorfiana . Questa membrana, che potè merstare all' Aller la doppia lode di genio scopritore, e d'esemplare modestia, gli tirò addosso le querele e i rimproveri dell' Albino, il quale non gli perdonò mai l'essersi permesso di lamentarsi in privata lettera al Wachendorf per non avere l'Albino nominati lui ed il Wachendorf nella descrizione di questa membrana, tuttochè da loro tanto prima scoperta e spiegata, ed in diversi tomi delle sue annotazioni anatomiche adiratamente lo punse, e volle replicate volte riprenderlo con troppo risentite espressioni . Ma l' Aller era prande ancor nelle dispute . e mostravasi superiore perfin nelle liti, Coll' Albino suo maestro si fece stimare pel silenzio e per la modestia; coll' Hamberger in altra disputa non si trattenne dal dimostrargli la sua superiorità, Geometriche teorie, ed ingegnosi ragionamenti sedussero non solo l' Hamberger professore di Jena , ma lo Schreiber , l' Hahnio , il Sauvages, ed altri suoi seguaci per abbracciare una falsa meccanica del'operazione del respiro, che fa alzarè le coste da' muscoli intercostali esterni, ed abbassarle dagl'interni, ed introduce dell' aria fra la pleura e il polmone. Non si lasciò abbagliare l'Aller ne da ragionamenti , ne dall'autorità dell' Hamberger , e de suoi seguaci, ma volle saviamente stare a fatti, e seguire soltanto ciò che ripeture ed attente osservazioni gli dimostrassero; e con lunga e decisa serie di sperienze, e con sodi raziocini, non appoggiati che a fatti ben avverati, c'insegnò il vero meccanismo della respirazione, e dimostrò in questa parte alcune verità anatomiche non ancora ben conosciute; e provocato con ardite espressioni dall' Hamberger, rispose con qualche calore, e gli fece sentire il peso delle sue ragioni, e della troppo manifesta superiorità; del che però si moderò poi, levando in altra edizione quante espressioni potessero giustamente recar dispiacere allo stess) suo avversario (a). Se la confutazione d'un opinione del medico Hamberger produsse molti nuovi, e bellissimi lumi sul meccanismo della respirazione, e su la costituzione di tutte le parti che vi contribuiscono, l'impugnazione d'una brillante teoria del filosofo Buffon gli diede campo di rischiarare un oscurissimo mistero della natura, e di render in qualche modo visibile con fine, e replicate osservazioni la grand opera della generazione. Che in nensa erudizione non ci spande su'diversi animali, che sono senza verun determinato sesso, che gli hanno tutti e due, che possono da sè soli fecondare, che abbisegnano d'altro individuo per la fecondazione, che si divideno in maschi e femmine, e che hanno tante maravigliose diversità ! Con quale diligenza e sottigliezza non ha osservato in tutti le parti diverse inservienti alla generazione ! Con che scrupolosa attenzione non ha segulto tutto il processo della generazione, della gravidanza, e del parto! Quali viste finissime, e quante minute riflessioni non ha avute nell' osservare continuamente la progressiva formazione del pollo nell'

<sup>(</sup>a) Do re pir. o p. anat. pars altera ouperim.

uovo, e del cuore nel pollo (a)! Non era avvezza la natura a vedersi esaminare si attentamente dagli anatomici, e fisici, e trovossi contenta di venire osservata da sì grand'uotno: or sembra che, compiaciutasi di sì convenienti accarezzamenti, non sappia stare senza vagheggiatori, che la contemplino degnamente, ed ha voluto perciò presentarsi agli occhi del Bonnet, e dello Spallanzani, che hanno portato più avanti l'ingegnose ricerche, e le sode scoperte dell' Aller. Che strepito non ha fatto in tutta l' Europa il nuovo sistema dell' Aller su l'irritabilità, differente nel nostro corpo dalla sensibilità, che ha prodotto una rivoluzione nella fisiologia? E che immenso tesoro d'anatomiche cognizioni non ha profuso nel determinare quali sieno le parti sensibili del nostro corpo, quali le irritabili, e qual grado convenga ad ognuna d'esse parti di sensibilità, o di irritabilità? Sono quasi dugento le sperienze diverse, che ha dovuto fare e rifare con instancabile attenzione, per tintracciare in sì nuova materia la precisa verità; e l'illuminata sua applicazione l'ha ricolmato di nuove cognizioni, e d'interessanti scoperte, e gli ha fatto ritrovare nell'uomo un uomo nuovo (b). La circolazione del sangue, esaminata col microscopio, gli si presentò parimente in un nuovo aspetto, e gli mostrò le differenze delle particelle del sangue, e del loro moto nell'uomo sano e robusto, e nel malato; gli fece vedere che tali particelle, quantunque ritonde, non godono del moto di rotazione, che si precipitano verso il luogo dove si sa un'apertura, e che colà si dirigono tutte le correnti di esse; e gl'insegnò in somma molte nuove verità in una materia, dove pareva che niente restasse da scoprire. Che dirò delle sue osservazioni sul moto. del cuore? Che della scoperta d'un moto non mai prima immaginato del cervello? Che dell'interessante dottrina della formazione degli ossi, e della sostanza del periostio, diversa affatto da quella degli

(a) Blem, physiol, ec. t. VIII. De form pulli in ovo observ. ec. Mém, sur la ferm da court dans le poullet ; als (b) Sorm. scad, I et II De part, corp. sons. et ierin.; Exp. de part, etc.; Mem. tor les Part, trest, et urris. ossi? Che di tante novità sul nervo intercostale, su l'azione de' nervi nelle arterie, e su tant' altre importanti materie? A tante, e sì utili ricerche su quasi tutti i punti dell'anatomia ha aggiunto anche un altro non men pregevol lavoro a vantaggio di questa scienza colla produzione d'una biblioteca anatomica sì piena di critica e d'erudizione, che questa sola avrebbe potuto bastare per occupare lo studio d'un erudito anatomico. Se l'Aller avesse im piegati tutti i momenti della sua non troppo lunga vita, e poste avesse tutte le mire, e tutte le fatiche degli attenti suoi siudi nel coltivare soltanto l'anatomia, sarebbe da fare maraviglia come un uomo solo avesse potuto portare tanto avanti sì varie, e sì difficili ricerche, e farvi in tutte sì gloriose ed interessanti scoperte, ed osservazioni. Or qual uomo sovrumano non dee sembrarci l'Aller, che ha saputo moltiplicare simili prodigi nella poesìa, nella botanica, nella medicina, e in quasi tutte le scienze, e che non è stato men grande, o men portentoso nell'amministrazione di tanti impieghi politici ed economici? Leviamo eli occhi dalla contemplazione di sì vasto genio, che confonde per tanti titoli la nostra picciolezza, e seguitiamo brevemente il corso dell'anatomia in altri scrittori, che meritano d'occupare la nostra attenzione.

Nell'Olanda stessa, dove fiorira l'Albino, vediamo il Camper, anatomico, e naturalista distinto, che ci ha fatto conoscere il braccio unano, detcrivendo minutamente la pelle, i muscoli, i nervi, i vasi, e tutti seguendoli nelle più sottili loro ramificazioni, unendo alle anatomiche le chiurgiche rifiessioni, e conromando quasi direi un movo braccio; che ha saputo descrivere con tanta estatezza la pelvi con tutti i legamenti, le cartilagini, e tutte le aderenze; che ha superati gli anteriori anatomici; che d'alcune parti della generazione, dell'occhio, e dell'udiro de' gesci, e d'altre parti dell'anatomia, non solo dell'uomo, en d'altri animali ha seritto con molta dottrina ed originalità (a). Ton. JC.

(a) Demenstr. anst. jatb. , alib' .

Comper.

Paitbrocht .

Contemporaneamente all' Albino ed all' Aller portava il Weitbrecht in trionfo l'anatomia nell'Accademia di Pietroburgo, e fissava il sito, e la figura della vescica, descriveva i muscoli della faccia, della faringe, e dell'ugola, spiegava l'azione de' muscoli relativamente alla loro direzione, e sponeva molte nuove ed interessanti osservazioni (a). Ma la grand' opera del Weitbrecht, quella che l'inalza al grado de' primi anatomici, è la sua storia de'legamenti del corpo umano, originale, classica, ed anzi unica in questa particolare materia. Niente avevano detto de legamenti gli antichi anatomici: solo qualche poco avevano accennato il Vesalio, ed il Riolano, e qualche cosa di più posteriormente il Winslow: il Weitbrecht, occupato da alcuni anni in esaminare questa materia quando venne alla luce l'opera del Winslow, procurò profittare de lumi, che questa gli dava per accrescere i suoi, e seguitando più sottilmente le diligenti sue ricerche, diede una compiuta storia de' legamenti, li descrisse tutti col proprio abito, figura, colore, connessione e confini , e formó un nuovo ramo della scienza anatomica colla sua Syndesmologia, che nel suo nascere si può già considerare come perfetta (b). Al tempo stesso l'Inghilterra ci presenta parecchi altri famosi anatomici . Mostrasi fra questi il primo il rinomato Alessandro Monro, illustre maestro di chirurgia, e d'anatomia. I suoi discorsi su l'arte delle injezioni, e su la maniera di seccare le parti hanno giovato non solo alla pratica, ma eziandio alla teorica dell'anatomia; e il suo Sagoio di anatomia comparata ha dato molti bei lumi tanto su le somiglianze, e dissomiglianze d'alcune parsi degli animali e dell'uomo, come su le cagioni di tali diversità (c). Il muscolo digastrico, gl'intestini, singolarmente il duodeno, il cranio, le cartilagini intervertebrali, e diverse altre parti hanno da lui ricevuta una particolare illustrazione (d). Ma la grand' opera del Monro è la sua

(a) Acad. Petrop. t. IV , V , et ol. (b) Syndermologia , tive Hitl. legam. corp. (c) Eirops of Soc. at Edimbort L III; Er tay of comp. anat. (d) Bis, of a Soc. t. 1 , V. struttura generale degli ossi, l'analisi, i vasi, il periostio esterno ed interno, i legamenti, le cartilagini, i nervi, e poi in particolare gli ossi del cranio, del palato, i densi, e quasi tutti gli altri vengono da lui esaminati con nuove viste, e con singolare attenzione, e tutto si presenta in elegantissime, e ben intese tavole, e con ampie ed esatte spiegazioni, e tutto fa dell'Anatomia deeli ossi del Mouro un'opera delle più stimate dell'apatomia. che s'è meritate molte traduzioni in lingue straniere, e replicate edizioni. Questo celebrato anatomico ha seguitato ancor dopo morte a rendersi caro all'anatomia, avendo lasciati due figliuoli, Donato, ed Alessandro, i quali hanno amendue illustrato l'utero gravido, e Alessandro ha portato in oltre le sue ricerche su le vene linfarice valvolose, e su varj altri punti anatomici. Non è meno rispettabile in questa scienza il nome dell'avversario del giovine Moneo, il celebre Guellelmo Hunter. Voleva questi avere il primato in alcune sperienze pratiche, e in alcune osservazioni su' testicoli, e su la loro struttura vascolosa, e su altri punti, che porterebbe troppo in lungo il voler qui riferire; e scrivendo all' opposto il giovine Alexandro, che tali invenzioni decantate come sue dall Hunter potevano vantare qualche maggiore anteriorità, si eccitò una viva questione, nella quale entrarono a parte anche il padre Alexandro Mouro, e Giovanti Hanter fratello ed alhevo di Gualielmo; e se vi fu forse qualche eccesso di calore nella disputa, s'ottenne certo di recare ad alcune materie anatomiche maggiore rischiarimento. Ma fasciando da parte tali contese, le quali per altro non sono state disutili all'anatomia, ne alla celebrità de'combattenti, restano all' Huster molti titoli di sicuro, ed incontrastabile onore nell'anatomia. Parecchie curiose, ed interessanti osservazioni sul meccanismo della discesa più o meno pronta de' testicoli nello scroto, e su l'ernia nativa, su la varia posizione de' vasi spermatici, e su quella de' testicoli relativamente alle parti vicine; un'originale, ed eccellente descrizione delle

cartilagini articolari, dei loro usi più noti, e delle loro malattie; belle osservazioni anatomiche su le cagioni dell'aneurisma, etant' alire sue fatiche gli hanno guadagnara giustamente la stima de' professori di questa scienza . Ma che è tutto questo rispetto alla grand' opera delle sue tavole dell' utero gravido, che sono lo stupore di tutti, non tanto per la loro grandiosità, quanto per la chiarezza, precisione, ed esattezza, e per tutte le parii, che in simili tavole possono richiedersi? Monumento saranno queste più durevole del bronzo per eternare il nome dell'Hunter nella storia dell'anatomia (a). Gioverà anche a maggiore celebrità di quel nome il merito del fratello Giovanni, il quale oltre avere ajutato Guglielmo colle proprie osservazioni nella dilucidazione della discesa de testicoli, e in altri punti delle di lui controversie, s'è fatto particolar merito colla sua opera su' denti umani, dove oltre bellissimi rami si trovano esatte descrizioni generali, e particolari di tutti i denti, e vedonsi anche su alcuni in particolare nuove e peculiari sue osservazioni (b). I ventricoli degli animali fecero altresì parte delle sue anaiomiche perquisizioni; e l'esame de' denti e de' ventricoli lo condusse a studiare la digestione, ed altri punti d'economia animale (c). Il trastato della digessione fu diretto ad attaccare quasi continuamente quello dello Spallanzani su lo stesso argomento, e si pubblicò tosso in Italia tradotto in italiano; ma ebbe senza indugio dall'impugnato fisiologo la conveniente risposta; e così servì in qualche modo a maggiore rischiarimento della materia (d) . Oltre i Monro, e gli Hunter v'erano nell'Inghilterra molt'altri , che coltivavano con profitto l'anatomla. Dissettore celebre è l' Hewson, che ha avuto anche a contrastare col giovine Monro su l'anteriorità d'alcune scoperte intorno a' vasi linfatici. Piene sono le Transazioni della R. Società di Londra di dotte sue memorie (e). La natura del sangue, la sua figura, e varj

Herrica .

(4) Anat, neer human gravide ec.
(b) The nac, hist, of human, teeth, ec.
(c) Observ, on certain parts of the anim,
economic.

th Lett. appl. in rispecta alle outers to la digest. ec. (n Tom. LVIII., LIX., LX., al. suoi feno meni dentro e fuor delle vene, la linfa, che egli divide in due specie, e i vasi linfatici, che sono da lui osservati non sol nell'uomo, ma ne'quadrupedi, negli uccelli e ne'pesci, e vengono trattati con tanta dottrina da meritarsi il rispetto del gran maestro di tali vasi il Mascagni, hanno ottenuto all'inglese Hewion onorato posto fra più stimati anatomici (a). Preziosi lumi ha dato lo Smellie per l'ostetricia su l'utero, su la placenta. e su tutte le parii, che servono a quella scienza, ed ha anche aggiunta la descrizione di molti casi straordinari , che sempre niù rischiarano tale materia : e la sua dottrina s'è meritata una grand' opera con superbe tavole a questo oggetto intagliate, con chiare spiegazioni, e con un compendio della pratica ostetricia, tutto a fine d'illustrare la dottrina di quel profondo maestro (b). All' Inghilterra ugualmente che alla Francia appartiene il francese Jenty, il quale, senza aspirare al vanto d'originalità, profittando principalmente delle notizie del Winslow, e dell' Aller, formò in Londra un corso di lezioni fisiologico-anatomiche della struttura dell'uomo e dell'economia animale, che può realmente dirsi una biblioteca anatomica (c). Sono poi veramente di inglese magnificenza le due opere di tavole anatomiche di straordinaria grandezza, una per mostrare in generale la struttura dell' uomo, con figure prese immediatamente alla vista delle parti descritte, e co' propri colori dipinte, e l'altra in sei tavole ugualmente grandi dell'utero d'una donna gravida col feto già maturo, di tale chiarezza, bellezza, e verità, che sembra non potersi dare in queste materie l'opera più perfetta; e che poscia anche il tedesco Schmiedel a maggiore ricchezza, e finimento dell' opera volle riprodurre coll'aggiunta delle sue osservazioni fatte nelle sezioni di due uteri gravidi (d). Se il Jenty, benche nato in

tat Expr. inquir. on the properts of the thend ec.; Inquir. ec. of the lymphatic statem. in bum. subject , and animaly ec.

the A test of anal, tallet ec, With a viere to illestrate ec.

(c) A course of anal, faio. lett, on the hom. tiruct. and an oer en. (4) Demonstratio uteri treara, mal. com fortu ad partem matere oc.

Francia, dee appartenere agl'inglesi nella parte anatomica, è però intieramente francese il Sue, illustratore, ed ampliatore della grand' opera soprammentovata del Monro, il primo che desse all' anatomia francese l'esempio di grandiosità nelle tavole, autore in oltre d'un corso anatomico, e d'una Autropotomia; opere più utili per l'istruzione, che speciose per la novità, e d'alcune sue osservazioni proposte all' Accademia delle scienze. Francese è pa-Petit . rimente Antonio Perit, riformatore, ed accrescitore dell'anatomia chirurgica del Paljin, ed autore della scoperta di nuovi ossetti nella testa, e di nuove e di interessanti osservazioni su' parti. Di maggiore celebrità gode il Portal per la dotta, e copiosa sua storia dell'anatomia, e della chirurgia, storia la più compiuta, che sia finora uscita alla luce di queste due scienze, e che solo può venire pareggiata dalle due biblioteche anatomica, e chirurgica dell' Aller, il quale però ingenuamente confessa d'essersi molto servito dell'opera del Portal, com' jo deggio ad amendue professare la più grata riconoscenza per l'uso, che frequentemente ho

alla luce alle teoriche cognizioni di patologia e fisiologia, molte prattiche ne aggiungono di medicina, e rendono l'anatomia più veramente medicale. Celebre è giurtamente mell'anatomia il nome di Sabatier pel tratatto veramente completo, che ha dato della medicina, per le dotte memorire pubblicate nell'accademia delle scienze (b), e per altre sue opere. Non il solo posto di secretario della Società medica di Parigi, e la sua eloquensa negli chegi de defoniti accademici; non il solo appere corrico e praticio in medicina, and

le molte, e dotte dissertazioni accademiche di materie anatomiche

dovuto fare în questo cayo de loro preziosi lumi. A questo gran merito ha unito anche il Pertal quello di molte osservazioni sue proprie proposte in varie memorie all'Accademia delle scienze (a). E le sue edizioni dell'opera sopra indicata di Livetand, ee più ancora il suo cerso d'assontala medicale dato poesteriorune.

(a) Ac des Se. aum 1767-09-71. utc.

(8) As 1774 , al.

hanno recato un nome distinto al Vica-d'Azyr (a), il quale accresce sempre più il suo merito pubblicando, come ora fa (\*), successivamente in vari fascicoli un copioso trattato d'anatomia, e di fisiologia, in cui prevalendosi eruditamente de' lumi degli altri, ne profonde eziandio molti suoi propii, e gli spone tutti in bellissime sue tavole con dotte ed opportune spiegazioni (6) . Il Thouret, e altri membri di quella società hanno con nuove osservazioni illustrata la scienza anatomica; e ad essi dobbiamo un'operazione, che ha prodotta, per dir così, una nuova anatomia. Finora gli anatomici ancora nelle sezioni de' cadaveri prendevano per oggetto delle loro osservazioni la struttura de' corpi vivi, e la progressiva lor formazione in varie età, e in vari stati. La Società medica di Parigi volle esaminare lo stato de' morti in diversi tempi dopo la loro morte, e in circostanze diverse delle loro inumazioni, e conoscer così la progressiva lor distruzione. Quindi, prefinando d'un ordine del governo di cambiare in piazza ad uso di mercato il cimitero detto de santi Innocenti, destinò alconi suoi soci a fare le convenienti osservazioni anatomiche, e chimiche, ed a ricavare da quell'operazione i vantaggi possibili, tanto per la pubblica saluie, che pel bene delle scienze. Geofroy, Desperieres , de Horne , Vicq-d'Azyr , Fourcroy , e Thoures si impiegarono per sei e più mesi in cavar fosse, aggirarsi per sepoleri, maneggiare cadaveri, ed esaminare attentamente le verità, che in essi trovavansi, e seguire la progressiva lor distruzione ne' cadaveri, per così dire, teneri ancor e fanciulli fino a' vecchi, e indutiti pel progresso de secoli. Un nuovo mondo anatomico s'è allora presentato a' lor occhi, nuove mummie, di qualità e d'apparenza diverse dall'egiziane, formate senza verun ajuto dell' arte dalle mani stesse della natura, una nuova materia molle, e biancastra, che potrà dirsi grasso cadaverico, ma che sembra

Th uect.

<sup>(</sup>a) Acad. der Sc. 1772-74-76 ec. ; Sec. R. de Med. an 1776-77.78 ; et.

<sup>(</sup>b) Trauf & anat. et physiol. co.

te. E' roi morto non senza gran discapito

Curier .

che abbia già qualche principio ne' corpi vivi, nuove idee su la destruttibilità delle viscere, un nuovo genere di decomposizione de' corpi nel seno della terra, un nuovo lume su questa parte di fisica sotterranea, e generalmente nuove nozioni su la diversa distruzione de corpi inumati secondo le diverse circostanze degli stessi corpi, e delle terre dove sono sepolti; ed anche maggior cognizione delle stesse parti animali esaminate dagli altri anatomici nella loro vitalità, sono i frutti, che da queste scavazioni, e da questo mondo anatomico affatto nuovo a tutti i professori dell'anatomia hanno saputo cogliere que dotti accademici, e che ha partecipati alla comune notizia de' curiosi anatomici il Thouret (a) . L' Istituto nazionale seguendo l'orme dell'antiche Accademie, continua con ardore le disquisizioni anatomiche. Le molte ed oculate osservazioni, che fa assiduamente il Cuvier, come sopra abbiam detto, sopra ogni sorte d'animali piccoli e grandi, vermi, ed insetti, terrestri, ed acquatici, volatili, rettili, e d'ogni maniera , nuovi lumi hanno recati sì all'anatomia comparata, ed a quella del corpo umano, che alla storia naturale: e il suo corso d'anatomia comparata è l'opera più compita, e più vasta, che possa in questo genere vantare l'anaiomia. Il Tenon, ed altri soci seguitano in altre guise ad illustrare la scien-23 anatomica, ed ultimamente il Biebat tuttochè morto nel fiore della gioventù, ha lasciato un trattato delle membrane, e l'anatomia descrittiva, opere magistrali, che trasmetieranno il suo nome alla dotta posterità. Mentre le Accademie di Parigi sì gloriosamente s' impiegano in ricerche anatomiche, quella di Berlino, avvezza a sentire per molti anni le osservazioni anatomiche del celebre Meckel, ora si compiace nelle dotte produzioni del di lui successore Gian Teofilo Walter, accreditato anatomico in tutta l' Furopa. Erasi fatto questi un chiaro nome nell'anatomia col suo trattato su le ossa del corpo umano, dove mille piccole novità seppe ritrovare nel periostio, e negli ossi, che rendono

e (a) Mim. de la Soc. Fo de Mid. am 1985.

più compiuta ed esatta la descrizione di questa parte del corpo umano, e ci danno una più giusta, e perfetta ostelogia. Molte, e curiose sono le osservazioni anatomiche da lui fatte nelle continue sezioni de'cadaveri, in cui sè occupato indefessamente (a); di na particolare su l'utero, e su l'altre parti del sesso femminile ha scoperte non poche novità (b). Da lui più che da nesuu altro sono stati copiosamente spiegati i nervi del torace, e del ventre Pleni sono g'i atti dell' Accademia di Berlino d'osservazioni, e memorie sopra le malattie del peritoneo, su quelle del cuore, e su d'aversi altri punti anatomici da lui illustrati con sigolar maestria (c); e il Walter con queste, e con molt'altre stimate produzioni s'è guaziona; altra punti anatomici da lui filmatrati con mioni del matomico, e di cui gode in tutta f'Europa.

Mentre questi anatomici fanno onore alle diverse loro nazioni , l'Italia ha voluto costantemente conservare il possesso , in cui finora è stata del suo magistero nell'anatomia, ed ha saputo sostenere con decoro la sua superiorità. A sostenere il peso di questa gloria molto ha contribuito colle sue, e colle altrui opere il Girardi . Il Santorini, come più d'un secolo prima l'Eustachio, aveva lasciate alcune tavole anatomiche da lui formate senza poterle pubblicare; e come le tavole dell' Eustachio dopo molte vicende ottennero per illustratori il Lancisi, l'Albino, il Monro, ed altri famosi anatomici, così quelle del Santorini, soggette anch' esse a non pochi accidenti e possono vantare per editore, e spiegatore il dotto, e rinomato anatomico Girardi. Avevale prese ad illustrare prima di lui, ed aveva anche a questo fine formate due altre tavole un valente giovine, Conte Giambattista Covolo, già fino dalla prima gioventà, caro, ed aggiunto al Morgagni per l'anatomiche operazioni; ma morto questo sgraziatamente in un fiume, gli succede il Girardi, non tanto nell' Tom. VI.

0....

e: Obierr, anat.

(b) Buractungen bier die Geburt tibeile co.

(c) Ac. de Borl, an. 1775.81 85 ec.

impiego delle scolastiche dissezioni anatomiche, quanto nella pubblicazione e nella spiegazione delle tavole del Santorini . A questo fine ricercò quanti manoscritti potè incontrare dello stesso Santorini e colla sua scorta terminò alcune tavole ch'erano rimaste imperfette, le diede alla subblica luce accompagnate dalle due del Corolo, e da altre due sue: le spiegò, ed illustrò colla dottrina dello stesso autore, co' lumi, che potè avere del Covolo e del Morgagni, colle cognizioni de moderni anatomici, e colle sue proprie sperienze, ed osservazioni, e presentò un'opera, che fa comparire sempre più grande il Santorini, e che mostra il suo editore, ed illustratore Girardi per autore originale, e sommo anatomico (a). Se nel pubblicare le tavole del defunto Santorini ebbe il Girardi illustri esemplari da seguire, egli è il primo, a mia notizia, che abbiasi presa premura di pubblicare, e d'illustrare le scoperte d'un vivente suo collega. Lavorava da gran tempo l'ingegnoso Fontana per darci una piena, ed esatta descrizione del nervo intercostale; e il Girardi dava parte anticipatamente agli anatomici di alcune scoperte del Fontana su quel nervo, e cercava di confermarle colle proprie sue sperienze (b). Nè solo colle opere altrui, ma colle proprie sue osservazioni s'è fatto egli merito nell'anatomia. La differenza degli organi della respirazione degli uccelli da que' degli altri animali, ed anzi la varietà negli organi degli uccelli stessi nelle loro diverse specie. e talor anche entro la medesima; gli organi elettrici, che propri e peculiari sono della torpedine; la tunica vaginale del testicolo, quelle fibre, o quelle particelle, che Giovanni Hinter chiama legamento, o conduttore, ma che il Girardi, dopo molte opportune osservazioni, crede doversi più giustamente chiamare base, il sacco del peritoneo, i cavi processi del medesimo, e tutto ciò che conduce alla più giusta descrizione di detta tunica (c); e varj altri punti d'anatomia tanto dell'uomo, che

<sup>(</sup>a) Jo. Dominici Santorial septemdecem Ta-

<sup>(</sup>b) D- veres intercoreali. (c) Mem. della Soc. Ital. t. II., Ut. IV.

degli animali, 'hanno fatto vedere la mano marstra del Girardi in tutte le operazioni anatomiche, e l'acuto ed erudito suo occhio nelle osservazioni: e sebbene in qualche parte non sono andate esenti dalle impugnazioni (a), meritano non rer tanto a quel dotto professore il glorioso titolo di Maestro de moderni anatomici, che gli dà un moderno anaiomico di molto nome, il celebre Malacarne (b). Questo medesimo Malacarne contribuisce anch'egli non poco a conservare all'Italia l'acquistata superiorità nella cultura dell'anatomia. L'encefalotomia dee a lui moltissimi lumi, e per le sue osservazioni, non solo negli uomini, ma negli uccelli, e in altri animali ha trovate interessanti novità. Da lui abbiamo imparato a conoscere ne' più reconditi seni, e nelle più minute particelle gli encefali degli uomini e degli altri animali, e da lui solo ha avuto il cerebro la sua, per così dire, chiara e distinta generafia, e la sua sincera e genuina storia, la sua filosofica anatomia (c). Il trattato delle osservazioni in chirurgia del Malacarne non ha giovato meno all'anatomia che alla chirurgia (d). Gli organi destinati alla separazione dell'orina dal sangue, detti con ragione da lui uropoietici; la struttura della testa e del cerebro, che può credersi la cagione della supidità negli uomini gozzosi, detti eretini; la diversità nella composizione e nella moltiplicità delle laminette della sostanza del cerebro ne' differenti nomini: i nervi maneggiati da molti, ma da lui meglio spiegati; e molti altri punti di anatomia, o nuovi, o poco ancora trattati, hanno da lui ricevuta la desiderata descrizione (e); e il Malacarne si mostra in tutto un instancabile, ed accurato dissettore, un osservatore attento e sottile, un vero ed originale anatomico. Tale è parimente il Caldani, noto a tutta l'Europa per le molte in-

Maiscarne .

(a) V. Yumiati Ric. anat, interne alle tonache de' testicelt . (b) Mem, della Soc. Ital. t. III pag. 108. (e) Encefal. univ. . Nueva eiposir. ec.

Soc. Ital, 1 1 11 111 al. Neurse Bucefaletomia Lettere anatomiche , finologiche .

tdi Traptat- dell' ott. in Chirargia . (e) Neary-E e-falotome . Sec. Ital. L. III V. Operc. de Mitago te XII, the

teressanti notizie sparse nelle sue anatomiche, fisiologiche, e patologiche istituzioni, e pe'bei trattati del luogo del cervello, in cui più che altrove le fibre midollari dello stesso viscere s'incrocicchiano , dell'uso della corda del timpano dell'orecchio , del senso della dura membrana, della disuguaglianza degli uretri, e della nutrizione del feto, e di vari altri argomenti anatomici da lui sposti in tante memorie, dissertazioni, lettere, ed altri scritti, che gli hanno fatto gran nome (a). Ma la sua grand'opera che lo conserverà alla posterità in compagnia de maggiori anatomici, per così dire, icastici, è la magnifica raccolta fatta da lui , unitamente con Floriano suo nipote, delle migliori tavole d'Albino, Aller, Zin, e de'più illustri moderni esattamente presentate, talor anche migliorate e corrette, e di molte altresì, ch' essi prendono non da altri autori, ma dagli stessi cadaveri. Chi non può esaminare in se stesse le tavole d' Albino, e degli altri anatomici, avrà il comodo di studiarle, ed anche più pienamente nell'opera del Caldani (b). Chi non conosce, e rispetta il Cotueno come anatomico superiore, e maestro degli altri, singolarmente su l'orecchio? La sua accortezza anatomica gli fece scoprire intorno al nervo ischiadico, ed altri nervi un'acqua, o un umore sparso anche nel cerebro, e nella midolla spinale, che ora sfugge volatile, ora per qualche vizio s'addensa, e si forma in una gelatina, che quando è acre produce delle malattie, e che ha non poca influenza nella fisica animale; egli mostrò nello stesso nervo ischiadico una vagina accessoria, diversa da quella che viene dal cervello, e presentò varie altre anatomiche novità (c). Egli ci ha date più chiare idee intorno al vajuolo , ed alla sua sede fissata in certe piccole glandole conglobate da lui scoperte (d); e a lui dobbiamo non poche altre invenzioni . Ma quella, che gli ha apportata maggior fama in tutta l'Europa è

Cougno.

(a) Mem. d'Il Acad, di Padora t. I. II . Sec. Ital, t. IV , Epitt. ad Hallerum ,t. IV th. (b) Icones anat, quotquet tout celebriurestics.
(c) De ischiade nervosa .
(d) De tedibus partiel.

stata la bella scoperta de canaletti , e degli aquidotti dell'orecchio interno dell'uomo. Chi mai poteva immaginarsi, che nell' orecchio, veduto, e riveduto infinite volte dagli anatomici, diligentemente descristo fino dal secolo decimoquinto da Matteo di Grado, dall' Achillini, da Berengario da Carpi, dall' Ingrassia, dal Falloppio , dall' Eustachio , dal du Verney , e da' migliori maestri , osservato poi con raffinata sottigliezza dal Valsalva, dal Morgagni, e da altri oculati moderni, potesse ancora rimaner campo da fare ulieriori scoperie? D'uopo era d'una grand'acutezza di vista per poter cogliere ciò che a sì veggenit maestri era ssuggito. La perspicacità del Cotugno lo seppe felicemente trovare. Vide egli cerie nuove vie, o certi aquidotti, che dal vestibolo, e dalla lumaca vanno alla cavità del cranio, e vi conducono un umore, di cui s'empiono tutte le cavità dell'orecchio interno: e vi osservò cerse ondulazioni dell'aria, che batte la membrana del timpano, e cerse oscillazioni d'essa membrana, colle quali s'espelle l'introdono umore, e se ne rimette del nuovo; descrisse con particolare accuratezza tutta l'interna fabbrica dell'orecchio la lumaca, l'infondibolo, e i più tenui ramoscelli del nervo molle, e tutte le più fine, e delicase parsi dell'interno dell'orecchio, e seppe, in una maieria tanie volte trattata da aliri, divenire autore originale, e mostrare così maggiormenie l'accoriezza del suo occhio anatomico, ed il suo salenso d'invenzione (a). Ma non s'è giunto neppure colle ricerche del Corugno a chiuder l'adito ad ulteriori scoperte nel campo medesimo dell'orecchio; e lo Scarpa si ha sapuso fare chiaro nome colle sue osservazioni su la struttura della finestra rotonda, e sul timpano secondario. Vedeva egli, che quasi tutti gli anatomici s'erano impiegati in contemplare la finestra ovale, gli ossetti, ed il laberinto, e che dell'altra finesira, detta rotonda, appena avevano fatto il menomo mono, e che l'avevano trascurata come poco importante per le funzioni dell'udito. Ma riffetiendo alla discordanza degli scrit-

Scarpe.

(a) De aquelecit er aur, bam, internet.

tori su l'uso, che ciascuno assegnava a quella finestra, ed alla debolezza delle ragioni, su cui credevano di potersi fondare, si · diede ad esaminare questa parte non ancora ben osservata, e vi ritrovò bellissime novità, che furono ricevute dal pubblico con singolar gradimento. Molti animali morti recentemente sottopose alle sue sperienze, e in tusti, particolarmente nel cavallo, seppe accertarsi dell' esistenza, del sito, della figura, e di tutta la struttura di sale finestra, e di tal timpano, che trovava ugualmense nell'orecchio dell' uomo. Quindi con replicate sperienze scopil l'uso grande, che sì della finestra rotonda, che di quella membrana detta timpano minore, o timpano secondario, fa la nasura per tutta la sensazione dell'udito. L'erudizione, e il giudizio, con cui esaminò quanto su questa materia detto avevano i principali anatomici, l'acutezza, e sagacità, con cui eseguì, ed osservo le sue sezioni, la nettezza, e chiarezza, con cui presentò i risultati delle sue osservazioni . lo fecero riconoscere . e rispestare per eccellente anatomico (a). Se fu originale lo Scarpa nella scopersa della vera struttura, e del vero uso di quelle picciole parti dell' orecchio, potrà ugualmente riputarsi tale nella descrizione del nervo spinale accessorio dell'ottavo, o della comunicazione, ed anastomosi di detto nervo spinale coll'ottavo nervo del cerebro. Aveva bensì parlato il Willis di questa copulazione di nervi; ma il Valsalva, il Santorini, il Morgaoni, l'Heister, Monto il vecchio, e l' Allero l'avevano negata. Ci voleva gran coraggio, e piena sicurezza della verità per richiamare un'opinione già posta in oblio, ed opporsi a nomi sì grandi. Lo Scarpa, consultata replicate volte, e con attente osservazioni la natura, trovò la verità dell'anastomosi asserita dal Willis, la descrisse con maggiore pienezza, ed esattezza, la confermò con evidenti sperienze, e potè in qualche modo passare per iscopritore di tale comunicazione de nervi già abbandonata all'oblio (b). Ha poi estese le acute sue osservazioni su i nervi cardiaci, ed altri, ed ha arricchi-

<sup>(</sup>a) De structe fem rate autis , es de tymp. tecundo anato observe

<sup>(</sup>b) De nervo spia, ad set, acressorio, dead. Med. Chie, Findicken, c. 1.

ta l'anatomia di nuovi lumi per la più esatta neurologia (a). Ha rivolte le sue investigazioni sull'ancurisma, ed anche quì nuove e sicure osservazioni sulle arterie, nuova ed utile dottrina per l'anatomia, e la chirurgia (b). Di tutte le parti del corpo umano, dice lo stesso Scarpa, la più diligentemente discussa, e meglio conosciuta dagli anatomici è l'osteologia; ma in essa si sono scrutinate nell'esterno degli ossi le più minute foveole, e le più piccole asperità, non si è penetrato nell'interno a contemplatne l'intima struttura; ed egli si ha preso colla solita sua diligenza ad esaminare sintenticamente, ed analiticamente la formazione degli ossi, e ce l'ha fatto conoscere in un dotto suo comentario (c), L' organo dell' olfatto come quello dell' udito, riportò da lui utili schiarimenti. Con maggiore diligenza, come la materia la richiedeva, ha applicati i suoi studi sugli occhi, ed ha prodotta la dotta opera sulle malattie degli occhi, che ha porti nuovi lumi all' anatomia, ed alla chirurgia; e quasi tutte le parti del corpo umano si presentano nelle mani dello Scarpa in più chiaro aspetto, e tutta l'anatomia gli professa grata riconoscenza. Oltre gli or lodati anatomici ne vanta l'Italia molt'altri, Moscati, Rezia, Palletta, ed altri, de' quali non possiamo parlare più distintamente perchè troppo in lungo ci porterebbe, e perchè chiama a se tutta la nostra attenzione la grand' opera del Mascaeni intorno a'vasi linfatici.

M. scagni,

Poche opere può contave în materia alcuna l'anatomla di tatura finitezza e perfezione, com' è questa su' vasi linfatici del Marcagui. Lunghi anri d'attento studio, di continue sezioni, d'opportune injezioni, d'operazioni in cera, di preparazioni secche, d'ostensioni in varie maniere, d'ogni sorta di sperienze, e d'osterazioni banno reso il Marcagui patrone, ed arbitro de' vasi Infatici, ed egli gli ha portti maneggiare con picnissima libertà.

(a) Tabala Neurologica ad illustr, bish, anat, cardiau, nervorum est, (b: Suil' anvenima r'fermoni, ed esserapioni anxiemelte. (c. De penistari estrum atructura Comment.

e volgere e rivolgere a suo talento. Così s'è messo in grado di trastarli in tusta la loro estensione con superiore maessila, e di renderne in tutti i punti controversi inappellabile decisione . Volevano molti, appoggiasi all'ausorità del Boerhaave, e del Wieussens, riconoscere de' vasi linfatici arteriosi, e venosi; e il Mascagni n'ha fatto vedere l'insussistenza. Era oscura, ed incerta l'origine de'vasi linfatici, disputavasi tra'rinomati anatomici donde avessero il loro principio, e dove andassero a terminare; e il Mascagni con evidenti osservazioni dimostrò doversene prender l'origine non solo da tutte le cavità, una altresì dalle superficie interne ed esterne, e seguendoli sino al lor fine li vide terminar tuni nelle vene subclavie, e nelle jugulari. Egli spiegò la strustura di tali vasi, le loro tuniche, le membrane, le valvole, e tutte le parti; esaminò l'umore che vi scorre, e le diverse sue qualità ne' vasi diversi, e nelle diverse situazioni de' medesimi; fece conoscere le glandole conglobate, o linfatiche, per le quali passano i vasi, e colle quali s'inviluppano, e lungamente comunicano prima di terminar nelle vene, e volle accuratamente trattare di quanto può servire alla più completa lor cognizione. Un' erudita, e giudiziosa storia letteraria di quanti autori antichi e moderni hanno lasciata qualche espressione, o qualche parola, che possa riferirsi a' vasi linfatici: un'istruzione del mesodo di fare con sicurezza e con facilità le injezioni; ed una descrizione degli stromenti per eseguirle, e del modo d'adoperare tali stromenti provano quanta diligenza ha egli usato per ben conoscere la materia, e che niente ha tralasciato di quanto servir possa a dare un' opera per tutti i versi perfetta. Ma la parte più interessante, che è la decisione de vasi stessi, e di tutto il loro andamento, è parimente la più finita, e complesa. Con quanta diligenza, ed attenzione non ha seguiti suni i vasi nelle più minuse ramificazioni per le più recondite vie, e pe' più segreti andirivieni? Egli gli ha esaminati entro la cavità dell'abdome e del torace, nelle parti genitali, nell'utero, nelle reni, nel fega-

to, nella milza, negl'intestini, ne'polmoni, nel cuore, nella testa, nel collo, in tutti i membri superiori e inferiori, nelle parti tutte, sì nelle esterne e superficiali, che nelle interne e profonde, di tutti ha dato una compiuta, ed esatta descrizione, tutti gli ha presentati alla vista in moltissime ed eleganti tavole, chiare e distinte, spiegate con copiosa dottrina ed erudizione, ed ha arricchita l'anatonila d'un'opera, che sembra, che più non lasci a desiderare in questa materia a' più curiosi anatomici: e il Mascagni con questo suo prezioso lavoro sarà il maestro, a cui ricorrer dovranno i posteri qualora vogliano essere pienamente istruiti intorno a'vasi linfatici; e l'oracolo, che tutti consulteranno in quanti dubbi insorger potranno in tale materia (a). Tanti valenti anatomici finor nominati bastano abbondantemente a conservare all' Italia la gloria ad essa acquistata nell'anatomia dagli Eustachi, da Falloppi, da Malpighi, da Moreagni, e da tant' altri lor nazionali, venerati maesiri di tutta la colta Europa. Che sarà, se ci aggiugneremo lo Spallanzani, di cui tanto abbiamo parlato nel capo antecedente su le molte materie fisiologiche che ha illustrate? Che, se verremo a più dettagliate notizie de' meriti del Rosa nella fisiologia, e nell'anatomia da noi di sopra accennati? Che, se metteremo in vista tante opere sopra lodate del Fontana in materia di fisica animale, che molto anco contengono d'anatomia, e di tant'altre, che punti meramente anatomici prendono ad illustrare su' tendini, su l'epidermide, sul nervo intercostale, e mille altri, che lo fanno riguardare con particolare stima dagli anatomici, e dove tante ingegnose ed opportune sperienze, e tante nuove osservazioni ritrovansi? Resteranno a perpeiua memoria del suo sapere anatomico le infinite preparazioni in cera da lui formate di tutte le parsi del corpo umano, che fanno l'ornamento del fiorentino museo, e che sono una vera scuola parlante agli occhi Tom. VI.

Foniana

(a) Vat. lymp. corper. bum. bist, et ich se raphia .

che ci rimangono da trattare, non possiamo date ad ogni pariicolare la conveniente estensione, e dobbiam contentarci di rammentare soltanto nomi sì illustri da noi già sopra lodati a maggior ploria, ed onore dell'italiana anatomia. Saranno argomento a'posteri di storica trattazione le interessanti ricerche, e le gloriose scoperte, in cui molti anatomici italiani, inglesi, e d'altre nazioni lavorano presentemente, e potranno servire di prova di quanto campo ancor presti a nuovi lavori qualunque parte dell' anatomia; noi intanto volendo por fine al piccolo abbozzo che abbian potuto formare de' progressi dell' anatomia, ci fermeremo soltanto a dare uno sguardo alla dottrina del celebre Tedesco Gall, che tanto ha occupato, ed occupa anche presentemente tutta l' Europa. La famosa dottrina craniologica del Gall si può dire psicologica, e morale, come fisica ed anatomica: la prima parte forse la men fondata è stata, come spesse volte suole accadere, la più celebrata, e quella che ha fatto contemplare di più l'anatomica, che può meritare più giustamente lo studio degli anatomici, e che forse senza di quella sarebbe rimasta meno curata. Osservò da ragazzo il Gall, che quelli de' suoi condiscepoli, che maggior facoltà godevano di memoria, avevano gli occhi sporti in fuori, come si dice, a fiore di testa. E pensando che ciò dovesse provenire non dallo stesso occhio, ma dal cerebro, imaginò che la forma del cranio provenisse da quella del cervello, e ne fosse l'imagine, e che però l'altré facoltà dell'anima potessero, come la memoria, farsi conoscere nella conformazione del cranio, per caratteri estes riori. La sperienza di trent' anni lo confermò in quei pensieri. Le inclinazioni e disposizioni innate negli uomini hanno i loro organi nel cervello, e ciascuna ha il suo proprio più, o men grande, secondo la maggiore o minore forza ed attività. Questi organi e queste disposizioni si manifesiano sulla superficie del cervello, e formano certe prominenze sulla tavola esteriore del cranio, dalle quali prominenze si possono riconoscere gli organi e

Gill.

į. \* \* 81 Ceanicscopie .

l'inclinazioni, o disposizioni particolari. Quindi va egli distribuendo topicamente per tutto il cervello i diversi organi, dell' instinto della propagazione, dell'amore de' figliuoli, e de' giovani, del senso, com' ei dice, del furto, dell'assassinio, del suicidio, dell'alterigia, dell'ambizione, della circospezione, della sagacità metafisica, della comparativa, della riflessione, de' suoni, de' colori, della teosofia, della morale, e di tutte quante distintissimamente l'inclinazioni, e attitudini degli uomini, ed anche degli animali. Le osservazioni anatomiche furono posteriori alle ricerche patologiche. Il caso gli fece riflettere che nelle malattie d'idrocefalo interno, dove sembrava, che dovesse essere sconcertato il cervello, non è alterata la ragione. Conosceva egli una donna, che per molt' anni soffriva un' idropisia di cervello, ed era molto sensata e ragionevole, e dopo morta trovo nella cavità del cervello quattro libbre d'umore acquoso, e il cervello dilatato, che formava una specie di membrana. Dunque, pensò egli, gli emisseri del cervello non possono essere una massa midollare, ma una pelle unita, e piegata, che può dilatarsi, e spiegarsi. Esaminò poi più e più teste grosse, massimamente di fanciulli, e le trovò piene d'acqua, e gli emisferi del cervello distesi, che formavano una pelle unita, e spessa circa I + linea. Continuò le ricerche per molti anni ed oltre di veder confermata la verità della detta membrana cerebrale, trovò un' incatenamento non interrotto tra la midolla spinale e il cervello : ed osservò di più, che sebbene gli altri anatomici considerano i nervi, come discendenti dal cervello nella midolla spinale, dovevano al contrario prendersi come ascendenti dalla midolla allungata al cervello, e coll' esame di molti animali più o meno perfetti volle mostrarne la verità. Esamino la midolla spinale, e vide che non consiste in una sostanza midollare, ma ch'è composta di nervi, e divisa in due metà, suddivise in più fascetti, o pacchettini di nervi, e scoprì mille altre novità, che divertirono l'attenzione di molti, dalla sua dottrina cranioscopica a quest' anatomica.

Aparomia.

L'una e l'altra hanno avuti molti seguaci, e molti impugnatori. La craniologica più speciosa e più alla portata di tutti fece maggior strepito, e molti avidamente la seguirono, altri al contrario fieramente la combatterono, massimamente coll'objezione più ovvia e popolare, che questa conducesse al materialismo: di che il Gall, e i suoi settarj validamente si difesero; anzi riflettevano che nessun teologo o moralista aveva mossa tale questione, e che solo i fisici, ed anatomici mostravano tanto zelo di promuoverla. 11 Welther, I' Offeland, I' Ackarmann, ed altri fisiologi, ed anatomici l'attaccarono in varie parti; ma altri moltissimi , non di tanto peso d'autorità, ma molti più in numero, e di più ardente impegno animati, ne presero la difesa. Noi stranieri in questa provincia rimandiamo i lettori alle varie opere uscite pro e contra in questa contesa, e solo diremo ciò che non è fuori della nostra intelligenza, e che può servire a qualche schiarimento di questa storia.

Cranioscopia da altri conosciuta - E primieramente per ciò che riguarda la cranioscopia non pare che possa il Gall intieramente vantarsi d'originalità, nè però debba accustari di plagio, nè d'inaudita novità. Ho attualmente avanti gli occhi l'opere italiane di Ludovico Doler della metà del secolo XVI, e in esse il dialogo, dove parlando della memoria, presenta la figura d'una testa, nell'interno della quale assupara l'organo del enso comune, fantasia, imaginativa, cogitativa, estimativa, e della memorativa (a). G.C. Hack cita oltre il Doler undatee Pitto Schomanacher Cotte di Grifficateld, che verso la fine del Secolo XVII esercitava con molta fama la cranioscopia: il cele-bre óvardamborg morto nel 1774, integnava, che le buone e catte qualità dell'aniom ondo infiniscono per la conformazione del cranio, e il Lavater che prima del Gall profert già il teorema generale, che il cervello imprime nel cranio forme diverse (b).

Ma gli stessi Galliani vogliono riconoscere in molti passi dell'ope-

<sup>(</sup>a) Dialogo del modo di conorrente 3 orafforecre la memoria o et 130.

re del Bomet i sentimenti poi più distesi dal loro Maestro. E senza ricorrere ad esteri, e trapassati noi abbiamo dal vivente italiano professore Malacarne espressa assai più chiaramente la dottrina cranjologica del Gall; mentre scrivendo nel 1779 al Bonnet, gli mostra disposizioni delle parti del cervello differentissime ne' fatui ne' vivaci, e in altri di temperamenti diversi, il che fa che due Uomini di facoltà intellettuali, e di temperamenti differenti offriranno all'occhio dell'osservatore organi distinti, disposti differentemente nel cranio, e corredati d'un numero differente di determinate parti visibili (a). E tutto ciò può provare che molti prima del Gall ravvisarono le stesse opinioni, ch' egli poi pose in più chiaro lume. Ma la loro dottrina appena accennata in generale e confusamente proposta senza distinti dettagli, venne poi dal Gall spartitamente spiegata ed ampliata, dov'egli ci presenta, per così dire, una minutissima topografia del cranio, nella quale ciascuna passione, ciascuna inclinazione e disposizione dell'animo si trova nel proprio suo luogo fissata; e può con qualche ragione il Gall venirne da' suoi partigiani decantato per inventore. Che se in quella sì particolareggiata descrizione v' ha forse dell'eccesso, e quegli organi del cervello, o delle disposizioni sono troppo minutamente accresciuti, nè tutti si vedono con solidi fondamenti negl'imaginati luoghi propriamente assegnati, tutto però nondimeno mostra nell'autore un attentissimo e finissimo osservatore. Ma or sembra che il Gall, e i primi Galliani non rengano più in gran conto i dettagli craniologici, che lasciano al popolo, ed agli spiriti superficiali; e il principale loro studio tende ad assicurare la dottrina anatomica. Molto anche su questa parte è siaio da'loro avversari messo in contrasto, e si sono dall'una parte, e dall'altra prodotti moltissimi scritti; noi stranieri in questa materia pensiamo poterci ragion volmente attenere al giudizio autenticamente proferito dall'Istituto nazionale

(a) Lest, anat. firel, al Sig. Conte Bamiet page 20.

di Parigi. Il Gall, ed il suo allievo e compagno Spur-keim, si presentarono con una bene studiata memoria alla Classe di mustematica e fisica dell'Istituto nazionale, e rendendo conto della loro dottrina, vollero interpellare il giudizio di quel rispettabile tribunale. La Classe destinò cinque suoi socj, maggiori d'ogni eccezione, Partal, Teom, Sabatier, Pinel, e Cavier: i quali ben esaminata la loro memoria, conferiti i loro dubbi cogli stessi autori, sacoltare attentamente la spiegazioni di questi, e ricevui i lor lumi; vedute le loro sperienze, e replicate più volte a mutuo contentamento, dopo più conferenze fra loro stessi, e coi deti autori, presentatono all'intituto il loro giudizio lungamente disteso che venne poi dato al pubblico negli atti dell'Istituto (d). Noi ad esso rimettendo i lettori, che brameranno d'esserne pienamente informati daremo soltanto alcuni risultati, che ci sono

Gindizio dell' Istrato nazionaio di Francia.

ti autori, presentarono all'Istituto il loro giudizio lungamente disteso che venne poi dato al pubblico negli atti dell' Istituto (a). Noi ad esso rimettendo i lettori, che brameranno d'esserne pienamente informati daremo soltanto alcuni risultati, che ci sono sembrati i più opportuni per l'intelligenza della materia. Tutti convengono nel lodare i talenti, la fisiologica erudizione, e la destrezza anatomica degli Autori. Uno de loro meriti consisteva nell'arte della dissezione del cervello, tanto difficile a ben eseguirsi; e benchè il loro metodo sia quello del Varolo e del Vienssens, meritano però la lode d'averlo condotto a molto miglioramento. Essi non hanno il merito d'avere scoperta, ma bensì d'avere richiamato all'attenzione de fisiologi la continuità delle fibre, che dalla midolla allungata passano negli emisferi e nel cervelletto, esposta già prima dal Vieussens, ma da essi più chiaramente spiegata. I medesimi unendo le proprie loro osservazioni con quelle de' loro predecessori, rendono affatto verisimile che i nervi ascendono dalla midolla spinale nel cervello, non discendono da questo a quella. Essi sono stati i primi a distinguere due ordini di fibre della materia midollare, divergenti gli uni, gli altri convergenti, sebbene questi ordini sembrano abbisognare ancora di più chiara dimostrazione. E finalmente la grande scoperta del Gall

iano decantata da unoi partigiani, cioè di formare il cerebro una membrana, non è sembrata a Censori accademici abbastanza dimostrata. Questo a un dipresso è il risultato della lunga, e ragionata relazione presentata di nominati Censori, all' Istituto nazionale. L'ardore della dottrina Galliana sembra da qualche tempo alquanto raffreddato, ma non però n'è spenta la setta, e dotti e sarj anatomici se ne dichiarano partigiani. Il tempo giudice inappella-bile, deciderà della verità, e del merito di questa dottrina anatomica. Noi però ponendo fine al ragguaglio de progressi dell'anatomica partigina o seguire il corto della medicina.

## CAPITOLO VII.

## Della Medicina .

Per quanto sia antica la medicina, poche sono le memorie, che abbiamo della sua antichità. Mosè parla delle ostetrici, che assisterono a' parti di Rachele, e di Tamar (a), e d'altre egiziane di qualche secolo posteriori (b); ma non dice, che vi fosse uno studio, o un'arte particolare di questa pratica, che or si riguarda come una parte della medicina, ma che ora pure generalmente non è nelle ostetrici che una semplice pratica : nomina anche medici egiziani, ma come servi di Giuseppe, e da lui adoperati soltanto per imbalsamare il corpo del morto suo padre, non per medicarlo menire era infermo (c); e quel poco in somma, che accenna di fatti, che possono appartenere alla medicina, non basta a farcela riconoscere per un'arie, qual è presentemente, diretta da regole per attendere alla conservazione della salute. ed alla guarigione delle malattie. Nè più conto possiamo fare di tante antiche tradizioni, che la mitologia egiziana e greca ci ha conservate; e lascieremo alle ricerche degli antiquari l'esaminare

Antiebisă del.

(a) Gas. cap. XXXV, v. 27, c XXXVIII, (b) Reed. I v. 27. (c) Gas. c. L, v. 2. quale fosse la medicina di Serapi , d'Api, d'Osiride, d'Iside, d' Oro, d' Apollo, di Mercurio, d' Ercole, e di tant' altri delli onorati col titolo di medici. I più vetusti monumenti dell'antica medicina sarebbero l'opere mediche del cinese imperatore Hoangti, se realmente si potesse prestar fede alla loro autenticità, poichè quelle dovrebbono riferirsi a tempi molto vicini al diluvio universale. Deoli egiziani sappiamo, che credevano nata presso di loro questa scienza (a); che avevano per ogni sorta di malattie medici particolari (b); che a loro dobbiamo la cognizione d'alcuni medicamenti (e) : che amayano generalmente i rimedi miti (d). ma che adoperavano ciò non ostante i salassi, ed i vomitivi (e); e che sembra, che tanto su le malattie, che su le loro cagioni avessero già formata qualche teoria (f). Così parimente qualche cosa ci dicono gli antichi della medicina de' fenici , de' caldei , e d'altre nazioni. Ma tutte queste notizie sono troppo vaghe, e d'epoche troppo incerte per poterci far conoscere lo stato della medicina in quelle remote età, nè sono legate abbastanza con altre posteriori per interessare la filosofica curiosità nell'esaminare la storia della medicina. Alla Grecia ci rivolgeremo pertanto, e di là prenderemo l'origine di questa, come l'abbiamo trovata di quasi tutte le altre scienze: perchè, sebbene i principj della medicina presso i greci non sono nè più antichi, nè più chiari che nelle altre nazioni, vi si vedono però continuati, e seguiti, e servono a darci una qualche idea del corso di questa scienza. Gli antichi ci parlano di Melampo, che curò coll'elleboro le figliuole di Preto; di Chirone, che aveva formata della sua grosta una scuola di medicina; d'Orfeo, che scrisse di cose appartenenti a quesia professione, e d'alcuni altri. Ma noi, lasciati tutti questi da parte, fisseremo lo sguardo in Esculapio, il primo, che si possa in qualche maniera chiamar vero medico. I greci, dice Cel-

Esculption .

(a) Plin. lib. VII. c. LVI. (b) Her dot lib II (c. Fo per Odnis IV. (dy Isocr. Barsm. Barit. (e) Diod. Sic. lib. I. (f) Diod Sic. Ibidem. so (a), coltivarono alquanto più che le altre nazioni lo studio della medicina, sebbene anch' essi la tenevano assai incolta, finchè venne Esculapio, che le diede qualche miglior forma, e da rozza ed informe ch'era la ridusse a più sottile cultura, onde venne elevato dagli antichi agli onori della divinità. Tullio (b), Galeno (c), ed altri gli attribuiscono varie invenzioni, e l'esercizio non solo della chirurgia, che era la più comune, o quasi l'unica di que tempi , ma di tutte l'altre parti della medicina; anzi Galeno lo vuole anche autore della medicina dommatica o razionale, della medicina compiuta e perfetta, della medicina divina (d). Esculapio in summa è riconosciuto per vero medico da tutta l'antichità; e come il popolo lo venerò per un dio, così tutti i dotti l'hanno rispettato come il primo maestro, ed autore della medicina. Figliuoli d' Esculapio furono Macaene, e Podalirio, famosi medici de tempi della guerra di Troja; e Polemocrate figlipolo di Macaone, e tutti i discendenti d'Esculapio conosciuti sotto il nome di Asclepiadi, seguirono anch' essi la medesima professione; e la medicina fu come ereditaria nelle diverse famiglie, in cui si divisero li asclepiadi, delle cui successioni genealogiche si possono vedere fra molt'altre le Tavole del Meibomio (e) corrette dal Clere (f). Alcuni vogliono, che tutti i medici di que'tempi non fossero che chirurghi; e osservano infatti, che tutte le operazioni, che loro attribuisce Omero, non sono che di chirurgia. Dove erano feriti da curare, dove piaghe da medicare, colà soltanto, riffette Celso (g), erano chiamati i medici; ma non mai per la pestilenza, che distruggeva tutto l'esercito, non mai per sorta alcuna d'interne malattie . Plinio parimente osserva che chiarissime furono le opere di medicina a' tempi trojani; ma solo pe' rimedj delle ferite (b). Quindi vogliono molti, che prima siasi sta-Tom. I'I.

<sup>(4)</sup> Lib. ? Pent. (6) De nat. Der. lib. III , c. XXII. (c) Joseph, De sanit, Juend, lib. 1.

<sup>(</sup>d) Jerred. c. L.

<sup>(</sup>s) Comm. in Jusier, Hipport. (f) Hist. de la Med. lib. IV, c. L. (p. Lib. I, cap. l. (b) Lib. XXIX Procms

On Cocole

bilita la chirurgla, e poi col tempo introdotta la medicina. Al principio, dice Seneca (a), la medicina si conteneva nella cognizione di poche erbe, con cui fermare il sangue, e curar le piaghe; poi col tempo, col lusso, colla mollezza, e voluttuosità degli uomini venne alla maravigliosa varietà di rimedi , a cui la portarono i nuovi mali. Esculapio, diceva Platone (b), insegnò la medicina, che con tagli ed impiastri curava le malattie; ma poi il lusso apportò altri mali, ed altra medicina. E così parimente scrivevano ne tempi posteriori Massimo Tirio (c), ed altri. Onde pare, che possa realmente dirsi la chirurgia la prima sorta di medicina adoperata dagli antichi, e che la chimica, e la dietetica, e tutto ciò, ch'or più distintamente chiamiamo medicina, debba riputarsi di tempi assai posteriori. Ma riflettendo, che per quanto sobri, e regolati fossero gli antichi, dovevano nondimeno soggiacere a molte malattie, che avranno cercato di curare co'rimedi della medicina, e che a Melampo, ad Esculapio, ed a primi medici s'attribuiscono cure di purganti, e d'altri simili mezzi, crederò bensì, che la chirurgìa, come più necessaria, e producitrice di effetti più patenti e visibili, sia stata più coltivata, e tenuta in maggiore riputazione; ma che parimente qualche studio siasi fatto della medicina, e che l'una e l'altra sieno entrate nella professione de medici di quell'erà, benchè più distintamente la chirurgia. Infatti le tre parti, che ora formano tre arti diverse, farmaceutica, chirurgia, e medicina, erano tutte unitamente praticate, e insegnate nelle antiche scuole di medicina. Queste scuole si formarono al principio in Rodi, in Gnido, ed in Coo dalle differenti samiglie degli asclepiadi, ma poi anche si distesero ad altri luoghi . Le prime, e le più rinomate furono la gnidia, e la coa, emole fra di loro pel principato nella medicina. Tanti illustri medici usciti dalla scuola onidia, Eurifone anteriore ad Ippocrate, uno de primi scrittori in medicina, a cui dobbia-

Schole and di che .

(4) Ep. XCV.
(6) De rep. 116.

mo il libro delle Sentenze enidie, citato spesse volte da Galeno. da Sorano, e da altri: Ctesia medico, e storico, che volle rivaleggiare lo stesso Ippocrate suo coetaneo, e ne' suoi scritti di chirurgia lo combattè, ed alcuni altri rinomati presso gli antichi; le famose tavole delle cure fatte con diversi medicamenti, conservate gelosamente in quella scuola, e studiate anche da diligenti medici delle altre; e la dottrina medica su la divisione, e su'rimedi delle malattle, rammentata frequentemente dagli antichi scrittori, tutto ha contribuito a dare alla scuola gnidia particolare celebrità. Ma dovè nondimeno cedere la maro alla coa. la più famosa di tutta l'antichità. Il nome d'Ippecrate era un fausto nome per la storia di quella scuola. Oltre il grand' Ippoerate figliuolo di Eraclide, vediamo anche il suo avo Ippoerate figliuolo di Guoridico venuto in tale riputazione presso gli antichi. che molti gli attribuivano alcuni scritti de riportati da moderni fra gli ippocratici, e posteriormente altri Ippocrati fino a sei o sette, che si meritarono qualche distinzione. Le predizioni coache, sì utili per la semiotica, il celebre giuramento prodotto fra le opere d'Ippocrate, gli elogi datile dagli antichi, e più di tutto il singolarissimo merito del grand'Ippocrate hanno resa immortale nella storia e nella medicina la memoria di quella scuola. Inferiore nella celebrità a queste due fu di poca durata la scuola rodia. L'italica si fece assai miglior nome, e Democede celebre medico di Policrate e di Dario, Filistione scrittore citato da Celio (a) e da altri, Acrone osservatore meteorologico in medicina, autore di scritti medici lodati dagli antichi, e creduto da Plinio primo capo dell' empirica setta, Erodico inventore della ginnastica medica, Icco, Pausania, e molt' altri sono contati fra' medici della scuola italica, alla quale davano tanta celebrità, che poteva entrare in competenza colla gnidia, e colla coa. V'erano in oltre la scuola cirenaica, la smirnea, e parecchie altre, le quali tenevano in qualche cultura la

medicina, e la levavano dalle mani rozze del popolo alle erudite de professori; e la medicina col loro mezzo, da una volgare e quasi meccanica pratica, s'andava accostando alla nobiltà, ed esattezza di scienza. Vennero in questi tempi i filosofi, e volendo nella loro contemplazione dell'universo prendere particolarmente di mira l'uomo, ed assoggenare alle loro teorie la salute e le malatite del medesimo, s'impadronirono della medicina, e la fecero una parte della loro filosofia . Così Pitaeora , Empedocle , Epicarmo, Eraclito, Democrito, Anassagora, ed altri filosofi abbracciarono gli argomenti medici nelle loro filosofiche meditazioni, e vollero essere medici filosofi. Nelle scuole degli asclepiadi si dettavano regole per curare le malattie, ricavate dalle sperienze delle guarigioni; e le acute e diligenti osservazioni de' sintomi de'mali, e degli effetti de' rimedi erano lo studio, che formava i più chiari medici : onde tutta la medicina di que' tempi non era realmente che empirica. I filosofi amatori di teorie e di speculazioni volevano indagare la natura, e il principio delle malattie, ed applicando le leggi generali della natura a' fenomeni del corpo umano ricercavano le cagioni degli accidenti, a cui lo vedevano soggetto, e la maniera di rimediarvi, e coltivavano una medicina, che, lontana dalla sperienza, tutta fondata su'raziocinj, e le speculazioni, non era che razionale, e speculativa, senz'alcun ajuto della pratica e delle osservazioni. E forse per essersi allora levato Acrone a sostenere il metodo degli asclepiadi di stare alla sperienza senza tanti ragionamenti, o per essere stato il primo che di esso scrisse, come dice Galeno (a), sarà stato creduto da Plinto autore della setta empirica (b), la quale però non nacque che alcuni secoli dopo di lui, come poi vedremo, sebbene in realtà potesse dirsi empirica la medicina d' Acrone, e degli Asclepiadi. Questi si contentavano forse troppo d'un cieco empirismo, e paghi dell'esperienza trascuravano le convenienti teorie: i filosofi al contrario troppo affidati a loro ragionamenti non atten-

(a) De rabfe, empir, c. la

(b) Lib, XXIX , c, L

devano alle pratiche osservazioni; e la medicina sì degli uni, che degli altri rimaneva ancora imperfetta.

In questo stato delle scuole mediche comparve Ippocrate figliuolo d' Eraclide, diciottesimo discendente d' Esculapio per la linea di Podalirio, e fece nascere una nuova medicina. Tutte le parti richieste dallo stesso Ippocrate per acquistare questa scienza. disposizione naturale, mezzi per istruirsi, studio ed applicazione sin dall'infanzia, spirito docile, amore del lavoro, diligenza, e costanza senz' interruzione, tutte in lui concorrevano in grado sublime per formarne un perfetto medico. Nato da padri medici. allevato in mezzo a professori e agli studenti di questa facoltà, sentendo di continuo parlare di malatite e di rimedi, vedendo, e toccando da per tutto cose appartenenti alla medicina si sentiva internamente agitato dal genio di questa scienza per darle un nuovo lustro e splendore, per condurla alla sua perfezione, per farla amare, e rispettare da tutti, per sollevarla a maggiori onori, e in qualche modo divinizzarla. Non cessò egli pertanto d'adoperar ogni mezzo per secondar questo genio; e non contento dell'istruzione, che potè ricavare da suo padre, e dalla scuola coa, ricercò anche quella della gnidia; si portò ad Erodico per imparare la sua ginnastica, ascoltò Prodico, e, come alcuni vogliono. Eracliso, e Democrito, e frequentò le scuole de'filosofi finchè divenne anch' egli filosofo molto stimato; viaggiò per molte provincie, ed anche, come alcuni dicono, assistè alle armate, consultò sempre le persone dotte e prudenti, nè sdegnò anche d'informarsi dalla più bassa plebe, dove sperasse di ritrovar qualche lume; tenne continuamente per tutta la sua vita una costante, e non mai interrotta pratica, osservò da per tutto quanto giovar potesse alla sua professione, e si formò un vero medico, esemplare e maestro de medici, oracolo e dio della medicina. Qual uomo superiore, e per così dir sovrumano quel grand' Ippocrate! Che sublimità, e vastità di genio! che perspicacità ed acutezza d'occhio per osservare ! che sottigliczza d'ingegno per 88

ragionare! che sodezza di giudizio per operare! che animo docile, che dolce cuore, che modestia, che amor della verità! Come mai un uomo solo porè assistere a tanti ammalati, far tante osservazioni, colpire in sì giusti e precisi segni delle malattie, fissare sì certe e costanti crisi , formare sì avverati pronostici , ed assegnare sì sicuri rimedi? Come scrivete tanti libri, e profondere sì copiosa, si sensata, e sì salutare dottrina? Migliaia di grossi volumi de' medici posterioti prodotti in tempi di maggiori lumi coll'ajuto di nuove scoperte, e d'ulteriori notizie non contengono tante utili verità, quante ne offre ciascuno de' molti oruscoli d'Ippocrate scritti nel primo nascere della medicina. Gli epidemici, gli aforismi, il pronestico, e tutti quanti i suoi libri soprabbondano di viste, d'osservazioni, di sentenze, di massime, di precetti, di dottrina della maggiore sodezza, giustezza, ed utilità, tutti mostrano la gran mente, ed il bel cuore dell'autore, tutti respirano sapere, modestia, candore, ed amore della verità. E se Macrobio (a) è andato troppo avanti nell'asserire ad Ippocrate ciò che non è accordato ad alcun mortale, ch'egli cioè non fosse capace d'ingannarsi, aveva ben ragione di dire, che non era capace di volere ingannare gli altri . Quanto è toccante il nobil candore, con cui egli stesso racconta e le guarigioni dovure alle sue premure, e le morti avvenute sotto le sue cure, e i falli da lui commessi! Egli non vuole colle sue fatiche, nè cerca co'suoi scritti che di giovare all'umanità; e fa a questo fine servire d'utili lezioni gli stessi suoi errori . Assistere agli ammalati , osservare tutti gli accidenti delle malattie, e ricercarne i rimedi, scrivere libri, e depositarvi le sue osservazioni, i suoi ritrovati, i veri principi della medicina, dare istruzioni agli studiosi, e formar degni medici erano la grande, ed unica occupazione di tutti i giorni, di tutti i momenti della sua vita. Ben a ragione gli antichi gli alzarono statue, gli tributarono culto, lo consultarono come oracolo, e gli resero adorazioni come a un lor nume. I Bacchi,

(4) In tomp. Seip. lib, 1 , c. VL

e gli Ercoli, gli Achilli e gli Alessandri distrussero bestie, uccisero nomini, revinarono città e provincie, e colle stragi è co' guasti si guadagnarono gli onori, e le adorazioni. Ma Ippocrate: Ippocrate sbandi malattle, sollevò ammalati, fermò la morte, richiamò la salute, e recò sodi vantaggi, e sece vero e durevole bene all'umanità: ed egli è in oltre l'unico, che possa vantare il merito d'avere comunicati i benefici suoi influssi non solo alla sua nazione ed al suo secolo , ma al mondo intiero , ed a tutti i secoli. Quale è l'angolo della terra, dove non sieno penetrati i suoi ammaestramenti! Ebrei, persiani, egiziani, arabi, sirj, vicine e remote nazioni delle parti tutte del Mondo si sono procurate nella lor lingua traduzioni delle sue opere: greci, latini, arabi, antichi, e moderni dal tempo stesso d'Ippocrate fino a'nostri di hanno comentati, spiegati, ed illustrati i suoi libri, e si sono sempre pregiati, e tuttor si vantano di riconoscere il grand'Ippocrate per la lor guida, e pel vero e sicuro lor maestro. La filosofia di Platone, e di Aristotele giace per la maggior parte antiquata: i portentosi sforzi geometrici d'Archimede, e d'Apollonio si fanno come per ischerzo co'lumi de'nostri dì: Teofrasto, Dioscoride, e gli altri antichi maestri vengono da primi passi abbandonati da' moderni scolari : solo Ippocrate vive, e viverà sempre nello studio de' medici, e seguita dalla tomba dopo tanti secoli a sollevare gl'infermi, ad illustrare i professori, ed a riscuotere non solo gli elogi, e l'ammirazione, ma ciò che fa il più sincero e sicuro elogio, la lezione, la meditazione, e lo studio di tutti i posteri, che vogliono profittar nella medicina.

Non si contento Ippocrate d'avere creata, e stabilita colla sua dottrina e colle sue opere questa scienza, volle anche co' suoi figiuoli, e co' suoi disceptoli contribuite agli avanzamenti della medesima. I due figliuoli d'Ippocrate, Tersalo, e Dracone, ed il suo genero e disceptolo Philio furono medici, e scrittori d'opere di medicina, delle quali si credono alcune delle riporta te fra le ippocratuche. I figliuoli stessi di Philio, di Tesulo, e

Discepoli d'I ppocrate. anche l'onorato nome d'Ippocrate, furono anche essi medici, e sostennero l'onore della lor professione. Sotto la disciplina d'Ippocrate s'allevarono parimente Prodico, Dessippo, Apollonio, ed altri medici, che levarono qualche grido. E così seguitò Ippocrate ancor dopo la sua morte a sostenere, e promuovere col mezzo de suoi allievi la favorita sua scienza. Ma v'erano oltre gl'ippocratici molt'altri medici . che concorrevano al medesimo fine . Delle armate d' Alessandro ne vengono nominati parecchi, e un Filippo, un Glaucia, un Alessippo, un Pausania, un Gritodemo, ed alcuni altri, i cui nomi sono pervenuti fino a nostri dì . Di maggior fama, e di più vero merito fu Diocle Carlstio. il quale venne considerato dagli antichi come il primo medico dopo Ippecrate (a): e sì la sua pratica, come la dottrina, sì le sue opere molto celebrate da medici antichi , delle quali ci ha conservato Galeno qualche frammento, e qualche opuscolo abbiamo alle stampe, e molti più manoscritti (b), come alcuni stromenti da lui inventati, e conosciuti da' posteri sotto il nome di Diocle, tutto ha contribuito alla sua celebrità. Dopo Discle vengono lodati da Celso (c), e da Plinio (d) Prassagora, e Crisippo. Galeno chiama Prassagora l'ultimo degli asclepiadi (e); ed egli certo è stato almeno l'ultimo, che siasi fatto glorioso nome. La sua pratica non era molto differente da quella d'Ippocrate e di Diocle, e la sua dottrina era ancora lodata e seguita ne' tempi posteriori (f). Crisippo al contrario con molta ciarlataneria cambiò le massime

de' suoi predecessori, come dice Plinio (g), e non voleva salassi, nè purganti, come avverte Galeno (b), benchè alcune volte adoperasse vomitivi, e clisterj. La celebrità di questi medici crebbe anche pel nome de loro discepoli. Crisippo ebbe a discepolo

Crispeo .

(a) Plin. 8b. XXVI , c. 11. (b) Bibl. Cats. V. Lamb. Medit. Band. tom 111 . alto bid.

(d) Ibid.

(e) Med. fac. lib. L. (f) V. Gel. Meth. med. , alib. Cod. Acut. Cels. lib. Ill . at. (r) Lib. XXIX , c. I. (b) De venae sect, adv. Erat.

Erasistrato, oltre Medio, Aristogene e Metrodoro; e Prassagora conta fra' suoi scolari non solo Plistonico, Filotino, ed altri, ma princinalmente il celebre Erofilo. Erasistrato, ed Erofilo fecero sorgere in medicina due scuole, che levarono molto grido. Erano amendue grandi anatomici, come abbiamo detto di sopra, e meritarono per questo la venerazione di molti, che si mettevano sotto la lor disciplina . Ma anche nella pratica medica avevano delle massime, che chiamavano molti seguaci. Frasistrato, come il suo maestro Crisippo, non amava i salassi; e benchè i suoi settari volessero che egli realmente non vi fosse contrario, ma solo ne riorovasse l'eccesso, e che anzi egli stesso qualche volta gli adoperasse, pure Galeno senza esitanza asserisce, che aveva sbandita la flebotomia dall'uso della medicina (a); e giustamente riflette il Clerc, che il vedere che Erasistrato condannava il salasso nel vomito di sangue, nè l'usava nelle malattie, in cui si suole praticare dagli altri, e in cui sembrava a quasi tutti i medici indispensabile, fa credere, che fosse realmente dichiarato contrario della flebotomia, quantunque forse non n'avesse scritto espressamente alcun libro (b). Non era più favorevole a' purganti, benchè talvolta usasse i clisteri, ed anche i vomitivi, ed una sorta di medicamento, in cui entrava il castorio, per tenere libero il ventre. Più decisamente si dichiarò contro gli antidoti, e medicamenti composti, e più contro le mischianze di fossili, piante, e animali, e di prodotti terrestri, e marini (c). Astinenza, dieta, esercizio, tisane, e medicamenti semplici, e in certi mali, operazioni chirurgiche ardite e difficili, erano i rimedi usati da Erasistrato e da suoi seguaci, e le molte, e straordinarie cure fatte da lui , singolarmente la famosa d'Antioco descritta da tanti , i molti, e dotti scritti, di cui ci danno notizia Galeno, Celio Aureliano, Dioscoride, ed altri antichi; i molti ed illustri discepoli, che Tom. VI.

Eresistrate

(a) Ibid. (b) St. della Med. part II , IIb. I , o IV.

(e) Plutarc, Symper, IV , quaen, I,

Erolio.

di Galeno, lo venerarono come un dio, ed abbracciarono, come tante decisioni d'un oracolo, tutte le sue opinioni (a); e forse più di tutto la sua pratica, e la sua perizia anatomica, tutto contribuì a renderlo illustre, e famoso presso gli antichi, e fece passare con lode alla posterità il nome e la scuola d'Eradstrato. Non è stata meno famosa la dottrina, e la scuola d'Erofilo. Questi anatomico, come Erasistrato, aveva uguale perizia di lui nella medicina: ma la dottrina, e la pratica in questa parte era in amendue diversa. Erofilo adoperava senza difficoltà salassi e purganti, ed era amatore, e promotore degli antidoti, e de' medicamenti, sì semplici, che composti. Dilettante della botanica. faceva nelle cure molto uso dell' erbe, credendo che noi solo col calcarle ne ricaviamo profitto, e che tutto potremmo ottenere col loro mezzo, se di molte non ci fossero sconosciute le virtà (b). L'accortezza, e il giudizio nell'adoperare i rimedi potè soltanto rendere commendabile la pratica d' Erofilo; l'invenzione di essi era lode de'medici anteriori, nè egli viene citato dagli antichi che pel più frequente, e forse anche soverchio uso de' medicamenii. La principale sua lode gli venne dalla dottrina de' polsi, tanto interessante per tutta la medicina, poco conosciuta, e pochissimo, o niente curata prima di lui, e da lui talmente illustrata, stabilita, e promossa, che potè dirsene l'inventore. E questo realmente è un merito di Erofilo, di cui dovrà professargli la

medicina una vera e perpetua obbligazione. La dottrina de' polsi, la pratica medica, contraria in molti punti a quella d' Erasistrate, e la celebrità nell'anatomia guadagnarono ad Erofilo molti seguaci, e la sua scuola fu sempre occupata da medici illustri. Callimaco, Mantia , Seust , Bacchio , Andrea , ed altri rinomati scrittori , a cui gli antichi battevano monete, e prestavano molti onori, erano discepoli d'Erofilo, e tutti contribuivano alla maggiore fama della

(a) De nat. fac. L. II. c. IV.

(8) Plin. lib, XXV, cap. Il.

sua scuola. Englio scriue contro i pronostici d'Ipporate (a), libro tanto ttimato da tuti i medici, forte per cò soltano che Ipporate poco avera atteso a' polsi, da' quali egli giustamente credeva poteria ticavare le più chiare, e sicure indicazioni. Del resto Englio era nella maggior parte della sua medicina ippocratico; e Callinaco, uno de suoi scolari, fece un'illustrazione, o priegazione delle parole più difficili d'Ipporatra; e Suc. chio, ed altri reguaci della recola d'Englio furono de più stimati comentatori di quel padre della medicina. Galeno chiama Englio semiempirico, come dà ad Ensuitato il nome di semiodomnatico (b). Infatti ben tosto dopo di questi nacquero le due famose tette della medicina greca. l'empirica e la dommatica, le quali, a mio giudizio, già da gran tempo praticamente esistevano, ma allora si dichiararono distintamente con questi titoli, e formarono due diversi partiti.

Noi abbiamo detto, che gli antichi medici non avvezzi a filosafiche speculazioni non conocervano altra scienza che quella, che avevuno acquintata coll'esperienza propria ed altrui, e che la loro medicina poteva chiamarii realmente empirica; mentre i filosofi al contrario senza il lume della pratica, colle sole lor teorie volevano stabilire altra medicina; che non appoggiata ad alcuna sperienza, ma solo a sempilici ragionamenti, non era che razionale, e dommatica; finche poi venne Ippocrate, il quale istruito nelle scuole de' medici e de' filosofi, ed arricchiro delle coguizioni degli uni e degli altri, mettendosi alla grand'impresa d'illuminare le sperienze col ragionamento, e di rettificare eolla pratica le teorie, fece nascre una nouva medicina, ch' era ugualmente dommatica ch' empirica. Questa su poscia seguita da Discle, da Prausagra, da Eraustrato, da Englis, e dagli altri medici, sinche Surapiona elessandino, il primo di tutti, come dice Cel-

Sette medi-

8 3

(a) Gal. in tib. Progn. comm.

(b) Nat, bam. c, l. Meth, med, 1|b. Hl.

so (a) . o come più distintamente racconta Galeno (b) . prima Filino, e dietro a lui Serapione separarono l'empirica dalla dommatica; e non solo colla pratica, ma con argomenti, e ragioni si misero a provare, che tutta la scienza medica consiste nell'uso. e nella sperienza, e che la disciplina razionale niente ha da fare colla medicina. Allora fu che Filino, e Serapione, facendosi molti seguaci, formarono una serta che prese il nome d'empirica; ed altri al contrario opponendosi a questa, e rispondendo agli argomenri con cui impugnavasi la parte dommatica della medicina. fecero nascere all'incontro altra setta che venne distinta col titolo di donmatica. Questo corso della medicina mi sembra molto conforme al naturale andamento delle scienze, ed affatto coerente colle notizie storiche, che gli stessi medici antichi ci presentano : onde non credo dover aderire ciecamente al detto di Galeno (c), e prender con lui il principio della setta dommatica da Ippocrate, seguito da Diocle, e davli altri sopraddetti; nè v'è stata propriamente setta dommatica finchè non s'è formata per contrapposizione all'empirica, nè molto meno può dirsi Ippocrate autore e capo della setta dommatica, non avendo egli fatta professione nè di dommatico, nè di empirico, e mostrandosi anzi nella pratica e nella dottrina più empirico che dommatico. Vuole pure il medesimo Galeno contare altrove il medico Acrene pel primo scrittore dell'empirica disciplina (d); ma egli stesso parla sempre della setta empirica come di setta formata da Filino e da Serapiome, nè riconosce altri che questi due per capi di detta setta, benché sapesse che altri la derivavano da Acrone (e). Come che ciò sia, grande strepito menarono queste due sette, e ne fecero poi dopo molt'anni nascere un'altra col titolo di metodica, istituita da Temisone. Celso nella prefazione del primo libro, e Galeno nel libro delle sette, in quello dell'ottima setta, nell'altro della

<sup>(</sup>a) Lib I Pracf. (b) Introd. cap. IV, (c) lv1.

<sup>(</sup>d) De tubfie, empir. c. l. (e) bbid, cap. IV , al, Introduct. c. IV, al.

suffigurazione empirica, nell'introduzione, ed in vari altri libri, parlano diffusamente di queste tre sette, e delle loro differenze, e delle obbiezioni, e delle risposte, che fra loro si facevano mumamente. Noi rimestiamo ad essi il lessore, che desideri d'esserne pienamente informato, e diremo soltanto per dare qualche leggiera idea di sì rinomate sette, che l'empirica sosteneva che non in anatomiche, e fisiologiche teorie, nè in fisici ragionamenti, ma solo nella riflessione alle proprie ed alle altrui osservazioni, e in un'opportuna analogia, o sostituzione di cose simili. dove mancano determinate osservazioni su qualche particolar male. o sul suo rimedio, consiste tutta la medicina; e perciò Glaucia appellava il treppiè della medicina l'autopsia, ossia la propria osservazione, la storia, o la narrazione delle cure altrui, la metabasi. o la mutazione, o il passaggio, o la sostituzione d'una cosa, che sia simile ad altra nota: Auto Lia , Icosia , xal του ομοίου μεταβασις τριπους της ιατρ κης; mentre che la dommatica esigeva la scienza anatomica e la fisica, e richiedeva per la medicina la cognizione dell' interna struttura del nostro corpo, delle cagioni, e della natura della malattìa, della virtù de'rimedi, dell'aria, dell'acque, e dell'altre circostanze personali e locali; dalla qual cognizione, diceva, doversi prendere l'indicazione per regolarsi nella cura, e per applicarvi i rimedj. I primi medici della famiglia degli asclepiadi seguivano praticamente una medicina, ch'era in realtà affatto empirica: ma non si curavano di provare, che questa sola fosse la vera. Ippocrate, e gli altri medici posteriori facevano uso talvolta di fisici ragionamenti , senza voler sostenere che questi fossero necessari alla medica professione; e così nè quelli po-- tevano dirsi della setta empirica, nè questi della dommatica. Tali sette si distinguevano propriamente dalle scuole de loro predecessori, non per la dottrina pratica ma per la teoria riflessa; non pel metodo di medicare, o di studiare la medicina, ma per l'impegno di ridurre in sistema il lor metodo, difenderlo dalle opposizioni degli avversari, e sostenerne la superiorità. Quindi io credo, che possano giustamente distinguersi la medicina empirica e la dommatica dalle sette, che portavano que nomi, e che diversamente debba parlarsi de' medici che studiavano, e praticavano la medicina secondo il metodo dell'una o dell'altra, e de' settarj, che il maggiore loro studio impiegavano in promuovere gli argomenti del proprio sistema : e che se Celso nel riferire le ragioni degli empirici e de'dommatici sembra di sentire più propensione per gli empirici, e Galeno all'opposto spesse volte li mette in derisione, tutti per avventura hanno in ciò adoperato prudentemente. La dottrina degli empirici presa in se stessa era ragionevolissima: la sperienza, e l'osservazione, la storia delle malattie curate da altri, e lo studio in essa de segni esterni, che distinguono una dall'altra, e de'rimedi, che si sono trovati per esperienza convenire a ciascuna, fanno realmente il medico; saper conoscere il male, ed applicarvi il rimedio è la vera ed unica medicina: e gli empirici, che in questa guisa semplicemente intendevano la loro dottrina, e senza spirito di partito si occupavano in istudiare le storie delle malattie, per raccoglierne i segni, e saperne i rimedi conosciuti opportuni per la sperienza, nè trascuravano per ostinazione di setta quelle cognizioni fisiologiche ed anatomiche, e que semplici ed ovvi ragionamenti, che potevano regolarli nelle loro cure, singolarmente in quelle, dove entrare dovesse la sostituzione, o l'analogia, erano medici tenuti da tutti i dotti nella maggior considerazione. Così Eraclide tarentino, famoso empirico, fu un medico stimatissimo, e celebrato da tutti gli antichi, perfino dallo stesso Galeno combattitore di quella setta. E perciò Celso ponendo mente a simili empirici aveva ben ragione di mostrarsi propenso per la loro medicina; nè credo che vi fosse medico, nè soggetto alcuno intendente, che a questo solo volgendo gli occhi , volesse mettere in disprezzo la loro dottrina. Ma tutti non erano certamente com' Eraclide, ed alcuni altri medici dotti, e savj, intesi alla sperienza ed osservazione, ed allo studio della storia delle malattie. Per la maggior

parte gli empirici più attendevano a promuovere il loro partito, che a studiare la medicina, si perdevano dietro a quistioni dialettiche su la definizione della sperienza e della storia, sul criterio della verità nelle proprie osservazioni, e nelle storie degli altri, e su mille simili sottigliezze dialettiche, senza cercare ciò che è veramente utile nell'empirica disciplina; e spesso, per sostenere che a formar buoni medici la sola sperienza basta, disprezzavano le altre scienze, e quei che si prendevano la pena di coltivarle; predicavano soltanto la loro dottrina, disprezzavano lo studio delle scienze, e facevansi un vanto della stessa ignoranza. Quindi Serapione, il primo autore, od uno de' primi capi di quella setta, cominciò a renderla odiosa col rimbeccare frequentemente e mal a proposito il grand' Ippocrate, col lodare di continuo se stesso, e col mostrare la disistima, in cui aveva tutti i medici prima di lui (a) . Menodoto , altro famoso empirico posteriore , non solo caricava di villanie i medici dell'altre sette, ma pungeva eziandio gli stessi empirici (b); e Glaucia, e moli altri di quella setta, pieni d'albagha e d'orgoglio, riguardavano con sopracciglio chi non aderiva a' lor sentimenti. E per ciò Galeno, ed altri eruditi medici prendevano odio contro que' settarj, se ne querelavano, n'accusavano la temerità, e mettevano in discredito il loro sistema, e in derisione la lor ignoranza. Per altro il medesimo Galeno confessa ch'è ben lontano dal credere, che questi difetti dalla dottrina siessa derivino dell' empirica setta; ch' egli ha per fermo che l'empirismo senza altre ricerche scientifiche possa formare una vera ed utile medicina; e ch' egli stesso aveva in un lungo discorso risposto ad Asclepiade, il quale falsamente cercava di provare, che l'empirica setta non potesse in alcun modo venire ad una soda ed utile consistenza (c). Così la setta empiri-3 ca, ch'è stata la più rinomata presso gli antichi e presso i mo-

<sup>(</sup>a) V. Galen. Do tobfg, empir, cap. XIII, (c) lbid.

derni, potè giustamente per differenti versi meritarsi le lodi, ed i biasimi de' più giudiziosi e prudenti medici. Ma, a dire il vero, le sette qualunque esse sieno difficilmente possono giovare a veri progressi d'alcuna scienza. Lo spirito di partito, l'impegno di sostenere il proprio sistema, le deviazioni a subalterne quistioni, l'abbandono delle utili ed importanti, le sottigliezze, e le frivolità sono comunemente i frutti delle sette, e guastano il buono ed unle delle scienze, pel cui avanzamento si sono volute formare. Così è accaduto nelle sette filosofiche e teologiche, e così parimente accadde alle mediche. Infatti dopo la nascita delle due nominate sette non abbiamo veduti più medici di particolare celebrità; e solo al principio dell'empirica Eraclide tarentino si meritò, come abbiamo detto, l'attenzione de dotti; e poi nella dommatica sorse dopo molti anni Asclepiade, il quale si guadagnò in Roma, e altrove singolar fama, Lasciamo agli storici della medicina o della romana letteratura il descrivere l'introduzione, le vicende, e l'uso della medicina in Roma, sì de' greci, che de romani, noi in tanta copia di cose non abbiamo tempo di attendere che a ciò , che realmente ha recato qualche vantaggio alla scienza, ed ha giovato a suoi progressi. Tale può dirsi la medicina d' Asclepiade.

Asclepiado.

Questo medico era della setta dommatica, e fu l'unico professore nel corso di due secoli, che servisse di commendevole monamento alla sua setta. Ma questi pure, se si fosse soltanto attenuto alle sue fisiche teorie, se avesse posta tutta la sua medicina nel sistema de pori e degli atomi, che tanto gli stava a cuore, non starebbe certamente saltio in si lari riputazione. Ciò che diede celebrità ad Asclepiade fu la facilità e doleczza de suoi rimedi, e l'accortezza e la discrezione nell'adoperarli. Chi poteva non gradine e stimare un medico, che sbandiva i rimedi disgustosi ed incomodi, e ne sostituiva altri miti e soavi; che si mostrava sempre indulgente co' suoi infermi, e condiscendera discretamente cu' loro desidej; ch' era ingegnoso, e facile nell' in-

ventare maniere piacevoli nell'uso de'suoi rimedi; che incantava colla sua eloquenza, e che allettava colla lusinghiera professione di curare le malattie sicuramente, prontamente, e dolcemente? Non vomitivi e purganti, non isforzati e violenti sudori, non penosi e molesti medicamenti, ma fregamenti del corpo, passeggi, gesticulazioni, ed alle volte astinenza dal cibo, e talor anche dal vino, erano i rimedi da lui prescritti nelle cure degli ammalati: e come ognuno può da se adoperare tali rimedi senza bisogno di farmaceuti o di chirurghi, e naturalmente si desidera che sia vero ciò che ci è facile d'eseguire, come Plinio riflette, chiamò a se Asclepiade l'attenzione di tutto il Mondo, quasi che fosse un uomo dal ciel disceso (a). Giovò anche molto alla sua riputazione l'uso che allor facevasi in Roma di sciocchi, ed inumani rimedi ; la stoltezza e la fastidiosità degli altri medici servivano a dare maggior risalto alla sua discrezione, e facilità. Affogavansi gl'infermi con molte coltri, o abbrustolivansi presso al fuoco e a'raggi del sole per eccitare i sudori; introducevasi per la bocca un molesto stromento, e facevansi nelle fauci spietati tagli per curare l'angine : vomitivi continui e forti purganti nauseavano lo stomaco, e sfibravano gl'intestini, mille pratiche superstiziose, parole barbare, scipiti formolari, operazioni irragionevoli, incantesimi, e magiche vanità facevan gran parte della medicina, che praticavasi in Roma. Qual differenza dalle fregagioni, da' passeggi, dalle bibite d'acqua fredda, e da soavi, e facili mezzi della medicina d'Asclepsade? Egli è vero, che tali rimedi non sempre bastano per risanare gl'infermi; ma arte ed ingegno per temporeggiare opportunamente, e lasciar operare la natura: eloquenza, e impostura per dare ad intendere ciò che torna a proposito, supplivano alla mancanza de' medicamenti. E poi, dov' è quel medico, quali sono que rimedi, che possano avere virtù abba-Tom. VI.

(a) Lib. XXVI, cap. III.

stanza per superare opni male, e contrastare alla forza irresistibile della morte? La medicina d'Asclepiade operava certo molti portenti; ed egli è veramente lodevole per avere introdotti nuovi, e più agevoli mezzi di ricuperare la sanità. Che se è vero, come avverte Celso (a), che Ippocrate aveva già in breve prescritto quanto basta per la dottrina delle fregagioni, e che non aveva ragione Asclepiade di darsene il vanto dell'invenzione, è vero altresì, a detto dello stesso Celso, che Asclepiade diede maggiore ampiezza a quella cura, e più pienamente, e con maggiore chiarezza insegnò quando, dove, e come deggiasi adoperare. Le gestazioni erano un altro rimedio, di cui pregiavasi Asclepiade per inventore. Nell' esercizio del bagno, nell' uso del vino, nel regolamento del cibo, se aveva egli alle volte straordinarie ed ardite opinioni, produceva sempre qualche nuova idea d'utile originalità. Pure della dottrina su l'uso del vino lasciava senza difficoltà tutta la gloria a Cleofanto, e la partiva con altri per altri soggetti della sua pratica: l'amministrazione dell'acqua fredda formava principalmente il suo vanto; ed egli si compiaceva d'esserne riconosciuto per inventore, ed amava di ven're distinto col titolo di Dottore dell'acqua fredda (b). E certo questa dottrina, ch'è stata adoperata con tanto vantaggio anche a' nostri dì, come gli guadagnò la stima, e le lodi de suoi coctanei, gli merita eziandio la riconoscenza de posteri. Fu un passo ardito l'opporsi alla dottrina su' periodi, e giorni delle malattie stabilita da Ippocrate, e consacrata coll'accettazione di tanti secoli (c); ma l'ardire di Asclepiade è stato approvato, e seguito da molti medici dotti de' tempi posteriori, benche abbia anche la dottrina ippocratica incontrati presentemente i suoi difensori. E generalmente potremo dire . che Asclepiade tuttochè poco . o niente avesse studiato di medicina, e che fosse realmente più ciarlatano che medico, pur nondimeno col rigettare gl'incomodi e molesti rimedi,

(a) Lib. II , cap. XIV.

ter Cele. lib. III , c. IV , Coel., Aucel.

coll'introdurre le cure più piacevoli e facili, col rendere ridice, e abandire dalla medicina le magiche vanita, e col muoroedubbio su alcuni punti dagli altri ciecamente abbracciati, ma che potevano sembrare mal fondati pregiudizi; recasse alla sua scienza non poco vantaggio.

La felicità con cui Asclepiade da professor di retorica pervenne a far tanto strepito in medicina, eccitò forse nell'animo di Temisone suo discepolo, e successore il pensiero d'istituire una setta, dove lo studio della medicina si rendesse ancora di maggiore facilità . Asclepiade s' era formato un sistema fisico-medico d'atomi, o di molecole, e di pori; e nella giusta proporzione fra' port e le molecole, che per essi deono passare, riponeva la sanità, come all'opposto le malattie nella sproporzione; e cercava di ritrarre da questo sistema le cagioni delle malattie, ed applicarne secondo il medesimo i rimedi . Temisone volle sbrigare più presto i suoi discepoli, e proponendo una dottrina più breve e più comoda istituì la setta detta metodica. Non il lento ma- es gistero della sperienza e dell'osservazione, non lo studio della fisica e dell'anatomia, non la ricerca delle cagioni interne ed occulte de' mali, non l'esame delle proprietà differenti de' diversi malori, nè di tante altre cose, a cui attendevano i dommatici, e talor anche gli empirici; ma la sola osservazione di ciò, che in certo genere hanno di comune le malattie, e nello stesso tempo non è interno ed occulto, ma manifesto e patente, è quanto basta alla medicina. Così a due generi solianto riducevano i metodici le malattie, al rilassato, e allo stretto, ciò che in qualche modo poteva derivare dalla sopraindicata dottrina d' Asclepiade, e due sole maniere conoscevano di rimedi, ristringenti, e rilassanti. Che se talora una malattia riusciva d'un genere misto, cioè dire, che v'era da una banda il rilassamento, e dall'altra lo stringimento, allora applicar doveasi il rimedio contrario a quella parte che prevaleva con maggiore forza nel male . Non potè Temisone recare la sua dottrina a compimento perfetto, e

Temisone .

Sesta metodie

trovavansi infatti nella sua pratica alcune contravvenzioni alla teorìa del metodo sovrasposto. Il rispetto, o la suggezione del maestro Asclepiade gli fece, in vita di questo, pensare, o almeno scrivere secondo i suoi ammaestramenti, e solo dopo la morte di lui ardi di cambiare di sentimenti, e d'introdurre il proprio sistema, ritenendo però non poco di quello del suo maestro : e la setta metodica non ricevè da Temtione che i primi abbozzamenti, nè posè riuscire compiutamente formata (a), se non se dono le riforme, e le novità introdotte poscia da'suoi successori Vezio Valente, e Tessalo tralliano (b). Intanto al tempo di Temisone, o poco a lui posteriore sorse altro medico Autonio Musa (e), che prese una via diversa da quella di Temisone, e colla guarigione recata ad Augusto col metodo, come dicevano, della medicina contraria, cioè con un improvviso cambiamento nella cura del male, diede al suo metodo superiore celebrità. Questa varietà, ed incertezza di metodi e di sistemi faceva ognor più vedere quanto nella medicina sia alle volse l'azzardo più fortunato de' raziocinj e de' precetti, e che spesso, come dice Celso, riesce alla temerità ciò che non potè ottenersi colla rapione. Ma questo stesso, lungi di levare il credito alla medicina, sembrava che accrescesse a' medici autorisà; e certo i medici, che fin allora non erano stati in Roma in gran pregio, cominciarono dopo Asclepiade ad essere onorati, ed ammessi anche a troppa familiarità dalle persone di più alto grado, ed ottennero per la lor opera esorbitanti salari; e i prodighi romani mentre vedevano Asclepiade da retore diventar in brevi giorni senz'alcun studio gran medico; Temisone predicare la facilità della professione della medicina, e vantarsi Tessalo di poterla insegnare a chiunque nello spazio di soli sei mesi: Autonio Musa, e molii aliri vagare incerti da uno in altro rimedio, e passare con somma facilità dal caldo al freddo, e da un estremo al suo contrario, in vece di riguardare con

<sup>(</sup>a) Col. Aur Tindir. lib 1 , cap. L.

<sup>(</sup>c) V. Bigmeoni Lett, Celi, lett. IV.

poca sima una scienza si leggiera ed incerra, e trattare con disprezzo chi la prefessava, prefondevano immensi tesori sopra que ciarlatani, che abusavano della loro credulita, e ricolmavano i medici di ricchezze e d'onori, e chi dugencinquanta mila sesterzi, chi cinquecento mila, cioè scudi romani più di sei, e di dodici mila, chi ancora somme più grosse riportava per soldo della medica sua assistenza; e i Rabri, gli Armazi, gli Albazi, gli Stersini, e qualunque altro volesse spacciarsi per medico, anche sensa aver fatto veruno studio guadagnavano molto più che tutt' insieme gli Pipecrati, i Diedi, i Pranagori, gli Erufili, gli Erasitarati, tutti i primi, e veri maserii della medicina.

In tanti frutti dell'opera medica non v'era nessun romano, che abbracciasse sì lucrosa professione: la gravità romana non si degnava di esercitare per amore del guadagno alcuni ministeri, che potevano parere servili, e che sono comunemente incomodi, e fastidiosi, e tutta l'arte della medicina era rimasta in Roma nelle mani de' Greci. Avevano bensì i Romani adoperati i loro medicamenti, e scritti anche alcuni opuscoli su l'uso di essi, e su la maniera di medicarsi nelle più frequenti ed ovvie malattie, come fece Catone (a), e poscia anche più distesamente C. Valgio; ma questa non era che un'istruzione familiare pe' casi comuni della vita, e per così dire una medicina domestica, non una medicina scolastica scritta con apparato scientifico da proporsi allo studio de' professori . I libri di A. Cornelio Celso sono il primo scritto de'romani in materia di medicina, che sia da paragonarsi co'magistrali de' greci . E neppur questi libri di Celso sono propriamente un'opera di medicina, ma solo frammento d'una più grande del medesimo sorra le arti, fra le quali contavasi la medicina, Lo stesso Celso non è stato, a giudizio di molti, medico di professione, ma solo erudito conoscitore, ed ha scritto i bei libri, che di lui abbiamo, non per illustrare un'arte da lui esercitata,

Medici Ro-

e 30 .

(a) Pile, lib, XXIX , cap, L.

ma semplicemente per enciclopedica erudizione sì della medicina, che dell'agricoltura, dell'arte militare, della rettorica, e delle altre arti. Infatti Plinio, quantunque spesse volte citi con istima il testimonio di Celso anche in materia di medicina, al tessere poi la storia dell'arte parla de' Rubri, degli Stertini, de' Crini, de' Carmidi, e di molt'altri professori pochissimo conosciuti, ma non mai nomina Celso fra medici : nè quando spesse volte riporta le sue opinioni, e le sue notizie neppur una l'onora col titolo di medico; nè al riferire nell'indice del contenuto de'libri gli autoti, da cui ha ricavate le notizie, che dà in ciascuno, ripone mai Celso fra medici, ma bensì per sedici, o più volte lo riporta sempre fra gli autori semplicemente; e nè Galeno, nè Celio Aureliano, ne altri scrittori di medicina contano Cornelio Celso fra medici, nè fanno uso de suoi sentimenti come di autore della professione. Ma se egli non professò l'arte medica, seppe però trattarla con tanta dottrina ed erudizione, che ne scrisse da professore; e questo per avventura è l'unico argomento, che ha mosso il Casaubono, il Morgagni, ed altri per volerlo riputare tale. Ad ogni modo è per noi di singolar compiacenza, che gli scritti di Celso, fosse egli medico, o semplice erudito conoscitore, sieno usciti dalla sua penna di tale perfezione, che compensino abbastanza il silenzio degli altri romani, e formino un corso di medicina, che possa in qualche modo dispensare i medici latini dalla lettura de' greci. Con quanta pienezza, giustezza, ed eleganza non tratta Celso ogni parte, non solo della clinica, e dietetica, ma altresì della chirurgia, e di tutta la medicina? Con quanto discernimento, e giudizio non espone, e pesa, ed or conferma, or confuta la dottrina de migliori greci de tempi antichi e de' suoi? Come propone anche spesso i propri suoi sentimenti, che niente perdono in verità al confronto di que' de' riù celebrati professori? Quante utili novità non accenna il Morgagni da Celio prima d'ogn'altro o inventate, o almeno date alla luce con

vantaggio della medicina (a)? Se Ippocrate è la guida, dietro cui egli suol camminare, non perciò lo vuole seguire ciecamente, e con filosofica libertà l'abbandona dove lo crede traviato dal vero. La medicina d'Asclepiade, che non è troppo favorevolmente presentata negli scritti degli altri medici, comparisce in Iodevole aspetto nell'opera di Celso. Tutti i migliori medici dell'antichità vengono da lui giudiziosamente spogliati per formare ne'brevi suoi libri un corso completo della medicina, E Celso, al dire dell' erudito van der Linden (b), approvato dal più erudito, e giudizioso Morgagni (c), è siato il primo in tutta l'antichità, che abbia ridotta in sistema, ed in corpo ordinato e metodico tutta quanta la medicina. Che se nel cambiamento in cui ora ci ritroviamo di costumanze, di vitto, di vestito, e di tant'altre cose, alcuni rimedi da lui suggeriti poco, o nessun giovamento possono recare; ve ne sono però molt'altri, che vengono adoperati anche a'nostri di. E poi sante massime generali di frequente ed utilissima apolicazione, tanta dottrina su'segni pronostici, su l'indole delle malatthe si interne, che esterne, su le cure mediche, e chirurgiche formano de' libri di Celso un' opera di medicina, non solo di copiosa erudizione, ma di pratica utilità; dove inoltre tutto è sposto con si bell'ordine, con tanta chiarezza, rapidità, ed eleganza, che serve non meno d'esempio di didascalica eloquenza, che di lezione di medicina: e gli otto libri di Celto sono un prezioso monumento del romano sapere, e un'opera dottissima da leggersi, meditarsi, e studiarsi da posteri, che vogliono vantaggiare nella medicina, nell'eloquenza, e nell'erudizione. Ben a ragione molti dotti moderni si sono presa la cura di mettere nel suo lume un autore, che può riguardarsi come l'Ippocrate latino, e come il Cicerone de' medici, degno ugualmente delle illustrazioni del Morgagni, che dell'osservazioni del Facciolati; e noi abbiamo la compiacenza, ad onore non meno di Celso, che

<sup>(</sup>a) Epist, to Celton I. (b) Epist, ad Faitann ,

Scribonia I

de' dotti italiani de' nostri dì, di poter vantare pel più diligente ed accurato editore di Celso e pel più leggiadro ed ingegnoso encomiatore, e rischiaratore del medesimo due italiani, il Targa, e il Bianconi (a). Non ardirò di predicare ugualmente il merito di Scribonio Largo, benchè anch' egli abbia giovato al miglioramento della medicina col suo libro della composizione de medicamenti, citato spesse volte da Galeno, e da altri, e da cui vuole il Portal, che molti autori abbiansi usurpati varj medicamenti e formolari passaii fino a noi sotto il loro nome, ma prima chiaramente descritti da Scribonto (b) . Il Cornario ed alcuni altri hanno creduto che Scribonio usasse nel suo libro medico della lingua greca. e che l'opera latina, che noi abbiamo, non sia che una traduzione fatta posteriormente (c). Infatti la rozzezza e barbarie di lingua e di stile di quell'opera mal si conviene al secolo di Scribonio; e il vedere citato sì spesso questo autore da Galeno, da cui non so che trovisi nominato veruno scrittore latino. da motivo di pensare, che realmente scrivesse in greco di medicina. Plinio lo dice replicate volte di Sessio Niero, e di Giulio Basso (d). e generalmente afferma, che pochissimi romani avevano trattata la medicina, e ch'essi tosto si erano rivolti al linguaggio greco, stantechè non potevano guadagnarsi credito ed autorità presso gl' imperiti, se non ne scrivevano in greco (e). E questo siesso può dare un nuovo argomento di credere, come sopra abbiamo accennato, che Celso non fosse riputato dagli antichi come autore di medicina, ma come scrittore enciclopedico delle arti.

M dicina gre-

Il fatto è che non solo la lingua, ma l'arte tutta era greca; e noi infatti dobbiamo ricercare presso i greci i professori e quasi tutti gli scriitori e maestri della medicina. I greci ottenevano onori e ricchezze da romani, e non solo que che abbia-

(a) Celtot ax recentione Leanardi Targat
 γ769. Bianconi Lettore Celtiane 1779.
 (b) Hist, de Γ Anat. ec. 10700 l.
 (c) V. Fabriz, Bibl. lat. 1070, II, lib. IV;
 χ XII.

(d) Lib. L (e) Lib. XXIX , c. L

mo sopra nominati, ma Senofonte, Panfilo, Alcone, ed altri infiniti s'arricchivano enormemente coll'esercizio della medicina: e C. Calpurnio Asclepiade giunse a guadagnare sette città per sè e pe' suoi fratelli, e tutto che medico e greco venne onorato co primi posti de magistrati romani (a) . I greci scrivevano della materia medica; e basti per tutti il gran Dioscoride, di cui abbiamo fatta onorevole menzione nel trattare della botanica: scrivevano dell'anatomia, come s'è detto nel capo antecedente, e trattavano con ardore quanto apparteneva alla medicina. I greci avevano numerose scuole, ove grande era la calca degli uditori, frequenti le lezioni, calde ed ostinate le dispute. Piene sono le lapide e gli antichi monumenti de'nomi degli archiatri, e de'medici greci, e delle loro scuole; e vedonsi greci medici per gli occhi, medici per le orecchie, e medici per le piaghe; e medici particolari per ogni male: e tutte le parti chirurgiche e mediche venivano ampiamente trattate da greci. Le scuole greche fomentavano le sette già formate, e ne facevano nascere alcune nuove. La setta empirica seguitò ancora a tenersi in piedi per molto tempo, e godeva, oltre la preminenza dell'antichità, de' nomi illustri degli Apollonj, de' Glauci, degli Eraclidi, e di molt' altri seguaci, rinomati nella medicina. La setta metodica istituita appena da Temisone subì molti cambiamenti, e subito i suoi discepoli Eudemo, e Vezio Valente gliene recarono alcuni, e poco di poi Tessalo, al tempo di Nerone, la rinnovò per tal guisa, che potè in qualche modo vantarsi con verità d'aver formata una setta nuova, la quale voleva, che necessaria fosse per la guarigione delle malattle una metasinerisi, o mutazione di tutto lo stato de pori della parte inferma, detta alle volte da Gileno metaporopoiesi ugualmente che metasinerisi . e che incominciava la cura delle malattie dall'astinenza di tre giorni, onde vennero chia-Tom. I'L.

Scoole di me icina .

esta metodi

(4) Spon. Miscell, erad.

114

mati i metodici medici distritari. Vennero dopo Tenslo, al dire di Galemo (a), Massra, Dionità, Prede, ed Astipatro, e ve n'enno anche moli altri mentovati dallo stesso Galeno, e di altri antichi; ma que'che v'introdussero delle norità, discostandosi da Tertalo, furono Olimpiro mileito, Mesenaco afrodisco, e particolarmente Sosono efisio, il quale moli errori scoorì nella dottri-

10¢ Pacumetica

larmente Sorano efesio, il quale molti errori scoprì nella dottrina di Tessalo, e condusse la setta metodica a quel grado di sistemazione, in cui ebbe durevole consistenza. Dietro alla setta metodica ne sorse un' altra detta Pneumatica, istituita da Ateneo. medico nativo d' Attalia nella Cilicia. Questo scrittore voleva chiamare veri elementi non il fuoco, l'aria, l'acqua, e la terra, ma le loro qualità, che diconsi prime, cioè il caldo, il freddo, l'umido, il secco; e vi aggiungeva anche il quinto elemento, che chiamava spirito, il quale secondo lui risiede nelle arterie e nel cuore, e dalla sua calma e quiete, dal suo buon ordine e regolamento dipende la sanità. Per l'introduzione, e pel maneggio di questo spirito, detto in greco pneuma, si chiamavano pneumatici Ateneo, e i suoi seguaci (b), fra' quali contasi Agatino, Erodoso, Magno, ed Archigene. Ma questo Archigene stabil) anch' egli un'altra setta detta eclettica, contrapposta in qualche modo ad altra allor parimente nata col nome d'episintetica; due sette così chiamate, perchè questa raccoglie ed accumula, e quella scerne e sceglie. Le dissensioni de'metodici, de'pneu:natici, degli empirici, de' dommatici, di tante sette, e di tante dottrine.

Epidotetice .

re le massione di tutti, e di conciliarie alla meglio, señza voler dichiararsi per alcun partito; e questi come rasconglitori, ed accumulatori si sono chiamati con greco nome epianticis . All'incontro Archiene d'Apamea, ed alcuni altri prendevano bentì in vista le opinioni di tutti, ma non si curavano di combinarie, e d' unierle tra di loro, e penavanoa oltanto a sciegliere quella, che più

ed opinioni diverse avranno facilmente dato motivo a Leonide alessandrino, e ad alcuni altri di contentarsi di raccogliere, e d' uni-

(4) Introde

(b) Caien. Intred. cap. IX-

apparenza avesse di ragionevolezza e di verità da qualunque setta, e da qualunque autore essa derivasse; e questi pertanto si davano il nome d'eclettici (a). Così frequentemente levavansi nuovi greci maestri, i quali studiavano d'inventare opinioni non ancora dibattute da altri, e si sforzavano di promuoverle, e propagarle per formare una propria setta, onde avere il vanto d'essere riputati capi, e inventori: e piena era la greca medicina di nuove sette, di nuove dottrine, o almeno di nomi nuovi, di maestri, principi, autori, e capi di nuovi metodi, di nuovi sistemi, e di nuove scuole. Ma non, per tanto strepito di maestri e settari, profittava molto la medicina, nè tanto amore d'invenzione e di novità recava gran vantaggi alla scienza: pur troppo vediamo anche a nostri di in molte scienze gran prurito di novità, somma smania di creazioni, d'originalità, d'invenzioni, e pochissimo profitto, picciolissimi progressi, nessun lodevole avanzamento. Infatti qual utile ha ricavato la medicina da tanti medici . che allor menavano gran romore? Che immensa folla non abbiamo di scrittori medici e chirurgici di que' tempi, di cui altro non sappiamo che il pomposo lor nome? Fa stupore l'interminabile lista di tanti medici greci riportati nella Biblioteca greca del Fabrizio (b), e molto più nelle Biblioteche Medica , Chirurgica ed Anatomica dell' Aller (c), di tutti i quali appena tre, o quattro hanno saputo resistere alle vicende de tempi, e mantenersi salvi ed illesi ad istruzione della dotta posterità. Vive nelle mani de' medici Rufo efesio stituato, e lodato frequentemente dal parco e misurato lodatore Galeno, da Oribasio, e da molt altri antichi, e studiato, tradotto, e varie volte in greco e in latino pubblicato da moderni. E non può gloriarsi Areteo di vedersi accarezzato da' moderni medici i più stimati; e dopo avere ottenute varie edizioni dagli Stefani, dai Turnebi, dai Morelli, e da altri grand' uomini.

Altri medi-

Rufo Efecto .

reseo e

p 2

<sup>(</sup>a) Gelen, Jatred, cop. IV.

<sup>(</sup>c) Bal, med, pract, lib, I.

119

occupare anche posteriormente l'attenzione e lo studio del Triller. del Boerhaave (a) , e dell' Aller (b) , e sentirsi dal Boerhaave 20 guagliata la sua autorità con quella d'Ippocrate (c), e stimata dall' Aller anche superiore, se non si dovesse aver riguardo all' età tanto posteriore, ed a'lumi, che dallo stesso Ippocrate, e da' suoi seguaci potè egli ricevere (4)? E ben egli merita tante lodi per la soda dottrina, che diede de' mali acuti e de' cronici, per gli opportuni rimedi, che suggerì, e per le ben ordinate storie, che ci lasciò delle malattie. Nome illustre si fece Sorano nell'antichità per avere stabilità, e fissata colle sue correzioni, e mutazioni la setta metodica, ed aver date tante dotte opere ad illustrazione della medicina; ed ottiene anche da moderni la dovuta venerazione, non tanto pe' pochi opuscoli, o manoscritti, o stampati, che si sono fino a noi conservati, quanto per la copiosa, e sana dottrina, che di lui abbiamo nelle opere di Celio Aureliano, che ce l'ha trasmessa in latino, la quale realmente merita d'occupare lo studio de dotti medici. Vivono ancora rinserrati nelle biblioteche vari opuscoli d' Archigene , e d'alcuni altri, e se ne vedono molti nominati dal Bandini com' esistenti nella laurenziana (e). Ma questi non pubblicati manoscritti solo, e nascosti nelle biblioteche, non hanno potuto giovare all'avanzamento della medicina; e i soli medici di que' tempi, che abbiano avuta la sorte di contribuire a sì glorioso fine, sono i sopraddetti Rufo, Areteo, e Sorano nell'opera di Celio Aureliano. Che se tanta scarsezza di buoni maestri di medicina v'era tra greci in tanto numero di professori e di scrittori, che poteva sperarsi da' latini troppo ritrosi a professare quell'arte, e meno propensi de' greci a scrivere d'ogni materia, a far parte al pubblico delle loro cognizioni ? Bisogna ripescare alcune notizie mediche nel gran mare d'omnigena erudizione della storia di Pluio; bisogna ricorrere

Latint .

(4) Edit, Leid. 1921. (b) Legsen. 1991. (c) De method. cc. De stod. practs (d) 1bid. in Not. (e) Cat. libr. gram, Bibl, laurent, vol. [1]. a' due poeti, Serren Sanansio, ed Emilio Micro, che non sappiamo chi fosse, nè a quale ctà appartenesse; bisogna rivolgerii ad un Plinio Valtrismo, e ad un Lucio Apulipi, della verità delle cui opere non possiamo avere cert-zza; e confessar finalmente, che dopo la vasta e dotta opera di Cris», e dopo il rozzo à, una pur utile libro di Serisono Lurgo, altro scritto medico non abbiamo de' latini che i due bei trattati delle malattie acute e delle croniche di Criso Astralismo, il quale anch'esso non è che il greco Sorano ridotto in latino.

A compenso della scarsezza di buoni maestri, a ristorazione della medicina, a consolazione de' posteri, ad istruzione de' medici di tutti i secoli venne alla luce il diligente e studioso, l'ingegnoso e dotto Galeno. Sembrava, che la natura avesse preparati pe' felici tempi di M. Aurelio i benefici lumi di questo sollevatore dell'umanità. Istruito dal coltissimo suo padre, e da altri valenti maestri nelle matematiche, nella dialettica, nella grammatica, e nelle belle lettere, studiata sotto il platonico Cajo, e sotto altri professori la filosofia, fu indotto dallo stesso suo padre a studiare la medicina, ed ebbe a maestri in Pergamo sua patria Satiro, Stratonico, Escrione, poi in Smirna il medico Pelope, ed il platonico Albino, onde passato a Corinto ascoltò il medico Numesiano, e finalmente studiò in Alessandria, dove più che in ogn' altra parte del mondo fiorivano allora gli studi appartenenti alla medicina. A tanto studio, ed all'illustrazione di tanti maestri, aggiunta per alcuni anni la propria pratica, si trovò in grado di presentarsi al gran teatro di Roma; e sì in questa, che nella propria patria sparse largamente a tutto il mondo i copiosi lumi dell'acquistato suo sapere. Tante cure felici, e alle volte anche; portentose, quando altri medici o andavano erranti, o più non sapevano dove volgersi, gli guadagnarono particolarissimo credito, e chiamandogli un immenso numero di seguaci gli diedero campo di prestare a molti le sue istruzioni, e di mostrare il suo zelo per l'onore della medicina. Che dotte ed istrut-

Gulena .



tive ostensioni d'anatonila non faceva egli in Roma, dove trovavasi allora il fiore di quanto v'era d'eccellenti medici, e di chiari filosofi in tutto il mondo! Qual maraviglia di tante anatomiche novità da lui scoperte, e sconosciute a tutti i medici precedenti, e di tante falsità ritrovate nelle invenzioni d'altri, rice vute fin allora da tutti per incontrastabili verisà! D'uopo gli fu di singolare diligenza, e d'estrema severità nelle dimostrazioni anatomiche per costringere i suoi avversarj a confessare la verità, e l'originalità delle sue scoperte, e la falsità di quelle ch' ei rigettava; d'uopo gli fu di vastissima erudizione per sapere ciò che ciascuno aveva scoperto, e fino a qual segno fosse portata prima di lui ogni scoperta: d'uopo gli fu di somma esattezza, e chiarezza in tante descrizioni di tutte le parti del corpo umano, per non dare luogo ad errori ed equivoci nell'intelligenza di qualcheduna, Ma a quale grado di finezza, e perfezione non condusse coi frutti delle sue fatiche quella scienza, e quanto merito non si fece in questa parte colla studiosa posterità! Con uguale impegno abbracció lo studio della storia naturale per la cognizione della materia medica, e fece appostatamente viaggi in Lenno, e nella Siria col solo fine di meglio conoscere alcuni minerali, ed alcune piante, o pagò generosamente chi gl'insegnasse a prepararli più giustamente (a); onde potè senza timore del paragone venire agguagliato con Diocoride, al quale se restò inferiore nella cognizione de vegetabili, sopravanzò però in quella de minerali, e degli animali. Che se tanto egli lavorò per le scienze, che non sono che ministre, ed ajutatrici della medicina, che non avrà faito per quesia, caro oggetto delle più vive sue premure? Era caduta in abbandono la dottrina ippocratica, ed egli volle richiamarla al suo onore, e metterla in tutto il suo lume; la difese dalle accuse de suoi avversari, e dalle false spiegazioni d'alcuni comentatori, la svolse, e rischiarò ne passi dove poteva

<sup>(</sup>a) De simpl, medican. facult.

sembrare involuta ed oscura, la confermò, ed assodò dove poteva comparir debole e vacillante, e cogl' ingegnosi ed eruditi suoi comentari la canonizzò in qualche modo, e la fece diventare regola e legge di tutta la medicina; e si può dire, ch' Ippocrate non acquistò meno autorità co comensi di Galeno, che co propri suoi scritti. Esaminò la dottrina d'Erasistrato, e quelle d'Asclepiade, degli empirici e de' metodici, e vi sece sopra molte ingegnose riflessioni, e intorno ad ognuna d'esse scrisse parecchi libri, tutti molto istruttivi . Pieno di cognizioni acquistate collo studio di tali maestri si diede ad illustrare tutte le parti della medicina; e molti libri compose sì diagnostici, e pronostici, che terapeutici, sì clinici, e dietetici che chirurgici: i polsi, le orine, i segni de' mali, le cagioni, le sedi, i rimedi, le crisi, la dieta, i medicamenti. la storia ed erudizione medica, la farmacia, e l'anatomia, tutto fu da lui trattato, e illustrato a vantaggio della medicina. L'amore della sua scienza gli fece scrivere vari libri isagogici, che ispirassero ardore, aprissero la strada, e recassero maggiore facilità allo studio della medesima ; e lo trasportò anche a' molt' altri, che, quantunque meramente filosofici, o filologi, potevano pur avere qualche lontana, ed indiretta relazione alta medicina . Non lasciò pertanto Galeno parte alcuna d'erudizione , di teoria, e di pratica, che non trattasse magistralmente, e diede un corso di medicina sì pieno e completo, quale non sembrava che potesse aspettarsi in tutta l'antichità, e quale difficilmente ritrovasi ne migliori tempi de lumi moderni: e noi possiamo dire a vera sua lode, che appena conoscesi nè prima, nè dopo di lui chi l'abbia pareggiato nell'estensione e vastità delle cognizioni, degli scritti, delle fatiche, e dello zelo per l'illustrazione di questa scienza. L'anatomia levata ad uno splendore, a cui nè Erasistrato, nè Erofilo, nè Marino, nè verun altro medico l'aveva saputa inalzare, la medicina ippocratica tolta dall'abbandono, in cui giaceva, e rimessa in tutto il suo splendore, dissipate le sofistiche, e frivole questioni, e richiamata la soda dottrina, introdotto un buon metodo di studiare e di praticare la medicina . rischiarata la dourina de' precedenti scrittori , illustrata la storia letteraria, non solo della sua scienza, ma eziandio dell'altre in parecchi punti, cognizioni più estese, più fine, e più sicure de' polsi, e di tutti i segni diagnostici, e pronostici, nuovi lumi, e maggiore felicità nella pratica, insomina una medicina più dotta e più giusta, più piena e perfetta sono i frutti dello studio e dello zelo del gran Galeno. Qual maraviglia dunque, che gli antichi lo tenessero in somma venerazione, che gli rendessero culto religioso, e lo riguardassero come un dio (a)? Che gli arabi l'ascoltassero sempre come un oracolo, e che anche i latini lo seguissero per tanti secoli come il vero ed unico loro maestro? Possiamo ben perdonargli, in grazia di tanti meriti, qualche prolissità nello stile, qualche tratto d'ingiusta gelosia contro i suoi predecessori, qualche eccesso di sottigliezza peripatetica nelle teorie, e di spirito sistematico nella pratica, e qualch'aliro lieve diferto: abbiam ben ragione di predicarlo pel nuovo Ippocrate, e pel secondo padre della medicina, che recò perfezione a quell' arte, a cui Ippocrate aveva dato incominciamento (b); e potremo dire giustamente, che Ippocrate e Galeno sono i due medici dell' antichità, e i due veri maestri de posteri in quello studio, e che unendo ad essì il latino Celso avremo in questo nobile triumvirato piena e perfetta l'antica medicina.

Chirargu de' Greca . Il medesimo corso segul la parte chirurgica; e da Ipparate fino a Galessa ando sempre acquistando maggore perfezione. Celso ce ne forma una breve storia fino al suo tempo, e dice che 
questa, tuttochè vetuttisima, ricevè nondimeno dal parte d'ogni 
medicina il grand Ipparate, maggiore e miglior cultura, che 
tutti quanti l'avevano preceduto. Quindi dopo che divisa dall' 
altre parti cominciò ad avere i proppi suoi professori, ricevè in 
Egito nuovi incenneni, particolarmente da Flustesso, il quale in

molii volumi tutta quesi' arte diligentissimamente comprese. E Goroia. e Sostrato, e i due Croni, e i due Apolloni, e Ammonio Alessandrino, e molt'altri celebri uomini fecero ognuno le loro scoperse. Anche in Roma vi furono professori valenti, e principalmente al suo tempo Trifone il padre, ed Evelpisto figlio di Tlevete, e Megete più erudito di questi, per quanto può rilevarsi da suoi scritti , con alcuni cambiamenti , e miglioramenti recarono a questa disciplina qualche avanzamento (a) . Dopo i tempi di Celso seguitarono alcuni dossi professori fino a Galeno a coltivare quest' arte; e si può dire col Cocchi, che da Ippocrate fino all'impero degli Antonini fu da greci condotta alla perfezione (b). Ma sfortunatamente i volumi di que'dottori, che tutta la chirurgia distintamente abbracciavano, tutti sono periti con gran danno di quella scienza. Galeno nelle sue opere ci ha data notizia di molti scritti de' tempi precedenti; ma si è sempre mostrato troppo severo, e spesso anche ingiusto contro gli autori. Oribasio, Aezio, Alessandro Tralliano, e Paolo Egineta ne secoli susseguenti molte memotie ci conservarono degli antichi chirurghi . Ma nessuno ha formata un opera sì ricca della dottrina de greci in questa materia, che ci faccia conoscere tanti scrittori chirurgici, e sia in questa parte tanto istruttiva, come quella di Niceta del Secolo XI, o del principio del XII, che sì è conservata nella biblioteca Laurenziana, e che il Cocchi ha avuta la gloria di dare alla luce (c). Colà si leggono molti pezzi sconosciuti d' Ippoerate , di Galeno , di Sereno , e d'altri autori conosciuti , ed infiniti altri d' Archigene, d' Asclepiodoro, d' Antillo, d' Aminta, d' Eliodoro , di Menecrate , Nileo , Ninfiodoro , Apellide , Archimede , e d'altri moltissimi affatto ignoti, onde possiamo ben giudicare, che immenso numero vi sarà stato di greci chirurghi, e che la greca Tom. VI.

Frammenti de' Greci pubblicati dal Cocchi .

(a) Lib. VII Proct.
(b) Peter. Medic. Chirmego etc. Ex codice
Florent, discripti converti alque edici ab Ant.
Coccidio Pract.

(c) Gracterum Chirurg, edit. ab Antonio Cocchio , Piorentiae 1754. chirurgia, ugualmente che la medicina, era stata al tempo di Galeno ridotta alla più vantaggiosa cultura.

Decadimenta della mediana, e cheurgia gre-

Pur troppo dopo Galeno la chirurgia e tutta la medicina cominciò ad illanguidire, nè potè più sostenersi in quella dignità, a cui tanti dotti professori l'avevano levata, e si vide tosto venire in decadimento. Appena nel lungo corso di vari secoli si vedono pochi medici , che abbiano meritato lo studio de' posteri . Solo dono due secoli , sotto l'imperadore Giuliano , fiorì Oribasio, autore della grand' opera Delle collezioni, dove tutto il buono radunò degli antichi medici, e secondo il sentimento di molti moderni lo spose alle volte assai meglio che fatto non avevano gli stessi scrittori, da cui lo prese, e dove anche molto aggiunse del suo, sì nell'invenzione de medicamenti, che nel metodo, e nella pratica di curare. Qualche secolo scorse prima di vedersi un medico di qualche distinto merito, e venne finalmente Arzio, che rese gran vantaggio alla medicina col compilare anch' egli eruditamente e con sommo giudizio i migliori insegnamenti de' suoi predecessori, e singolarmente nella parte chirurgica. Più originale fu Alessandro Tralliano venuto al tempo di Giustiniano. Questi, ed unitamente Areteo, vengono a tutti gli altri medici, salvo che a Ippocrate, preferiti dal Freind, il quale crede Alessandro sommamente meritevole dell'attento studio di chi voglia profittare nella medicina; ed in lui osserva un pregio, oltre molt' altri, particolarmente commendevole, cioè che in ogni male da lui descritto non solo espone distintamente tutto il metodo della cura, ma avverte altresì il lettore di tutto ciò che dee evitare (a). Ultimo degli antichi medici può riputarsi Paolo Egineta fiorito nel settimo secolo, autore molto stimato, particolarmente in chirurgia, da Fabrizio d' Acquapendente, dal Freind, e da altri giudici competenti, diligente scrittore delle malattie delle donne, e l'unico che sappiamo di tutta l'antichità, che abbia trattata l'arte oste-

(a) Hitt, medit.

tricia. Sebbene anche ne' secoli posteriori Niceta colla sopraddetta raccolta si rendè molto benemerito dell'antica medicina. E questi sono gli unici, che, venuti in que' tempi d'incoltezza e decadimento, seppero nondimeno accrescere di nuovi lumi la scienza; questi sono gli ultimi medici della Grecia, questi gli ultimi avanzi dell'antica medicina . Lasciamo a' bibliografi il parlarci de' Teofili, de' Filareti, degli Stefani, de' Teodosi, de' Palladi, e d' altri preci , d' un Marcello , d' un Vindiciano , d' una Trotula , e d'altri pochi latini, e concludiamo da quanto abbiamo detto finora, che l'antica medicina prendendo principio dagli asclepiadi venne formata in vera scienza da Ippocrate, e crescendo poi colle invenzioni di Diocle, di Prassagora, di Erasistrato, d'Erofilo, e d'altri simili, divisa quindi in varie sette da Filino, e da Serapione, da Temisone, da Ateneo, e da vari altri, rianimata colle novità d' Asclepiade, d' Antonio Musa, di Tessolo, e d'altri parecchi, illustrata colle opere di Celso, di Celio Aureliano, di Rufo esesio, e d' Areteo, venne al colmo del suo splendore coll'erudite ed immense fatiche di Galeno, si sostenne stentatamente ancor per alcuni secoli col zelo d'Oribasio, d'Aezio, d'Alexandro Tralliano, e di Paolo Fgineta; e dopo aver fatti continuati progressi da Escolapio, e da tempi eroici fino al secolo settimo, venne finalmente a cadere affatto, cedendo il posto ad una nuova nazione, ad un nuovo genere di studi, ad una nuova medicina. Non ardirò di fare, come sarebbe quì il suo luogo, un glorioso vanto delle pregevôli doti, e delle utili invenzioni della medicina greca, e molto meno di proporre un paragone dell'antica colla moderna. che dia a quella la preminenza: lascio a' professori di questa scienza il rilevare con intelligenza, e senza parzialità quali realmente sieno i veri meriti de' medici greci, quali i vantaggi che recarono gli antichi alla medicina; solo dirò, che se il dotto medico Alineloveen non ha temuto di derivare da greci tutto il buono che trovasi ne' moderni (a); se il Bernard, celebre medico e chisurgo, ed

erudito scrittore, ardisce di dire con asseveranza, che il merito de' moderni nella chirurgia più consiste nell'aver rinovate le invenzioni degli antichi, che nell'averne fatte delle nuove; che è più utile la lettura degli antichi, che quella de moderni, perchè più di questi esatti nel descrivere i segni, e le indicazioni de mali, e più giusti e più precisi nelle distinzioni delle differenti specie d'ulcere, e di tumori; che i migliori corsi moderni di chirurgia sono presi dagli antichi , e che se noi esamineremo imparzialmente la chirurgia antica e la moderna, troveremo essere più le onerazioni utili omesse, o discontinuate, che le nuovamente introdotte (a): se il Freind non ebbe difficoltà d'asserire che eli studiosi della medicina per nessun'altra via possono meglio erudirsi, e formarsi all'esercizio di quest'arte, che per l'accurata cognizione de' medici antichi (b); se il Burhaave, il Piquer, e i migliori, e i più accreditati medici moderni d'ogni nazione si vantano d'essersi formati sotto la scorta degli antichi, e predicano, e raccomandano l'attenta loro lettura, potremo dire anche noi, che non sono da dimenticarsi, e da lasciarsi in abbandono i medici antichi che meritano in verità d'essere conosciuti . e studiati . e che non ben l'intendono i medici , per parlare colle parole del Bartolino (c), che talmente s'immergono negli scritti de moderni, che trascurino, ovver anche disprezzino que' degli antichi, e che deesi conservare tutto il rispetto all'antichità, a cui dobbiamo i fondamenti della medicina.

Medicina arabica - Ma l'antica medicina si può riputare estinta co sopraddetti scrittori, e bisogna volger gli occhi a vedere su le sue rovine sorger l'arabica. Il primo studio de saracini fu di tradurre in arabo, e d'avere nel proprio loro linguaggio i primi mestri della greca medicina. Un intiero capo della sua opera storicomedica dedica Abs Olobja a' traduttori, e ne nomina quarantasei de più illustri, Honairo, Lusk suo figlicolo, Hubshir, Canta ben Lu-

Traduzioni dal

(b) Birt, medic. ec. (c) Epist, med. cens. 111.

ca, Abdel Raxman Abulcasen, e molt'altri s'applicarono con ardore a quest' utile esercizio, e diedero versioni arabiche d' Ippocrate, di Galeno, e d'altri medici greci. So che il Renaudot (a), ed il Freind (b), e chi più di essi può in questa parte meritar fede, il medico spagnuolo Piquer (c), non vogliono che deggiano tenersi in gran conto le traduzioni arabiche , siccome fatte da persone poco intendenti del greco, e prese comunemente da altre traduzioni siriache, non dal greco originale. Ma so altresì, che diversamente la pensano il Salmasio, il Pocok, il Greaves, e parecchi altri, e recentemente il Casiri sì intimamente versato negli arabici scrissi, e lo spagnuolo Don Mariano Pizzi, il quale, maestro di lingua arabica nelle scuole di Madrid, e medico di professione, si trova in grado più degli altri di darne decisivo giudizio (d). E perchè mai gli arabi, eccitati da potentissimi principi con validissimi ajuti, convivendo co greci quando la lingua ancora si manteneva in vigore, e quando più copiosi serbavansi i libri greci, dovevano restare ignoranti del greco, e sprovveduti de' mezzi per riuscire felicemente nelle intraprese traduzioni abbandonarsi alla trascuratezza nell'esecuzione de'sovrani comandi? Non ardirò di decidere da me solo in materia per me straniera; ma potrò ben riportare, come degne di molta lode, le traduzioni di Honain, siccome lodate distinumente dallo stesso Renaudot (e); potrò rimettermi al giudizio del Pizzi (f), che dopo aver letto con particolare attenzione e diligenza i codici d' Abdel Raxman Abulcasen, d' Alazedia El Casri, e d'El Menai, celebri traduttori, e spositori degli Aforismi d'Ippocrate esistenti nell'Escuriale, dice, che non solo s'attaccarono questi rigorosamente al testo greco, ma che corressero, e rischiararono le parole greche oscure e difficili, ed i passi del testo corrotti dalla negligenza ed igno-

<sup>(</sup>a) Eprit. apad. Fabr. Bibl. gr. tom. l. (b. Ub) topta .

<sup>(</sup>e) Dicerio iebre la med. de lor Araber .
(d) Entapos ec. S. VIII. Estado de la Mo-

<sup>(</sup>d) Estapos et. S. VIII. Estado de la Bi dic. de las Arabes .

<sup>(</sup>e) Epist. ec. ubi supra. (f) Uni supra.

che alle versioni arabiche solamente dobbiamo la conservazione d'alcuni libri di Galesso, ch'erano già da molto tempo intieramente periti alla cognizione de' medici; e potrò conchiudere finalmente, che non sono dunque da disprezzarsi le traduzioni degli arabi; e che, lungi dal meritarsi le loro fatiche lo sdegno de' critici , hanno giusto diritto alla nostra riconoscenza. Con più ragione potremo collo Scaligero, col Casiri, e con altri eruditi rivolgere i nostri lamenti contro le traduzioni latine delle opere arabiche, le quali sono tanto barbare ed insulse, che nè lo stile, nè i sentimenti, nè l'espressioni ci presentano degli autori, e riprendere que temerari scrittori, che vanamente battendo al vento ardiscono di criticare gli arabi su simili traduzioni (b); e potremo all'opposto dire col Freind, autore cetto poco favorevole agli arabi , che barbare realmente sono le traduzioni degli arabici scritti , e che se questi si leggessero tradotti tersamente, e con qualche grazia, e cultura, sarebbono da piacere anche agl'ingegni de nostri di (c). Infatti come potrebbono non piacere presentate con eleganza le opere di Rasis, mentre ancor tradotte, come ora sono, barbaramente, eccitano l'attenzione de' dotti medici ? Conosciuti sono da tutti, e stimati, e frequentemente citati dagli eruditi e giudiziosi medici gli arabi Messue, Aly Abbas, Avenzoar, Avicenna, Averroe, Albucasi, tuttochè sposti in rozzo ed informe stile, con tanti difetti d'esattezza nelle traduzioni, e di purità e cultura nella lingua, che ributtano dalla lettura. Leone africano (d), Aly Abbas (e), ed altri arabi parlano di molti lor medici, ed Abi Osbaja ne scrive le vite più di trecento (f). Tante scuole di medicina presso a saracini, tanti medici degli spedali, i collegi medici da' medesimi istituti, l'uso delle farmacopee, os-

(a) Bibl, arab, ec. Proch. thi Scalie. Excepta ; Cariri t.1 , pag 265. en Ubi supra.

th De vip. illuter. apud arab. (a) Regulie disperit. ec. (f) V. Freind. Hist, med. p. 16. sia delle botteghe destinate particolarmente per tenere apprestati i medicamenti, sconosciuto agli antichi, ed inventato dagli arabi, la copia stessa de ciarlatani e impostori, delle donnicciuole e de saccentelli, che professavano la medicina, e contro i quali dovevano frequentemente alzare la voce e Rasis , ed altri dotti scrittori, tutto prova, che era molto coltivata quell'arte, e che tenevasi in grand'onore da'musulmani. Ne si può dire che fosse sterile tanto studio, e che solo servissero le diligenti fatiche di quegli studiosi scrittori a raccogliere, e replicare, e talor alterare e corrompere la dottrina de greci loro e nostri maestri. Chi può negare, che molte sottili, e giuste osservazioni, molti utili sperimenti, molte storie di malattie descritte con originalità, molti avvertimenti importanti per la pratica, e molti nuovi rimedi non si ritrovino pegli scritti degli arabi? E da chi abbiamo noi conosciuta l'indole del vajuolo, e la maniera di curarlo, e vari altri morbi non descritti da' greci? Chi aveva scritto con distinzione prima di Rasis delle malattie de' fanciulli ? E non è stato egli il primo , ch'abbia descritto la scina ventosa, sconosciuta affatto, o certo non mai trattata, nè nominata da greci? Del cancro pure scrisse il Rasis con particulare giustezza, e lasciò sopra il taglio d'esso una rifl.ssione importante, a cui non saprebbero fare troppa attenzione i nostri chirurghi, come osserva il Portal (a). Nella descrizione del vajuolo, della rosolia, e dell'afferto ipocondriaco malinconico, dice il Piquer (b), è mirabile Avicenna, e niente inferiore a' moderni, che hanno preso a trattare di questi mali. Chi meglio d'Abulcasi ha sposta l'operazione della paracentesi? Chi più dottamente di lui ha trattato di tutte le maniere di salassare ? Non fu egli il primo medico che descrivesse gl'istromenti, di cui s'ha da servire la chirurgia per ciascuna operazione ? Non ha egli in somma trattata la chirurela con tanta estensione e dottrina, che si può in questa parte rigutar superiore a tutti gli antichi, e solo a pochi moderni inferiore ? Fabrizio di Acquapendente apertamente confessa, che Abulcasi, unitamente a Paolo Egineta.

(a) Hut, de l'anat, ec remo le

(b) Discerte co.

e a Celso, è stato la sua guida, e gli ha somministrati i materiali per la magistrale sua opera di chirurgia. Il Portal trova in Abulcasi alcune operazioni, della cui invenzione si dà la gloria al Parè, ed al Petit; lo conosce per autore di molte utilissime scoperte chirurgiche, lo loda d'ordine, e di economia nelle sue opere, e francamente asserisce, che a suoi scritti hanno attinta la buona dottrina la maggior parte de' moderni chirurghi (a). E noi potremo dire con verità, che ad Abulcasi, e agli arabi è debitrice di molti bei lumi la chirurgia. Oltre di che non è tutta loro la chimica, o l'applicazione d'essa alla medicina? Quanto non s'è accresciuta co' poro studi la materia medica? Nel solo libro del Beitar si contano più di due mila semplici, che non si ritrovano nell'opera di Dioscoride (b). Ed a chi prima degli arabi siamo debitori della manna, del rabarbaro, della cassia, e d'altri miti purganti? A chi dobbiamo l'uso dello zucchero negli sciroppi, e in altri medicamenti? Non sono essi, che ci hanno insegnato l'uso del muschio, dell'ambra, del bezoar, e di varie altre cose non conosciute, o almeno non adoperate da' greci? E non abbiamo ricevuto da medesimi l'anacardio, la noce moscata, ed altre piante? E quando ogni altro merito mancasse agli arabi, non basterebbe a renderli benemeriti della medicina, e sommamente degni della nostra riconoscenza l'introduzione, ch' essi fecero dell'acqua gelata nella cura di molte malattie, particolarmente delle acute? Quanti moderni non si sono fatti belli col metodo dell' acqua gelata, che ha restituiti tanti malati da morte a vita? E quanto non accresce la gloria degli arabi , che tanti secoli prima l'avessero ritrovato, e l'avessero sì frequentemente adoperato con piena felicità? Concludiamo dunque, che il periodo non troppo breve del dominio arabico negli studi non è stato un'epoca sterile, ed ingloriosa per la medicina, e che non meritano i medici arabi quel disprezzo, ed abbandono, a cui alcuni presuntuosi moderni li vogliono condannare .

ta) Hut. de l'anat et. tomo L

(b) Hirtinger B.bl. orien. lib. 111. part. 11; Casici Bibl. anab. bup. tumo 1 , 10g. 275.

Aledicina rab-

Alla medicina arabica può unirsi parimente la rabbinica sua allieva. la cui pratica fu per molio tempo tenuta in gran credio I medici ebrei erano consultari, ed adoperati da molti, singolarmente da' magnati e da' principi, e chiamati con molt' onore nelle corsi degli stessi monarchi cristiani . Maimonide , per lasciarne molt'aliri, fu domandato dal re di Francia San Luigi; l'imperatore dell'oriente aveva per suo medico un ebreo tenuto in molta considerazione (a); il re di castiglia Don Ferdinando IV, e molt'altri re di Francia, e di Spagna, e d'altre nazioni cristiane ricercavano per loro medici gli ebrei; i papi stessi, e gl' imperatori hanno avuto per lungo tempo a medici pontifici e imperiali i professori dell' ebraismo; e tanto invalse, e durò tanto questo concetto dell'ebraica medicina, che ancor nel secolo decimosesto, quando era già quella gente sbandita da molte provincie, il re di Francia Francesco I, afflitto da una lunga e nojosa malatita, non seppe trovar altro mezzo di scamparne che ricorrere a' medici ebrei (b); e posteriormente il papa Giulio III ebbe per archiairo un ebreo, Teodoro de' Sacerdoti (c). Ma lasciando stare questa storia, per così dire, civile delle vicende della medicina e de medici, e venendo alla letteraria de propressi della scienza, come fa al nostro proposito, la medicina ebtea altro non era che l'arabica; nè potè vantare alcuni avanzamenti suoi propri, ma si mantenne sempre allieva, e seguace della dottrina degli arabi . Infatti noi vediamo il canone, e l'opere d' Avicenna, e d' Averroe tradotte dall'arabo nell'ebraico, L'ebreo Thibon si fece gran nome per le sue traduzioni dall'arabo, e sì meritò per esse il nome di Padre dei traduttori: gli stessi libri greci d' Aristotele, d' Ippocrate, e di Galeno li rendevano nella lor lingua non dal greco originale, ma dalle arabiche traduzioni . Anzi moltissimi degli stessi ebrei prendevano a scrivere le loro Tom. VI.

(a) Beniamin Iriuer. (b) Houces Examen de ingenier cap. XIV. (c) Marini Degli Arch pent. t. I , pag-418; vodl anthe pag. 202 6 sep.

opere di medicina nella lingua allor più conosciuta de saraceni. Il famoso Maimonide, rabbì Maimon suo padre, e rabbì Abram suo figliuolo, Natagiel, Jeudà Helvei, Bechai, e molt'altri, che veder si possono nel Castro (a), ed altri parecchi non nominati da questo, scrissero in arabo le lor opere. La lingua arabica, dice il medesimo Castro (b), era allora si comune presso gli ebrei, come era sconosciuta e straniera per molti d'essi la pura ebraica, in guisa che avendo scritto in questa lo stesso Maimonide la sua opera Jad Chazagah fu pregato da un ebreo di Babilonia, come racconta rabbi Salomon ben Joseph , di volerla tradurre in arabo per poterla sporre alla cognizione degli ebrei di quelle parti, i quali non più intendevano la lingua ebraica. Era dunque arabica l'ebraica letteratura, e principalmente la medicina pienamente derivava da fonti arabici . Infatti l'opere mediche d' Abu Achmed ben Abram sono intieramente arabiche, sì nella dottrina, che nella lingua. Non hanno oli ebrei scrittore alcuno di medicina, che sia pervenuto a tanta celebrità, nè a tanto merito, come il famoso Maimonide; e Maimonide non ebbe altra medicina che l'arabica; fece un compendio di tutta la medicina. o del canone d' Avicenna (c), espilò tutti gli scrigni de saraceni, ed adoperò, ugualmente che la lingua e lo stile, i sentimenti de' medici musulmani. Ricolmato viene d'elogi dal Casiri (d), e dal Pizzi (e) un codice dell'Escuriale intitolato Real medicina pratica di Castiglia, come pieno d'eccellente dottrina fisica e medica; e questo pure riconosce per autore un anonimo ebreo nativo di Toledo, il quale non volle, o forse non seppe fare uso d'altra lingua che dell' arabica . E così Motè Abdalla , così molt' altri medici ebrei scrivendo opere mediche le sponevano comunemente nella lingua arabica, e generalmente, scrivessero essi in arabo, o

<sup>(</sup>e) Bibl. Repubela toma I . Bieris Rab. Rep. p. 40. (b) lb. p. 49.

<sup>(</sup>c) Casiel B.61, dr. ec. tomo 1 , pag. 293. (d) Ibid. pag. 314. (c) Batepes ec. pag. LXIII , seg.

in ebraico, la loro medicina in qualunque lingua venisse sposta, non era realmente che arabica.

Non lo fu meno per altri secoli la medicina degli europei. Quanti medici poterono sporsi al pubblico con qualche scritto, e meritarono di pervenire alla notizia della posterità, sutti si sono formati su la dottrina de saraceni. Lettura, e studio de medici arabi , traduzioni de' libri arabici , e talvolta de' greci , ma secondo l'arabiche versioni, era lo studio de'medici di quell'età. E questa sorta di studi durò lungamente per alcuni secoli nelle scuole di medicina; poiche al principio del secolo decimosesto, quando tutto risonava sapere e gusto, prevaleva in dette scuole l'amore dell'arabismo. Il Cornario, autore di quel secolo, ci racconta quale fosse l'esercizio delle scuole di medicina anche al suo tempo, e dice che si leggeva, e si esponeva Avicenna, il quale era riguardato come il principe di tutti i medici; si spiegava Rasis, specialmente nel nono suo libro, dove si pretendeva di ritrovare tutto ciò, che riguarda la guarigione delle malattie; vi si citavano ancora i pratici più moderni come un Bertrucio, un Gattinaria, e altri simili; ma degli autori greci vi si teneva sì poco conto, come se non vi fossero stati mai: solo qualche volta facevasi menzione d'Ippocrate, di Galeno, e di Dioscoride, e ciò quasi di passaggio: gli altri greci erano del tutto sconosciuti; e seguita in questa puisa il Cornario a parlare dell' uso delle scuole, e dello studio della medicina del suo tempo; cioè dire del principio del secolo decimosesto (a). Che se tale era la pratica delle scuole in tempi di tanti lumi di gusto, e d'erudizione, quali potevano essere gli studi de' secoli anteriori più rozzi ed oscuri, privi di libri e de convenienti ajuti per coltivare vantaggiosamente le scienze? Non verrò a disputare, se deggia dirsì saracenica d'origine la scuola salernitana, come si vuole comunemente, e come particolarmente l'asserisce il Giannone (b), ovvero greca, od auto-

Middelne deli europia nel issi templa

Scuola di Sa-

(a) Pratfat, in Pauli Brinetes Ferrisuem .

(b) Storia del Regno de Napeli .

Cost-pulso friesdo

ardo cre

ctona, come crede il Napoli Signorelli (a): ma qualunque fosse la sua origine, dee certo agli studi arabici, anche secondo il sentimento dello stesso Signorelli, gli ulteriori suoi progressi, ed una maggiore celebrità. Costantino africano, il più famoso scrittore di medicina in quell'erà, si formò nelle scuole arabiche, studiò i libri arabici, e li copiò in gran parte ne suoi, e ne fece molte traduzioni dall'arabo. Quanti libri arabici di medicina non ci ha dati in latino Gherardo cremonese, portatosi fino a Toledo per istruirsi nelle scuole de saraceni ? Quanti più non ne fece poscia tradurre l'imperatore Federigo? Certo per varj secoli lo studio della medicina non si coltivò da medici europei che su' libri degli arabi o nell'originale lor testo, o nelle versioni latine, e gli stessi greci Ippocrate, Dioscoride, e Galeno si studiavano soltanto su le arabiche traduzioni, o su le latine fatte dall' arabo. Così i medici di que' tempi fino al secolo decimosesto chiamansi comunemente, e non senza ragione, arabisti, Dove è mai, se non rarissime volte, che si discostino dalla dottrina de loro maestri, e ardiscano pensare da se, e darci le originali loro osservazioni? Che insegnarono di nuovo il citato Costantino, Giovanni di Milano, autore, o pubblicatore de famosi versi leonini della scuola di Salerno, Feidio corboliense autore d'altri simili versi, Ruggiero, e Rollando di Parma, Giovanni Plateario, il celebre Fietro ispano diventato papa, e conosciuto sotto il nome di Giovanni XXI, o XXII, Gilberso anglicano, Dino del Garbo, e tant'altri medici di quell' età? Qual vantaggio hanno recato a quella scienza il Giglio della medicina del Gordon, la Rosa anglicana di Giovanni Gaddesden, e tant'altre simili opere, che con bei titoli poco, o niente di bello e d'interessante apportavano, nè altro facevano che raccogliere gl'insegnamenti, e precetti de saraceni? Maggior nome s'è fatto, e anche di merito superiore, Pietro d' Abano col suo celebrato Concilia-

Pietro d'Aba

(a) Ficente della celt, melle Dan-Sieilie tomo II.

tore . scrittore d'un erudizione per que' tempi vastissima, e versato nelle lingue orientali, e nella lettura de greci e degli arabi; ma ne pur questi tuttochè molto stimato nell' Italia, ed altrove, e chiamato un secondo Ippocrate, non ha saputo pertanto ritrovare cosa alcuna, che possa avere, al giudizio del Freind (a), dell'Aller (b), e d'altri, qualche originalità. Più ha giovato alla medicina il Mosdini col promuovere, ed ajutare co' suoi scritti lo studio dell'anatomia. Rozzo e disacconcio, barbaro, e oscuro è il Silvatico nelle sue Pandette di medicina; ma pur di lui dice il Freind, non troppo facile lodatore (c), che alcuni accrescimenti ha fatti nella botanica, e che assai più accuratamente ha descritte la natura, e le virtù dell'erbe, che non si sapeva fare in que' tempi. Superiore a tutti nella celebrità Arnaldo di Villanova non solo cogli scritti medici . che compose in gran numero, ma eziandio co' chimici recò qualche nuovo ajuto, e diede maggior moto alla cultura della medicina. Assai meglio si trovò cogli studi di que' tempi la chirurgia; e bastano i soli nomi del Saliceto, del Lanfranco, e del Cauliac, proferiti con rispetto anche a' nostri dì , per dar pregio allo studio , che allora facevasi in questa parte. Dov'è da osservare, che la chirurgia, e la notomia, come arti pratiche che abbisognavano delle operazioni, e delle osservazioni di chi l'esercitava, fecero maggiori progressi che la clinica, che contentavasi di teoriche cognizioni. Ma a questi piccioli giovamenti, ed al mantenere in qualche moto, ed attività lo studio della medicina si riduce turto il frutto delle letterarie fatiche di quelle scuole, e di que professori; la scienza stessa non ha potuto acquistare in que tempi verun sodo vantaggio, e riguardevole avanzamento. Non parlerò pertanto di Guglielmo da Brescia, detto l' Aggregatore, e molto stimato da varj papi; non del Dondi chiamato anch' esso I Aggregatore, e tanto lodato dal Petrarca; non di Gentile di Foligno, non del Glanville, ne di tant'altri, che professarono a que' tempi la medicina.

Mandani .

Arneldo di rillanova .

(a) L. c. (b) Bibl. med. praet. lib.giffe

(c) Pag. 159.

A che serve riportar tanti nomi , che non possono recare verun buon lume alla storia de' progressi dell'arte, e che solo porterebbono confusione nella memoria de' leggitori? Basta osservare in generale, che v'erano realmente in tutti que' secoli, a loro modo, uomini grandi, v'era ardore ed impegno per lo studio della medicina, v' erano scuole di grido, ed accreditati tnaestri, che chiamavano il concorso degli scolari; ma non perciò si seppero in tanto tempo produrre lodevoli vantaggi alla medicina. La scuola di Salerno, qualunque fosse la sua origine, ebbe certamente per molti secoli singolare prosperità, e contava moltissimi medici allora famosi nel numero de suoi allievi. L'università di Montpellier venne fin dal principio all'alto credito, che ha conservato costantemente fino a nostri di , e tutto lo dee all'ardore , con cui coltivava la medicina. Bologna, e Padova si facevano nome in tutta l'Europa per gli studi medici, non meno che pe'legali. Professavano la medicina con fama di grand'ingegno e di vasta erudizione Pietro d' Abano, Arnaldo da Villanova, e parecchi altri. Sembrava in somma, che vi fosse tutta l'opportunità per fare de propressi nella medicina. Ma la ristrettezza delle idee. la servilità della scientifica educazione, il timido attaccamento alla dottrina de passati maestri tenevano tarpate l'ali di que inedici per non levare alto il volo a fare nuove scoperte, ed inoltrarsi in nuove regioni. Non ardivano di provar nuovi tentativi, nè di sporsi a nuove sperienze; non pensavano ad osservare da se, ed a credere più a propri occhi che a detti de loro maestri. Chi mai avrebbe osato di correggere, o riformare in punto alcuno gl'insegnamenti de' suoi antenati? Si replicava in tutti i libri ciò che avevano scritto i medici arabi, si stava attaccaramente alla loro dottrina, non si facevano nuove osservazioni, non si acquistavano ulteriori cognizioni; e la medicina nelle mani di tali professori non poteva sperare nuovi progressi, e doveva anzi sentire rovinoso decadimento . Alcuni vogliono ricercare la cagione di questa inattività della medicina nel vederla professata da monaci,

Pochi progressi della medina . e preti, da persone distratte in pensieri ecclesiastici. Veramente a que' tempi v' erano molti medici monaci, e preti, e non pochi anche vescovi. Molti bibliografi, e storici letterari, ed ecclesiastici parlano di quest'uso, e si presentano molti ecclesiastici addetti alla medica professione. L'erudito ed accurato Marini ne riferisce moltissimi nella serie degli archiatri pontifici non nominati da altri, e molti più ne rinviene de secoli anteriori affarto sconosciuti prima di lui (a). Ma che per ciò? Come mai doveva la professione ecclesiastica , libera dalle cure della famiglia , e dalle domestiche distrazioni , recar ostacoli all'avanzamento della medicina? Non erano ecclesiastici Guglielmo di Saliceto , Lanfranco , Guido di Cauliac, ed altri medici, e chirurghi di merito singolare per quell' età? E poi non v'erano tanti altri medici, che non avevano abbracciata la professione ecclesiastica, e non pertanto non potevano vantare maggiori avanzamenti nella medica? L'Aller, che nelle Annotazioni al Boerhaave (b), e nella Biblioteca chirurgica (c) adduce questa ragione per la scarsezza de progressi della medicina in que' tempi, altrove ne reca un'altra, a mio giudizio, più vera (d), cioè l'avere voluto quasi tutti gli scrittori dare un intiero corso di medicina, e pochissimi essersi applicati ad illustrarne un punto particolare : onde tutre le forze dell' attenzione e dell'ingegno dovevano impiegarsi in copiare ciò che gli altri, specialmente gli arabi, avevano scritto, e poco, o niente ne restava per occuparsi in quelle osservazioni, e meditazioni, che avrebbono potuto accrescere i buoni lumi, e procacciare delle utili cognizioni. Qualunque siane la cagione, il fatto sta, che pochi pochissimi sono i progressi, che nella lunga serie di tanti secoli potè vantare la medicina.

Solo alla fine del decimoquinto s' incominciò un nuovo studio, e si venne formando una nuova scienza. L' intelligenza della

Rissoramento della medicina.

(a) Dryll Architett pentyle) to 1, peg. 1,
(f) Town 1.3 b. III.
(d) Milbed. 1146, med. town 11.
(5) CLXXXIV.
(5) CLXXXIV.

136

lingua greca, che s'era resa quasi comune a tutti gli studiosi, agevolava la vera cognizione degli autori greci, primi, e più sani fonti della dottrina medicale; e un gusto più fino, un erudizione più distesa, un criterio più giusto aprivano la mente, ampliavano le idee, assodavano il giudizio, e mettevano in istato di procacciare alla medicina, come a tutte l'altre scienze, rapidi e sicuri progressi. A maggiore avanzamento di questa scienza nacquero allora, o almeno allora pervennero alle nostre contrade nuovi malori, che eccitavano la dovuta curiosità, ed obbligavano ad originali osservazioni, a nuove sperienze, a più intime cognizioni della natura de'mali, e della virsà de' rimedj, ad un nuovo studio della medicina. Il Freind ne descrive uno, che comparve a quel tempo nell'Inghilterra nel 1483 sotto il re Arrigo VII, e sparì presto dopo alcuni giorni; ma replicando poi per cinque altre volte nella stessa Inghilterra, passò nell'Olanda, e nella Germania, e finalmente scomparve affatto. Questo male fu chiamato da' medici sudore anglicano, non essendo prima conosciuto sotto verun nome: e questo sudore anolicano eccitò la curiosità di molti, e ne riportò attente osservazioni, e diligenti descrizioni, quali per l'avanti non si sentivano. A que tempi parimente, non dirò nacque, ma si scoprì per la prima volta nelle nostre parti lo scorbuto, ed anch'esso obbligò i medici ad osservare studiosamente da se ciò. che trovsr non potevano ne' libri, ed a tentare sperienze, e rimedi ricavati dalle proprie meditazioni, non ricevuti dai medici anteriori. Ma il male, che maggiore rivoluzione produsse nella

medicina, fu la lue venerea, che allora si fece sentire nell' Euro-

pa, e che merita da noi più distero ragionamento. La rivoluzione, dice lo Sprengel (a), che questa nuova malattà ha prodostou non solo nelle scoole di medicina, ma eziandio nell'impero delle scienze, ha resa la sua istoria una delle parti più interessanti nella storia di quest' arte. Lascio à "ancicii l'esaminare se

Sudore angli

Proteste .

1.00 Vel.00:8 .

(a) Ettai d'ane bist, progm, de Ja Medicine Sect. VII.

i passi di Giovanni di Carbondala riferiti dal Malacarne (a), e alcuni altri citati d'altri scrittori debbano intendersi precisamente della lue venerea, o possano applicarsi anche a qualch'altro male. Cert'è che non per essersi osservati da quegli scrittori tali sintomi, fu conosciuto da medici il detto morbo, ma tutti alla fine del secolo XV lo riguardarono come nuovo e non conosciuto. Giuseppe Grumbeck che scrisse nel 1496 il suo libro su questo male, e se ne può giustamente chiamare il primo scrittore medico, dacche Sebastiano Brant, che pochi di prima nello stesso anno ne scrisse, lo trattò da poeta, lo chiama in più luoghi replicate volte, e con diverse espressioni mal nuovo. Novum thorbi genus nature inustum, quod a Deorum immortalium olim arce in Galles demissum puto . . . Horribile , terribilissimunque portentum omnibut mortalibus inauditum, invisum, atque penitus incognitum ..., Nature ferme alienum , anteaque invisum, incognitum, atque penitut inauditum . Alessandro Benedetti nel 1497 più moderatamente chiama questo male novum, vel caltem Medicis prioribus ignotum. E generalmente tutti i medici, e gli scrittori di quel tempo gli danno il nome di morbo nuovo ed ignoto. Ma in qual anno, e in quale luogo sia per la prima volta comparso, non ardirò di fissarlo. E' invalsa volgarmente nelle bocche, e nelle penne di quasi tutta l'Europa l'opinione, che questo male sia venuto dall' America per mezzo de compagni di Colombo, da questi portato a Napoli, ed ivi contratto e propagato da Francesi dell'armata di Carlo VIII, e detto petciò dagl' Italiani mal francese, e da Francesi male di Napoli. Questa tradizione benchè generalmente ricevuta da quasi tutti, dee tosto rifiutarsi da chiunque esamina un poco la storia di que' tempi, e vede che nè gli spagnuoli ebbero tempo nel primo viaggio di Colombo di contrarre tal male, nè i compagni di Colombo, nè altri Spagnuoli vennero nell'Italia Tom. VI.

Origine della

<sup>(</sup>a) Dell' opere de' Med, e de' Chirory, degli spati della R, cara di Savola p. 18.

in tut' il tempo che vi fu Carlo VIII. ne v'è quasi alcuna asserzione su questo punto, che non sia appoggiata ad anacconismi. E perciò vittoriosamente l'ha combattuta il dotto e savio Menicamo D. Fr. Saveria Clavigero (a). lo aggiungerò soltanto ciò che non vedo da lui, ne da altri osservato. Tutti gli scrittori nd al principio chianarono questo male francera. I od disero introdotto da Francesi in Italia e sparso per tutt' il mondo; nestuno gli dà il nome di americano, ne di spagnuolo, ne, se non dopo m lhi anni, di napolitano. I primi scrittori, che si conoscano, di questo male sono nel 1496 i Tedeschi Schattano Brasti nu no poema, e al sopraccitato Giuseppe Granulecchi un'opera medica, e amendue nel titolo stesso delle lor opere l'appellarono col volgo Mala de Franza. De Sorra persilenti, sire mala de Franza. 51. Il primo nel discorso del poema dice espresamente:

Pestiferum in Ligures trausmitit Francia morbum, Quem Mala de Franza Rounda lingua vocat. He Lasium, atque Italai visuatit, ab Alpibus extra Pergens Germanos, Istricolasque premis. E fac.ndolo scorrere per tutta l'Europa, segue così: Afras protetaues Gefanava.

Vigue una utramque depopulare polum. Il Grumbeck, come di sopra abbiamo veduto, a Deorum immeralium aret, diceva, in Gallos demizum fuit. Nel 1497 Giomana Widman, più conocicuto col nome di Saliceto, scrisse Trattum de puntuli, que dicumtum Mal de France. Nello testo anno Nicolà Leoniemo pubblicò colle stampe d'Aldo la sua operetta col titolo: De epidemia, quanu Itali morbum gallicum appellunt, e dice al principio: Heis morbo modum nentri temporii, Medici verum nomera imponere, sed unlgari nomine morbum gallicum vocant; anzi vuole che questo sia propriamente dovuto alla Francia, perche quivi era più frequente il malore; si Gallia crebriu evenire; quapropter

(a) Storia del Matrico t. IV Dissert. DC.

etiam Francigenarum noune proprium tibi viodicavit; nauque mala de Franços cocieti nuuvevi; nun autem a Germanit; Britanni; Anglicit; Samatis; alitque gentibu nounes tibi ioditum accept; nel Gallica de gente, que ui nominis mountemum peculiare ac perpenum tibi insuit; quod mallom unquam paurama est liturma. ( De pestilentiali serra, tire Mala de Franços. Cap. VIII.)

Dov'è da osservare che avendo in questa prima edizione posto soltanto il sopraddetto titolo, in altre edizioni posteriori si legge: De epidemia quam Itali morbum galliciun, Galli vero neapolitanuns vocant. In quell'anno parimente scrisse Gaspare Torrella un libro col titolo: Tractatus cum Consilits contra pudendagrasa, seu morbum gallicum; e in esso dice uncuepiuse anno 1493 in Francia, et per viam contavionis pervenisse in Hispaniam, ad Insulas (cioè Sicilia, Sardegna, e Corsica), in Italiam, et finaliter serpendo totam Europam peragrasse, et, si dicere fat est, totuns orbem. Pietro Pintor, medico valenzano come il Torrella, e come lui archiatro pontificio, in un libretto d'estrema rarità, del quale altro esemplare non si conosce, che solo il posseduto dal sopra lodato, e sempre degno di maggior lode il professore Cottugno, alla cui gentilezza mi professo debitore del piacere d'averlo letto, in questo libro, dico, intitolato: De morbo fedo es occulso, nella prefazione scrisse anche la ragione di venire così chiamato, adhut est affligens quidam morbas , qui a vulgo in civitate Romana appellatur morbus gallicus bac ratione quod multi Gallici ad banc pervenientes urbem a sua regione gallica boc morbo infecti, infectionem bujus morbi portaverunt, et multitudinem gentium istius urbis per contagium cruciaverunt. Onde vediamo che in que'tempi quando più fresca era la memoria del cominciamento di questo morbo, quando più nota doveva esserne la provenienza, tutti i popoli in Italia, e in Germania lo nominavano mal francese, e tutti i medici, e gli scrittori, che allora potevano essere più a portata di saperne l'origine, adoperavano quella volgare denominazione, e alcuni lo credevano nato, o per la prima volta comparso

in Francia, e tutti lo dicevano introdotto da francesi in Italia, e quindi propagato all'altre nazioni; nessuno pensava all' America. ed a compagni di Colombo, nessuno nominava gli Spagnuoli, nessuno mentovava i Napolitani, anzi dicendo tutti introduttori del male in Italia i francess, nessuno fa particolarmente menzione de' soldati di Carlo VIII: ciò che ho voluto qui riferire, non perchè intenda doversi credere, che sia realmente derivato tal male dalla Francia, ma perchè si veda che tutta la storietta dell'origine americana, e della propagazione napolitana era affatto scoposciuta al popolo, e ai medici, e agli scrittori di quel tempo, inventata soltanto alcuni anni di poi, quando non più si teneva presente. la memoria de fatti, inventata senza badare agli anacronismi, ed all'alterazione della storia, e senza appoggiarla ad alcun solido fundamento, A pieno convincimento dell'insussistenza di questa favolosa invenzione riporterò un passo che mi sembra il più chiaro e più decisivo, e che pur non vedo osservato da alcuno, tuttochè trovisi in un libro ovvio alle mani di tutti, cioè nell' epistole di Pietro Martire d'Anghiera . Scrive egli da Haen a M. Ario portophese professore di lettere preche nell'Università di Salamança in una lettera del 1488; quattro anni prima della scoperta dell' America, e sci avanti la discesa in Italia delle truppe francesi di Carlo VIII. Gienni nonis Aprilis MCCCCLXXXI'III In peculiarent, egli dice, te nostre tempestatus morbum, qui appellatione hispana bubarum dicitur, ab Italis morbus Gallicus, medicorum Elephantiaus alij , alij aliter appellant , incidisse precipitem , libero ad me scribit pede \* (a): Dunque nel 1433 v'era già questo male prima della scoperta dell' America, e già gl' Italiani gli davano il nome di morbo gallico molto prima della venuta di Carlo VIII; ciò che evidentemente distrugge la vana tradizione dell'origine, e del nome

postais. Ho poi vedato lo Spreneri nella Scosia della Medicina ( to 2. pag. 5%) che cita tale leuera e ne dice francamente aportifa la data, ma terra portatne tagione alcuna. (a) Epita, LXVIII ibb. l.

t") Dopo la prima edizione di quest' notra leggendo pet altro negreto la lettese di Piopre Menire d' Angheta m' lenband in questa g M. Ario t l' ho fetta poi leggena a molti altri , è messivo mostré di avenne alcuna

di questo male; Ma ciò che fa al nostro proposito, nuova era, e peculiare di quel tempo la lue venerea, peculiarem nostra tempestatis morbum, come di sopra abbiamo asserito. Questo stesso passo può in qualche modo appoggiare l'epoca a tale morbo fissata dal Pintor, il quale nel libro sopraccitato incomincia il quarto capitolo : Attentione dignum esse dicinus , quod bic morbus cepit exordium anno 1483. Nel medesimo anno lo riferisce Wendelino Hoc de Brarkenau nell'opera, che su questo morbo compose; e benchè amendue, come quasi tutti gli scrittori di quel tempo, l'attribuiscano vanamente alla congiunzione de pianeti in certi segni celesti, convengono però in fissarne il principio nell'anno 1483, ciò che colle parole di Pietro Martire nel 1433 peculiarem nostra tempestatis morbum ottimamente conformasi. Io domando perdono a'lettori, se troppo gli ho trattenuti su questo punto; ma siccome la diagnostica, e la terapeutica del male venereo hanno avuta tanta parte nella ristaurazione, e negli avanzamenti della vera medicina, così ho creduto conveniente alla giusta trattazione de'suoi progressi, il fissare l'epoca di questo male e fermarne con ragionevole sicurezza il suo principio-in Europa verso la fine del Secolo XV, e di asserire, che ancor quando sia vero che il Carbondala, ed alcun altro scrittore de tempi anteriori ne avesse avuta qualche cognizione, allera soltanto cominciò a chiamare l'attenzione de'medici, e a rendersi interessante per la storia de' progressi della medicina. Vedesi da quel tempo un profluvio di scritti su questo male, molti de' quali pieni di diligenti osservazioni, di giudiziosi confronti di mali e di timedi, di soda e vera dottrina, introdussero il vero metodo nello studio della medicina.

La scoperta dell' America portando all' Europa molte muove piante, nuovi minerali , nuovi rimedj , e nuova materia medica fece cambiare d'aspetto la terapetuica , e recò a tutta la medicina notabile avanzamento. La chirurgia acquimò allora nuovi stromenti , e quindi nuovi miglioramenti. Allora parimente, come di stopra abbiamo osservato, riceve l'anatomla per o opera dell'AdeliliNaovi vanseg, della medicine .

ni e del Berengario glorioso ristoramento. Come poteva con tanti mezzi, e con tanti ajuti la medicina restare nel languore, in cui ne' pastati secoli era giaciuta? Nuovo vigor, nuova vita riceve in pochi giorni: coltivata da sodi ingegni, trattata con miglior gusto, e con più fino criterio, videsi in breve tempo cambiar sembiante, e comparire in dignitoso splendore, Niccola da Lonigo, e Giorgio Valla tradussero, ed estrassero la dottrina de medici preci, esaminarono le opinioni degli antichi, sì greci, che romani, ed arabi, ed ebbero il coraggio, e l'abilità di rilevarne gli errori per illuminare gli altri medici (a) . Alessandro Benedetti è il primo medico, secondo il giudizio dell' Aller (b), che siasi levato sopra la turba de' collettori, ed abbia meritato di essere particolarmente distiuto per aver prodotto ne suoi scritti, osservazioni, riflessioni, avvertimenti, e precetti suoi propri, non mendicati da altri, e per aver ardito di lasciare i ruscelli non sempre puri de saraceni, e di ricorrere a' fonti greci. Respirai, dice lo stesso Aller, quando dopo la tediosa lettura degli arabisti vidi quì per la prima volta in vece d' Aly e d' Avicenna citati Galeno, Paolo, Antonio Musa, Andromaco, e Gelso (c): ciò che avrebbe posuto anche dire, e forse con più ragione, dell'ora nominato Niccolò Leoniceno, il quale all' erudizione degli scrittori greci e romani, superiore certamente a quella del Benedetti , univa l'eleganza romana d'un' aurea latinità . Del valenzano Gasparo Torrella, che scrisse alla fine di quel secolo, dice altrove il medesimo Aller (d) essere secondo lui siato il primo de' moderni e darci le storie degli ammalati. E così alcuni altri uscirono allora dalla strada battuta dagli scolastici, e si seppero aprire altre vie più nobili, e più sicure per fare veri progressi nella medicina. Questi dotti, e siimabili autori furono de primi a trattare del male allor romoroso, che chiamava l'attenzione di tutti i medici; ma ne scrissero eziandio parecchi altri,

<sup>(</sup>a) Nic. Leon De Plia et alier. etc. etverilas , in libres Gal. etc., plib; Georg. Vallat Univ. med. ex graccis patientum contractas ec.

<sup>(</sup>b) B4l. wed lib. IV. (c) Ibid. (d) Nog. in Bereb, metled, ec. De Pathe-

che si fecero molt' onore. Antonio Beniveni, Francesto Lopez de Villalobos . Bartolommeo Montagna, Giacomo Berengario . Giovanni di Vigo, Giovanni Almenar, ed infiniti altri si presero parimente a scrivere di quel male, e l'Astrue forma un erudito, e lungo catalogo degli scrittori di tale argomento, che giunge ad occupare un intiero volume in quarto (a), e nondimeno ne ha ancora lasciati fuori alcuni altri, come il tante volte sopraccitato Pietro Pintor, il quale oltre il rarissimo libretto posseduto dal Cottuono (\*) aveva già prima dati alla luce due altri l'Aggregatore, e de preservatione, curationeque pestilentia, ne' quali pure, particolarmente in quest'ultimo, aveva trattato di quel malore. La necessità di conoscere precisamente la natura della malatila, e di ritrovare pertanto i segni caratteristici, e l'impegno di rinvenire quel rimedio, e quella cura, che meglio le convenisse, obbligava i medici a fare delle osservazioni, a studiare con attenzione tutti i sintomi, ed a cercare nella natura, e ne'libri ciò che a tale uopo si confaceva. Nell'oscurità, in cui si era su questo male, nascevano opinioni contrarie, e movevansi dispute ed altercazioni, le quali portavano a maggiori ricerche, e procacciavano maggiori lumi; si può dire, che quello fu il vero principio della ristorazione della medicina; e che il morbo, che cagionò tanta strage, e recò tanti danni all' umanità, fece almeno qualche bene alle scienze, e portò un vero vantaggio alla medica. E così, tanto i nuovi malori, come i nuovi studi , contribuirono ad una gloriosa restaurazione della medicina. Qual differenza dai rozzi scritti, dagl' indigesti ammassi di medicamenti. Secolo XVI e da confusi affastellamenti di testi e di citazioni d' Avicenna, e

(\*) Le cerità del libro mi fa sperare che non sarà disesso a lemeri che mena qui per disteso a no titie de' curiori bibliografi init' Il titolo: Tractatus de morbo foedo es occulto bis bemboribut affigente secundum veram doctrinam doctorum antiquerum alabamata nemi . nato , per Petrom Petorem artiam et Medicina Magetteam , Sanctittemi Domini mastri Alexandri senti Medicum. Romat impressas per 6

(a) De merbit senes temo Il.

venerabilem virum Deminom Eacherium Sitber die nona mentit dugusti anno talotit ebristiana M. D. In turto il discorso dell'opera chisme sempre questo merbo Alabamata, che dice essere una terre sperie di vois lo . Più distinta noticia di questo libro poò vedersi prerso l'anico suo possessore Cettegas rella sua opera De segidos periolarum 5. LXIX. E' an be caresimo l'altro suo libro De pracservationt curationeque pestilentia .

d'Averroe, che producevansi ne secoli precedenti, all'erudite, critiche, e giudiziose opere, che si videro allora uscire alla luce? Qual piacere dopo la nojosa e pesante lettura di tanti sollecismi e barbarismi passare alla colta latinità del Leoniceno, e di Tommaso Linacro, che quasi potè sembrare ad alcuni troppo studiata, e vicina all'affettazione? Che altra sodezza, e verità nella pratica, e nella dottrina chirurgica del Berengario, e del Vigo, che in quella dei loro predecessori? Che altr'uomo era il Cornario, traduttore, ed illustratore de' medici greci, e scrittore di molt'opere mediche, che non i ciechi seguaci degli arabi, che avevano fin allora occupata la medicina? Il romore, che molti medici menarono contro il Brissot per avere ordinato nella pleuritide il salasso dal braccio della parte offesa, e poi anche contro il Fuchsio per aver preso le difese della dottrina di quel medico, prova quanto fossero lontani i professori de' secoli precedenti da un giusto criterio nelle materie di fisiologia, e quanto attaccati ai rancidi pregiudizi de'lor maggiori . Il Champier , ed il Manardi , semiarabisti , e semigalenici, nè affatto purgati dalla scolastica pece, sono pure molto più critici, e più eruditi che gli scrittori de' secoli precedenti, e si fanno leggere con più diletto, e profitto. Dotto nel greco e nel latino Giovanni Winter seppe dare latine traduzioni de' medici greci , ed arricchire la scienza d'una grand'opera su la cognizione, e su la pratica della medicina antica, e della moderna. L'erudizione, e la soda dottrina del Fuchs lo fecero conoscere dentro e suori della Germania, e sì per le verità, che insegnò nelle molte, e dotte sue opere, che per gli errori, che scopri in quelle degli altri, si guadagnò universale celebrità. Che bell' elogio de' medici ferraresi fa il celebre Amato Lusitano, medico anch' egli molto stimato ! .. A Ferrara , dice , consiglio d' andare " chiunque voglia acquistare cognizioni esatte della botanica, e " della buona medicina; dacchè i ferraresi, favoriti da una certa ", influenza celeste, sono medici dottissimi, e diligentissimi nel co-

Ferraresi

" noscere le cose naturali " (a). Infatti di Ferrara era il Manardi ora nominato, uno de ristoratori della medicina, conosciuto, e stimato dentro e fuori dell' Italia . Di Ferrara il Brasavola . ch' emulò degnamente l'onore nella medicina, che riportò dagli antichi il celebre medico d' Augusto Antonio Musa, di cui aveva il nome : difensore, e sostenitore de' dog ni d'Ippocrate e di Galeno, come lo chiamò Alessandro Massari (b); promotore dello studio de' semplici, riguardato quasi con disdegno da' medici precedenti, ma tantó giovevole alla medicina; scrittore, che co' suoi diligenti esami di quasi tutte le parti della materia medicale, particolarmente con quello de' semplici, corresse il primo di tutti molti errori, ed insegnò molte cose da nessun altro toccate, come osserva il Castellani, diligente scrittore della sua vita (c). Lo stesso Amato Lusitano, che sì bell'elogio tesse alla medicina ferrarese, contribuì anch' egli a darle maggior lustro, dimorando, come fece, per sei anni in Ferrara, ed insegnando la medicina in quella Università, egli, che tanto nome si acquistò non solo nella Spagna e nell'Italia, ma altresì nelle rimote provincie del Levante, e che seppe co' dotti suoi scritti tramandarlo glorioso alla dotta posterità. E ancor lasciando da parte i medici ferraresi, non bastano i soli Vesalio, Eustachio, e Falloppio per opporre la medicina del secolo decimosesto a quanto aveyano prodotto in questa parte i secoli precedenti? Non gli abbiamo veduti come illustri anatomici . e basterà dire in loro commendazione , che non rimasero inferiori alle anatomiche le loro mediche cognizioni . A chi può essere ignoto il singolar merito in varie parti della medicina del Mercuriale, del Cesalpino, del Settala, e d'altri italiani distinti fra la nobile folla de' celebri professori di quel secolo nelle più rinomate università? Eloquente medico, di stile purissimo, versato Tom. VI.

(a) Comm. in Diest. lib. IV.

(c) Antre M. Brater, Fita Ub. 1 , 5, XI.

146

nelle matematiche, uomo d'acuto ingegno, che ardì di sapere nella pratica più avanti di Galime, è detto dall' Aller il Pernel (a); infatti la sua finiologia, la patologia, la terapeutica, ed alcune altre opere giustificano in qualche modo il suo nobile ardire, e lo fanno uno de principali autori della ristorazione della medicicia. Ne furono a questa posteriormente di picciolo ajuto il Rio-Lawo, e il Parè, sì nella parte chirurgica, che nella clinica. La troppa venerazione, ed ammirazione degli antichi rende Gascono

silvio.

tracl.

troppa venerazione, ed ammirazione degli antichi rende Giacomo Silvio talvolta ingiusto co' dotti moderni, ma sempre si mostra erudito, e valente medico. Quale portento d'erudizione, di dottrina, di zelo, e di laboriosità non ci si presenta il Gemero, altrove da noi più volte lodato? Biblioteca universale di tutti gli scrittori, e particolare de medici, compendi, estratti, ed illustrazioni de' medici greci , collezioni di scritti medici , e chirurpici de'moderni e degli antichi erano piacevoli trattenimenti del filologo medico Gemero, come le dotte lettere, ed i tanti opuscoli di materie appartenenti alla medicina, fanno vedere nel medesimo il diligente, e dotto clinico. Non voglio fare un elogio dell'abilità, e perizia de medici spagnuoli di quell'età: l'hanno fatta già abbastanza in questi tempi il Piquer (b), e il Lampillas (c), per provare incontrastabilmente che molta parte ebbero que medici nella ristorazione, che allor si fece della medicina, Non sono stati gli spagnuoli Monardes, Cristoforo da Costa, e Garzia d'Orta, che hanno fatto conoscere a' medici europei, minerali, e piante, e nuove materie mediche scoperte nell' Asia, nell' Africa, e nell'America? Non è stato il Laguna benemerito della medicina per le traduzioni, e pe' rischiarimenti di Dioscoride, di Ga-

lesso, e d'altri Greci, per l'illustrazione della botanica, dell'anatomia, e della medicina, e per tante opere mediche, che gli meritarono il titolo di Galeso spagnanlo? E il Valles? non ha egli dati i migliori comentari alle migliori opere d'Ipporate, e si è

geneli .

(a) B-61. med. tom. II , lib. V.

(c) Saggio storico apol. della lett. spagu.

meritato da Zacuto Lusitano l'elogio, ch'ei solo vale per mille, e che, a giudizio di lui e di tutti i dotti, trovansi ne' comentari del Valles i veri precetti di tutta la medicina, particolarmente della pratica? Non hanno molto contribuito all'avanzamento della buona medicina il Valverde, il Mercado, l' Eredia, ed altri spagnuoli? Anche i portoghesi hanno prodotti molti valenti medici per levare la medicina dalla scolastica oscurità, e richiamarla al vero suo splendore. Il sopra lodato Amato Lusitano. Rodrigo de Castro. Rodrigo Fonseca, Stefano Rodriguez de Crastro, ed alcuni altri hanno propagato per l'Europa colle lezioni nelle più illustri università, e cogli scritti da tutti stimati, la buona medicina. E così generalmente in tutte le provincie dell' Europa coltivavasi con ardore e con profitto questo studio, e in tutti i suoi rami riceveva in quel secolo la scienza medica qualche vantaggio . Allora soltanto si prese la giusta, e verace cognizione della medicina ippocratica, e stimate sono sopra tutte l'altre, e studiate anche a'nostri di l'edizioni greco-latine del Foesio, del Mercuriale, e di vari altri, che uscirono in quel secolo alla luce. Nè solo Ippocrate, ma Galeno, Aezio, e gli altri greci trovarono in quel tempo i loro traduttori, ed illustratori. E non per questo studio, e per quest' amore de' greci maestri fu ciecamente abbracciata in tutti i punti la loro dottrina; anzi alcuni medici ebbero il dotto coraggio di ritrovare difetti in Ippocrate, ed in Galeno; e il Laguna, ed il Valles pubblicarono opere su le contraddizioni, che s'incontrano negli scritti di Galeno, ed altri in altre opere s' opposero ad alcuni punti delle antiche istituzioni; e fecero così vedere, che non ad occhi chiusi, ma con profonda cognizione della vera dottrina si cercava a quel tempo la medicina de greci. A maggior erudizione di quel secolo si studiò anche la medicina degli egiziani; e Prospero Alpino recasosi nell' Egitto esaminò attentamente la pratica e le teorie de' moderni egiziani, onde meglio formare una qualche idea di quella degli antichi,

143 Illustrator legli antichis ed arricchire vie più la medicina europea (a). Lo stesso Alpino ci ha fatto meglio conoscere la dottrina della setta mendolica de greci, pià affatto abbandonata, e quasi da tutti dimenticata; el ha ricercato di rilevare anche da quella maggiori lumi per la medicina moderna (6). Al passo, che cresceva l'amore, e la stima ad el medici greci, cadevano di pregio gli arabi e gli arbiti, e quegli stessi, che seguitavano ad abbracciarli, li studiavano con miglior critica, e ne sapevano ritratre la buona dottrina senraza abbracciare uvulmenne l'erronea.

Muteria me-

Con tali lumi s'incominciò a cambiare il metodo di medicare: l'anatomia . mostrando l'interna struttura delle parti del corpo umano, appalesava le sedi, e le cagioni delle malattie, e ne dirigeva meglio le cure; e la botanica, e la storia naturale scoprendo la natura, e le proprietà delle piante, e degli altri semplici, davano migliori lumi pel regolamento della farmacia, e di tutta la terapeutica. Il nuovo male della lue venerea contribuì anche grandemente alla più intima cognizione d'alcuni rimedi, e alla più utile, e più sicura applicazione de medesimi. La novità del male tenne al principio in profondo stupore tutti i medici, e mise in iscompiglio la loro arte. Non avendo storia alcuna, e quindi nè meno rimedio alcuno di quel male, usarono alla maniera degli empirici della metabasi o della trasposizione d'un male simile a questo, e vi applicarono simili rimedi, dieta, salassi, purganti, sudoriferi, sciroppi, decotti, ed altri; ma tutto invano, e tutti i loro tentativi riuscirono inefficaci. Ciò che non poterono ottenere i medici col loro studio , riuscì più felicemente colla mera pratica ai chirurghi, o anzi agli empirici, e ciarlatani. Il mercurio, non adoperato da' Greci, ed anzi affatto escluso dalla loro medicina, e creduto velenoso e mortifero, fu il primo vero rimedio, che si trovò per questo malore. Gli Arabi cominciarono ad usarlo esternamente contro alcuni insetti, che vengono alla testa, e contro la scabie, ed alcuni altri mali cutanei; e tutti i me-

Mercurio .

(a) De medic. Aegypt. . Rerum Aegypt. (b) De medic. metbod.

dici, e chirurghi posteriori seguirono fortunatamente quest'uso del mercurio in simili malattle. Quindi venendo poi quel male sconosciuto, che produceva pustole, ed esantemi cutanei, si pensò d'applicarvi anche il mercurio. Il Falloppio dice, che solo per caso gli arditissimi chirurghi trovarono a questo male il rimedio mercuriale, che venne poi tanto in uso, e fu anche adoperato maggiormente da' medici (a). L' Astrue vuole, che non i chirurghi, ma i medici seguendo il consiglio di Celso di tentare ne' mali, sconosciuti rimedi simili a quelli che giovano in altri mali che hanno con essi della somiglianza, pensassero d'applicarvi il mercurio, che con tanto profitto avevano saputo adoperare gli Arabi per molti mali cutanei (b) . Il sopraccitato Pintor sembra attribuirne l'introduzione in Roma a ciarlatani imperiti nella medicina . Vulgares , dice, in arte medicine imperiti adduxerunt a diversis partibus mundi multa remedia medicinalia, precipue unquenta, que ingreditur argentum vivum: e dopo averne descritto uno, Aliud anguentum, soggiunge, quod quidam portugensis, qui stabat in castro S. Angeli, portavit de partibus suis, cum quo unquento patientes alubumata multos esse sanatos demonstrabat, cujus ordinatio bac est (c) e ne riporta la ricetta. E come questa unzione mercuriale fu applicata a riguardevoli personaggi, e fu perciò molto esaminata e discussa da' primi medici, fece allora molto romore; e il portoghese è poi passato presso alcuni come l'inventore, o il primo introduttore dell'uso dell'unzione mercuriale. Checche di ciò sia. io osservo che incominciando dal primo conosciato scrittore Giuseppe Grumbeck, tutti i medici che trattarono questa materia, cercarono qualche cura, o sollievo del male negli unguenti, ne'quali più o meno in diverse dosi, e in diverse misture, vedesi nominato l'argento vivo. I buoni e i cattivi effetti, che produsse il mercurio secondo le dosi diverse, e i diversi meiodi, con cui veniva adoperato da ciarlatani, da medici, e da chirurghi, obbli-

<sup>(</sup>a) De merb. gell. c. 30, (b) De merb, pener, lib. II c. VII,

141 Gudama garono a meglio esaminare quel minerale, e diedero occasione di conoscerne le virtà, e fare poscia tanto uso, e con tanto profitto, d'un rimedio trascurato dagli antichi nella medicina, e anzi rigettato come velenoso, e micidiale. Intanto i danni, che spesso vedevansi dall'imprudente amministrazione del mercurio mossero altri a ricorrere ad altri rimedi, ed a cercarli nel Nuovo Mondo, donde da alcuni credevasi venuto il malore. Il Brasavola (a) dice, che uno spagnuolo, Gonsalvo, afflitto da questo male si volle portare alle Antille, e farsi colà curare secondo l'uso di que' paesi : ed avendo col mezzo del guajaco , o del legno santo ricuperata la sanità , ritornò in Portogallo , e si diede a curare col medesimo mezzo gli ammalati di quella lue . Aliri raccontano in altra guisa la trasmissione di questo rimedio dall' America nell' Europa; ma tutti convengono, che dagli americani fu insegnato agli spagnuoli, e da questi trasportato alle nostre parti. Lo spagnuolo Delgado dice, che nel 1508 venne per la prima volta introdotto nella Spagna, e solo nel 1517 passato all'Italia, ed all'altre nazioni (b). La difficoltà, che vi era al principio di poter ottenere di questo legno, fece pensare a' medici di ritrovarne altri di minore dispendio, e più facili a procurarsi; e queste ricerche li obbligarono a studiare più intimamente la natura, e le proprietà di parecchi legni, che speravano di potere utilmente sostituire al guajaco; e così si conobbero allora con più certezza le virtà di questo stesso legno, e di molt'altri, come dell'ebano, del cipresso, del giunipero, e d'altri. Venne poco di poi dall'Asia al Portogallo, ed alla Spagna la radice detta di china per essere prodotta dalla Cina, diversa, benchè in parte simile, dalla chinachina portata poi dall' America, e questa adoperata con profitto per alcuni mali artritici, e venuta in celebrità per aver recato sollievo alla podagra dell'imperatore Carle V, fu anch' essa tosto messa in prova per la cura del nuovo morbo; e sebbene non se

China

<sup>(</sup>a) Retpont, ad quartt. diem Fentance . (b) Del mode d'adejevare il legno tante .

n'ottenne il bramato effetto, si scoprirono però con tali tentativi nuove virtà di quella radice, e si rittrovò nella inedesima un nunvo rimedio per altri mali. Più fortunato successo ebbe la salsaparilla, radice anch' essa venuta allor dall' America, e prima sconochus affitto dalla medicina curopea. E così questi, e gil altri rimedi, come lungamente li descrive l' Astruc (a), diedeto a medici materia di nuove ricerche, e d'utili ritrovati, per la cura non solo di questo male nuovo, ma di mole' altri già conosciuti, e allora più esaminati, e curati con più agevolezza, e comodità, e il lungo e dilignette studio fattori in tutto quel secolo sopra il male venereo produsse di nuovi rimedi non conosciuti, e nuove cognizioni, e da pplicazioni d'altri già conosciuti per altri mali, e motivi lunzi e nuovi mezzi, e da juiti per tutta la medicina.

840 9m sixircM o cheb signizib em stala sh si

Saltaparcitla.

Non fecero tanto strepito, nè furono feconde di tante mediche novità l'altre malattie, che a que' tempi si fecero sentire. Il sudore anolicano, come abbiamo detto di sopra, e come più distintamente si vede nella dotta storia scrittane dal Kaye (b), venne soltanto a varie riprese, e solo afflisse più volte, e con maggior danno l'Inghilterra, e poi anche, benchè per poco, i Paesi-Bassi, e parte della Germania; e perciò non si fece da medici molio studio d'un male, che nè ebbe lunga durata, nè si estese a molte nazioni. Pure non si lasciò d'esaminare da alcuni con qualch' attenzione la natura, e i sintomi di tal malore; e dovendosi ricercare la differenza tra quello ed altri che potevano essergli simili, s'acquistarono più intime cognizioni di varie sorti di malatile. Così pure lo scorbuto contribuì molto al miglioramento della patología. Lo scorbuto venutoci da paesi settentrionali e marittimi sarà stato forse conosciuto da Ippocrate (c), da Plinio (d), e da altri antichi, come alcuni vogliono; ma solo al principio del secolo decimosesto, resosi più comune, venne distinto, e descritto colle sue caratteristiche proprietà; ed anche questo, confuso da

(a) De merk, vener, lib. II, c. Vt. 2) Caju: De eptemera bretanica :

(e) De internis affect.

vestigarne le cagioni, e distinguerne i sintomi, a meglio conoscere la diversa viziosità del sangue, e degli altri umori, e ad otte-

nere notizie più esatte, e più chiari lumi nella patologia. I molti rimedi per la cura di detto male fecero esaminare con maggiore diligenza le acque, i lasti, le piante, e tutti i rimedi antiscorbutici; e così le ricerche, e le notizie dello scorbuto non solo nella patologia, ma anche nella terapeutica furono di non poco vantaggio alla medicina. Nè solo collo studio delle nuove malattie, ma con quello altresì delle antiche accrebbero i medici del secolo decimosesto i lumi della loro scienza. Antichissime sono le febbri intermittenti perniciose, e pur troppo in tutti i tempi avevano recati danni gravissimi all'umanità; ma erano prima confuse coll'altre febbri, e in quel secolo solamente sono state conosciute, e distinte. Il Torti, gran maestro di questa sorta di malatile, dice espressamente, che solo allo spagnuolo Luigi Mercado dobbiamo la cognizione di esse; perchè sebbene prima di lui alcuni le avevano chiamate perniciose, ciò era soltanto quando le vedevano dare la morte agli ammalasi, a'quali erano venute, e dall'effetto, non da altro le conoscevano tali (a). Il Mercado fu il primo che si prendesse a studiarle, e le arrivasse a conoscere : egli esaminò i sintomi, colse i segni caratteristici, spiegò le varie maniere come si formano, e quando e come diventano micidiali. prescrisse i rimedi, e con impareggiabile accuratezza ne diede distin-

tamente la descrizione e la cura ; e allora soltanto per opera di lui fu conosciuta, e smascherata una malattia, che prima coperta col velo della intermittenza faceva improvvise, ed irrimediabili stragi. A quel secolo parimente dobbiamo la cognizione dell'angina maligna, la quale ugualmente dolosa e coperta toglieva in brevi giorni di vita i malati, che la soffrivano. Areteo, ed Aezio n'avevano scritto, ma la loro dottrina giaceva affatto dimenticata: riaccesasi poi questa ma-

CHUSE .

(a) Therapentice special, ad febres quardam garnicionas etra lib. 11 . c. L.

lattla, come col testimonio degli anteriori autori racconta Enrico Wilke, in Ispagna, e quindi per la Sicilia, e per Napoli comunicarasi all'Italia, e poi passata a' francesi, s'incominciò ad osservare con attenzione, e debbonsi riferire a' medici spagnuoli, e alla metà del secolo decimosesto le prime osservazioni di questo micidial morbo fra gli europei (a). Infatti in quel secolo il Monreal, Gomez, de la Parra, Villareal, Soto, Errera, ed altri spagnuoli colle loro precise, ed esatte descrizioni fecero conoscere l'indole, la forza, e il pericolo di detto male, e seppero stabilirne la più conveniente cura. A quel secolo pure, al Monardes e ad altri spagnuoli dobbiamo la ristorazione, e la propagazione del metodo curativo dell'acqua gelata, ch'è stato poi di tanto vantaggio all'umanità: e per ciò dice giustamente il Vallimieri di professare un'alta stima particolarmente a que' coraggiosi e dotti spagnuoli venuti dalle Spagne, colle dottrine del loro celebre Monardes in capo, a ricordare, e porre in opera nell'Italia un sì valente rimedio, giudicandoli dotati d'ogni più oculata prudenza nel prescriverlo (b). A quel secolo, e ad un salernitano, Paolo Gritignano, ed al piemontese Luigi Mercato, diverso dallo spagnuolo dello stesso nome, dobbiamo, secondo il giudizio del Brambilla, la più piena dottrina dei polsi , la vera sfigmica , parte sì interessante della medicina (e). Chi non riconosce per maestri della moderna chirurgta i celebri medici chirurghi del principio del secolo decimosesto Giovanni di Vico, e Giacomo Berengario?, Non sono , l'opere del Viso senza difetti , dice il Malacarne (d); ma è dif-" ficile trovare neppure a' nostri giorni un' opera cerusica piena " di tante utili riflessioni, di tante luminose osservazioni pratiche, " di tante cerusiche verità incontrastabili, e di tante cose assolu-" tamente buone, espresse con sì amabile candore, e sì precisa-Tom. VI.

Monardes ri-Storatore della cura dell' acqua

(a) Din, de angina infantiam. Opeal 1964. (b) Oper. 10mo II ; p. 464. 11. (c) Brambilla Store delle scope et degli italiani somo 11 , parte 1, (d) La c. p. 209.

" mente descritte ". Del Berengario, dice il Portal, che fece nella pratica della chirurgia gran, progressi, ed arricchi questa parte dell'arte di guarire, di molte interessanti scoperte (a), E che dovremo dire del Parè! Non è egli riguardato da moderni francesi come il ristoratore della loro chirurgla, e non vengono riputate le sue opere per un tesoro, dove si trovano unite tutte le scoperte chirurgiche degli antichi, e molte anche di quelle de' moderni (b)? Che del tedesco Fabricio! quanto non è egli stimato non solo da' suoi nazionali . ma da tutti i dotti chirurghi . sì per le molte, e belle cure da lui faste, e che lasciò ben descritte, si pe' diversi stromenti, che utilmente inventò, come pe' dif-

ferenți scritti, con cui illustrò ianti punti di chirurgia? Maggiore Pobricio d'Ac. celebrità ottenne al tempo medesimo nell' Italia il famoso Fabricio d'Acquapendente, uomo di vasta erudizione, il quale, come osserva il Portal, se molio doveva agli autori che l'avevano preceduto, era pure anch'egli inventore di molti metodi d'operare, e le sue scoperte saranno tras nesse alla più rimota posterità per gli ottimi precetti, che vi sono racchiusi (c). Oltre di che non è ella di quel secolo la scoperta di rifare al naturale il naso, le labbra, ed altre parti del volto, che alcuno avesse perduto, praticata con molta lode da alcuni calabresi . ma più frequentemente . e con maggior fama eseguita dal Tagliacozzi? Il primo inventore di quest'arte, secondo il testimonio di Gabriele Barrio, fu Vincenzo Vianeo medico chirurgo della terra di Maida nella Calabria, qui primus, dice, labia, et nasum mutilum instaurandi artem excogitavit . La medesima arte possedè un suo nipote Bernardino; e la medesima esercitava un figlio di questo, che viveva a tempo del Barrio (d). Ma tutti furono superati, e in qualche modo oscurati dal bolognese Tagliacozzi, il quale, come osserva l'Aller, sebbene non fosse il primo a tentare quella maravigliosa operazione, fu il primo, ed anzi l'unico, che la descrivesse accuratamente, e

Taghacozz i

<sup>(</sup> De antige et site Calabriae lib, IL d) V. Pertal Hirt, de l' sout. ec. tome L.

con ampiezza, e distinzione (a)? Possiamo dire veramente coll' Aller, che il Tagliacozzi sia stato il primo, e l'unico a descrivere quest' operazione; ma dee intendersi il primo a descriverla con accuratezza, e diffusamente; perchè altrimenti, sappiamo che assai prima di lui, e de pratici calabresi n'aveva già scritto l'ara bo Rasis, trattando non solo del modo di restituire tali parti mancanti, ma altresì di levare il sesto dito, ed altre parti sovrabbondanti e superflue (b); operazione, che nel secolo decimosesto esegul felicemente, come tant'altre straordinarie e difficili, il celebre Giovanni di Vigo (c). La maniera di curare le ferite dell' armi da fuoco del Ferri, conosciute anche dal sopraddetto Giovanni di Vigo, che credè essere egli il primo che trattasse tali · ferite (d); il metodo di medicare le piaghe del Maggi; la cura delle caruncole, o de' calli, che vengono al collo della vescica, inventata dall' Aldrette, o da un certo Filippo portoghese, e descritta più dottamente dal Laguna, dal Ferri, e da aliri, e tanti nuovi metodi, nuovi stromenti, e nuovi rimedi, tutto prova che anche nella parte chirurgica dee la medicina al secolo decimosesto notabili avanzamenti.

Un altro gran cambiamento avvenne alla medicina pe'nuovi ajuti, che ricerè in quel secolo dalla chimica. Già alcuni secoli prima averano inventuri gli arabi alcuni chimici medicamenti, e posteriormente Amalda da Villanova, e qualche altro, avvenno ajutato colle cognizioni chimiche la mediciani. Alla ristrette erano ancora, e poco stimate tali medicature, e solo al principio del secolo decimoresto per mezzo del celebre Paracelio operò la chimica un osservabile rivoluzione nella mediciani. I' Aller considerò si notabile questa influenza, che diede il nome di chimico al periodo che abbraccia i medici di quell' età. Disprezzati, dice, gli autori greci e gli arabici, abbandonata l'osservazione delle

Medici chimi-

(a) Bibl. chir. fib. v. (b) Conti Bibl. arab. ec. tomo I pag. 258, (c) Sec. pers practices ec. lib. li

malattle, trascurata la dieta, e in nessun conto avuta la maniera di curare de secoli precedenti , si ridusse tutta l'arte della medicina a ricercare coll'ajuto della chimica rimedi efficaci e pronti. con cui arrestare il corso, e tagliare subito la forza delle malattie (a). Questa chimica medicina non ottenne molto prospera sorte fuori della Germania; ma in quella acquistò in breve tanto credito, che, come dice il medesimo Aller (b), alla fine del secolo decimosesto non v'era appena principe alcuno, che adoperasse aliri medici che i chimici . Capo , e maestro di questa nuova medicina fu il Paracelso, il quale col suo vantato laudano, e con molt'altri segreti medicinali, colle sue chimiche e fisiche cognizioni, con alcune cure maravigliose, apparenti o vere, e con molta impostura, e ciarlataneria guadagnò eran nome e molti seguaci alla sua medicina, come di sopra abbiamo detto della chimica (t). Oltre Paracelso, ed i suoi scolari venne poi il chimico Ruland, che col mezzo della sua arte compose alcuni nuovi rimedi, che tuttor conservano il suo nome, e sono di grande ajuto alla medicina . Il Quercetano pure , addettissimo alla setta del Paracelso, promosse molto quelle mediche novità, introducendole nella Francia, ed arricchì di alcuni suoi ritrovati la chimica medicinale. E così alcuni altri in quel secolo seguirono tale studio, e fecero riguardare come interessanti per la medicina le chimiche operazioni, finchè poi nel seguente venendo in loro siuto il van Elmont, le propagò per le Fiandre, e per la Francia, e si diede più vasto ed aperto campo alla pratica chimica, ed alle chimiche teorie. Così potè dire con qualche vezità l' Aller (d), che al principio del secolo decimo settimo era tutta la medicina europea divisa in due sette, e che l'Europa meridionale era ancora tutta galenica, mentre la settentrionale seguiva la chimica. Anzi il Riverio, famoso medico del principio di quel secolo, ardì anche d'introdurre nella scuola di Montpellier i chimici

(4) 3-51. med. lib. V.

(n) Cap. III., p. 21%.

medicamenti; ed alcune cure riuscitegli felicemente recarono a quella nuova dottrina qualche passeggiera celebrità. Ma egli stesso seguitò ancora a professare l'antica medicina, e contentossi soltanto d'aggiungere a' medicamenti galenici, ed agli arabici altri non conosciuti dagli antichi, o certo da lui adoperati diversamente, e con novità. Anche il Turquet de Mayerne cominciò parimente ad usare in Parigi di alcuni rimedi chimici, e nella sua Farmacopea propose non solo i medicamenti galenici, ma altresì molti chimici; ed egli pure seguitò nondimeno ad essere galenico nella dottrina; anzi, per fare l'apologia di tali rimedi, si mise a provare che potevano adoperarsi sicuramente senza violare in punto nessuno le dottrine d'Ippocrate, e di Galeno. Più lavorò per conciliare la medicina chimica colla galenica il Semert, uno de'più famosi e colti medici di quel tempo; ma nè questi pure ebbe miglior successo per la propagazione della chimica, ed egli stesso nella storia delle malattie, nelle cure, ed in tutta la sua dottrina continuò a seguire gli antichi. Così per tali tentativi di questi medici non potè dirsi che la chimica medicina ottenesse miglior sorte di prima nell'Europa meridionale. Solo il van Elmont produsse colla sua chimica notabile rivoluzione in quasi tutta la medicina europea. Uomo d'acuto ingegno com' egli era, di sufficiente erudizione, e di genio vivace ed ardente, si diede con tutto l'impegno a promovere la medicina chimica, ed a deprimere la galenica; e com' è più facile il distruggere che l'edificare. riuscì più felicemente nel torre il credito alle scuole galeniche. che nel darlo alle chimiche. Egli stesso racconta la storia de suoi studi, le dispute, i dibattimenti, i contrasti che incontrò co galenici e cogli scolastici, e le vittorie che, com'era da aspettarsi nelle sue relazioni, dice d'averne ottenute. Ma qualunque sia stato l'esito di tali battaglie scolastiche, non fu certamente quale egli la bramava, la sua felicità nello stabilire la dottrina chimica, che cercava di sostituire alla galenica. Le nuove ed utili idee proposte sulle febbri, sul calcolo, e su altri mali, i

Van Elmont.

nuovi ed efficaci rimedj inventati, e i ron pochi suoi meriti nella chimica e nella medicina, benchè oscurati da altre strane dottrine, e dalla ridicola nomenclatura dell'archeo, del blas e d'altri, gli guadagnarono nondimeno molti seguaci non solo nella Germania, dove già era molto in voga la chimica, ma eziandio nelle Fiandre, e nella Francia, dove non era si conosciuta, e la dottrina varelmonziana contribui a dare qualche maggior corso alla chimica medicina. Ma non pertanto non giunse a far cambiare d'aspetto alla scienza; la medicina seguitò ad estere generalmente ippocratica e galenica: i buoni medici seguitavano le dottrine si teoriche, che praiche de greci mesetri , e saperano felicemente applicarle, a nocor quando erano nuove e sconosciute le malattle, o usavano nelle conosciute di nuovi rimedi.

Scor ere di

Sembrava che la natura volesse produrre nuove malattie per esercitare gli studi de medici, ed eccitarli a far nuove osservazioni, ed a ritrovare nuove cure. Oltre le malattle sopra descritte videsi verso la fine del secolo decimosesto comparire in Poitou una nuova sorta di colica, conosciuta anche posteriormente da' medici col nome di colica pictonica; ed al principio del secolo seguente si prese il dotto medico Citesio a farne le convenienti osservazioni, e ad illustrarla colla dovuta dignità (a). La plica polonica fu anche un malore conosciuto solo alla fine del secolo precedente, e che occupò nel decimosettimo lo studio de' medici di quelle genti, che n'erano molestate. Allora pure si fecero sentire le febbri porporine, che diedero ai medici molto da osservare, e che il Morel (b) crede conosciute già dagli antichi, ma che certo erano state celate a' moderni , ed allora soltanto s'incominciarono a discoprire. Così altri mali sconosciuti, o nuovi sintomi ne' già conosciuti esercitavano l'ingegno e l'erudizione de' medici, ed ampliavano le cognizioni della medicina. Anche senza di essi si seppe aprire nuove vie nella medicina il Santorio,

Senioria

(4) De nevo ab. Pictenes del, col, bilioso, (b) De febre purparata epid. et pestil, etc.

stabilendo nella traspirazione la sua teoria medica, ed un nuovo metodo di curare, che nell'alterazione della traspirazione ricercava le cagioni delle malattie, e riponea tutta la pratica delle cure nel richiamare la traspirazione al conveniente suo stato. Per altra via eziandio giovò il Santorio al miglioramento dell' arte medica, scrivendo un metodo di evitare tutti gli errori, che in quest'arte si commettono, dove fra alcuni pregiudizi di que' tempi, e varj difetti di stile e di metodo, molti bei lumi s'incontrano di pratica utilità (a). Maggiore rivoluzione produsse in que' tempi medesimi alla medicina 'a grande scoperta dell' Arvejo della circolazione del sangue. Tante speculazioni agitate per lunghi secoli sul moto, o su la stagnazione degli umori nel nostro corpo, tanto studio su la vena, da cui fare si dovessero i salassi, tante teorie su la nutrizione, su le febbri, e su altre materie mediche dovettero allora cadere a terra, e cedere il posto ad altre più vere. Il fegato, creduto per tanto tempo l'officina dove formasi il sangue, perdè allora questa pregiata prerogativa, e trasferilla nel cuore, e le funzioni del cuore e del fegato e d'altri visceri furono conosciute nella loro verità, e servirono di guida a' medici per ritrovare la giusta cura di parecchie malattie prima non bene intese. Non fu tanta interessante per la medicina, ma le recò pure qualche vantaggio, la scoperta anatomica, che contemporaneamente a quella dell'Arvejo fece l'Asellio de vasi lattei, o chiliferi , la quale fu in breve seguita dall'altre del riserbatojo del Pecquet, e de'vasi linfatici del Rudbek, o del Bartolini: certo le nuove scoperte anatomiche, che allora facevansi continuamente, e le più chiare, e giuste cognizioni che ne venivano della struttura del corpo umano, molto centribuivano alla cura delle malattle, e producevano de' cambiamenti sì nella parte teorica, che nella pratica della medicina. Oltre di che tante novità ritrovate nella costituzione del nostro corpo, sco-

Uso della sco perte della circolazione del sangue

Altre scoper-

(a) Mathrd. vitand, err, song, g.i in atte Med, contingunt .

nosciute affatto agli antichi, fecero prender coraggio ai moderi ni per lasciare i timori di discostanti da que maettri, e pensare da se, consultando senza vani riguardi, e senza prevenzioni la natura. E per tutto ciò il particolare studio che nel passato secolo si faceva dell' anatomia, ebbe grand' influenza nella nuova epoca, che allor formavasi della medicina.

Nuovi rime

L'affinità dello studio anatomico col medico è troppo immediata per non doversi prevedere miglioramenti nella medicina dai progressi dell'anatomia. Ma come mai aspettarsi da uno specifico suggerito da rozzi americani notabilissimo cambiamento della maggior parte della medicina europea? Che sapevano gli europei, per quasi un secolo e mezzo dopo la scoperta dell' America, della virtù febbrifuga, e di tant' altre medicinali proprietà della china? la quale è ormai diventata un rimedio quasi universale per tutti i mali. Gli americani delle parti del Quito l'usavano comunemente; ma pochi spagnuoli avevano notizia di questo loro uso, Solo dopo il 1630, ammalatasi d'ostinata febbre intermittente la contessa di Chinchon moglie del vicerè del Perù , le fu mandato questo febbrifugo dal governatore di Loxa, che ne sapeva i pronti e sicuri effetti, sperimentati ogni di da quegli americani; e guarita la contessa con tal mezzo perfettamente, s'incominciò a conoscere dagli spagnuoli, e comunicarsi da questi al resto dell' Europa la prodigiosa virtù di quella corteccia, e si diede principio alla rivoluzione, ch'è poi seguita nella medicina. Vuolsi che già fino dal 1632 il conte di Chinchon portasse qualche poco di china in Ispagna, e la donasse a Giuseppe Villelobel . Ma certo è che solo nel 1640, ritornati que vicere nella Spagna, il loro medico Giovanni di Vega ne vendè gran copia, insegnò ad usarla opportunamente, e ne rese comune la notizia e l'uso, finchè poi, trasportata a Roma dal cardinale di Lugo, ottenne l'universale celebrità. Al principio adoperavasi solamente nelle quartane, poi anche nelle terzane e nelle intermittenti benigne, si passò quindi ad usarla nelle terzane sputie, sì semplici, che doppie, fuorchè nelle

perniciose, e a queste eziandio venne posteriormente applicata, e generalmente in qualunque febbre, purchè avesse dell'intermittente accorrevasi tosto alla china. Era ben da aspettarsi che tanti miracoli di quel nuovo rimedio eccitassero l'invidia, e la contrarietà di molti professori attaccati agli antichi metodi, che non conoscevano tali virtà; e molti infatti si levarono contro la china . o diminuendo i vanti della sua efficacia . o ricercandovi soggetti di accusa pe'danni che falsamente le attribuivano. Così il Chifflet, il Plemp, e molti altri, non solo sbandirono dalla loro pratica questo celebrato rimedio, ma ne fecero negli scritti acerrime impugnazioni. Ma le stesse impugnazioni, come spesso suole accadere. contribuirono a dare alla china maggiore celebrità; dacchè il Barba nella Spagna, e nell' Italia il Bado presero con molt'impegno, e con copia d'erudizione la sua difesa contro il Moby, il Chifflet, ed il Plemp, e le dotte loro ragioni, e particolarmente la chiara e sincera storia che diede il Bado de' prodigiosi effetti , che fino dalla sua introduzione nell' Europa costantemente aveva sempre prodotti, e la risposta che l'uno e l'altro fecero compiutamente alle vane obbiezioni degli avversari, servirono a mettere in maggior credito quel febbrifugo, ed a propagarne più l'uso (a). Nè furon soli il Barba ed il Bado che uscissero a difendere le virtà benefiche della china: già prima di tutti il gesuita Fabri aveva sotto il nome d'Antimo Conigio pubblicato un opuscolo col titolo Pulvis Peruvianus vindicatus; e poi dopo il Barba ed il Bado soprannominati, il Monoinot, il d'Acquin, il Sidenam, e molt'altri presero parimente le sue parti, e il Nigrisoli radunando gli scritti apologetici della medesima, pubblicati dal Monginot, dal Blegny, e da alcuni altri, ed illustrandoli colle sue annotazioni, diede fuori un volume, a cui ardi d'apporte per titolo La febbre espugnata colla china (b); e poi anche il Morton (c), e il Torti (d) portarono più Tom. VI.

<sup>(</sup>a) Betha Fera pranie ad corat, tertianae ce. Bedo Avantaeir cert. perme, t. chiquas defina. centra ventel. Jut. Chiften, gemitutque F. E. Plampii .

<sup>(</sup>b) Febric china-thinas supugnata. (c) De Preteiform untermist. febric graie. (d) Therapoutei specialit.

lpecacuana

avanti, e fecero trionfare più gloriosamente la forza febbrifuga della medesima. Questa poi ha anche mostrata la sua virtù tonica , l'antisettica ed altre , ed ha somministrato a' medici un nuovo e quasi universale ajuto per la cura delle malattie, ed ha prodotto in tal guisa un notabile cambiamento in tutta la pratica della medicina. Anche l'ipecacuana, radice venuta parimente dall' America nell' Europa poco dopo l' introduzione della china, fu di grand' uso nella medicina. Il primo a farla conoscere agli europei fu Guglielmo Pisone, il quale nella sua opera pubblicata in Amsterdam nel 1643 su la medicina del Brasile, commendò con molte lodi le virtù di quella radice, di cui aveva veduti in un tenesmo molestissimo, e in altri mali, felicissimi effetti (a). Nel 1649 fu per la prima volta conosciuta nell'Europa, dove dal medesimo Pisone l'ebbe Adriano Elvezio; ma non venne così presto ricevuta nell' uso medico, e solo nel 1636, quando un mercante francese, Grenier, ne portò in Europa una grossa porzione, ed insegnò al detto Elvezio il metodo d'adoperarla, s'incominciò a farne uso, ed a sentirne i bramati effitti. Al principio solo conoscevasi la sua efficacia nelle dissenterie; ma poi si vennero scoprendo l'altre sue viriù, e si riconobbe l'ipecacuana pel migliore degli emetici, e divenne uno de'rimedj più usitati nella medicina. E così anche questo specifico insegnatoci dagli americani ha introdotto in questa scienza non picciolo cambiamento.

Navis negl Kristi medici . I maggiori lumi che sì nella parte fisiologica, che nella carranaceutica ogni dì s' acquittavano, animavano i profestori a cler-care nelle stesse opere mediche qualche sorta di novità. Così Carlo Piume, lasciando la solita carriera de commenti d' fiporena e di Galtono, e de comuni trattati, e corsi di medicina, si prese in particolare ad esaminare la natura, le cagioni, e i rimedj delle malurite popolari (6), e precede in qualche modo l'utile opera di Tituot toccare queste materie (6). Se ora si rantano con ra-

(e) Aris an people ec.

<sup>(</sup>a) De medicina Brantliceri lib. 11.

gione di qualche originalità le opere Della Salute de Letterati del medesimo Tissot, Della polizia medica del Franck, e Della medicina domestica del Duncan, non meno dovevano allora aver questo vanto La polizia medica dell' Hoerningh , Il Medico domestico , e Il Farmacopeo familiare del Guibert, e il libro Della salute delle persone di toga del Plemp (a). Non trattò già a que' tempi il Renaudot della cura delle malattie col mezzo del magnetismo, sul che tanto vanto di novità s'è preteso di fare in questo secolo (b)? Non sono un opera classica ed originale le questioni medico-legali del celebre archiatro pontificio Zacebla, dove tanti bei lumi medici in sì nuova forma s' espongono (c)? L' erudizione, la critica, e la sagacità nella lezione, e nell'intelligenza degli antichi formano il pregio delle opere del Reinesio, che le distingue gloriosamente dalle altre opere medicali. La storia letteraria della medicina trovò parimente a quel tempo eruditi medici che l'illustrassero, il Moreau, il van der Linden, il Conringio, ed alcuni altri, Ancor dopo tanti scritti de' soprannominati spagnuoli, e di molti altri, particolarmente degl' italiani , ha saputo l' Eredia scrivere opere originali su le febbri, e su l'angina maligna, nelle quali opere, dice il Piquer (d), si troverà tanta copia di sentenze che bassi a curare opportunamente tai mali, e nelle quali il francese le Feure de Villebrune riconosce l' Fredia abile medico, di sanissima pratica, che con tanta sicurezza esamina gli errori di Galeno, Vallerio, Mercato ec., e che ha detto quasi tutto ciò, che s'è potuto scoprire nella pratica dopo del Sidenam (e). Dopo tante edizioni d'Ippocrate, e tante di Galeno fatte da dotti medici, si seppe rendere benemerito della medicina il Chartier colla erudita, e magnifica edizione, in cui si presentano unitamente le opere di que'due maestri. Così in varie guise procuravano i medici di

<sup>(4)</sup> Do togatorum valet, tuenda .

(b) Conferences publiques , an Questions at 44. oc. tom. II.

<sup>(</sup>r) Quaritiones medicaderales, in coitus ec-

<sup>(</sup>d) De birg, med. instant. (e) V Cavanilles Observations sor P art. Espagne et.

Feancesco S

quel tempo distinguersi con qualche sorta d'originalità; e la medicina con tante opere d'ogni maniera acquistava sempre maggiori rischiarimenti. Ma la più notabile novità, che ricevè allora questa scienza, venne dalla dottrina del famoso Francesco Silvio, il quale facendo uso delle opinioni cartesiane, e delle chimiche teorie, introdusse una medicina, che potè sembrar nuova ed originale, e riportare il titolo di Silviana, Benchè seguace in gran parte del van Elmont, seppe abbandonarlo nelle strane opinioni. che questi portava dell'archeo, e d'altre simili stranezze; e lasciate parimente da parte le quattro qualità de galenici, su cui fondavansi nelle scuole le teorie delle cagioni e de rimedi delle malattie, fece gran conto delle fermentazioni, ricorse' spesso al succo pancreatico, ed alla bile, ripose le cagioni de'morbi ne'viziosi fermenti, e particolarmente nell'acetosità, e nella viscosità, e ne ricercò i rimedi negli alcalini volatili, e ne diaforetici, negli aromi, nelle essenze, ed in altri simili, e formò un sistema medico, che potè parere suo proprio, e che ottenne molti seguaci. Celebre chimista fu poco di poi il Tachenio, autore di alcuni sali, che si chiamano tacheniani, ma encomiatore particolarmente del sale viperino, su l'invenzione del quale ebbe molto a contrastare collo Zwelfer, che ne pretendeva tutto l'onore, e l'accusava di plagio. Il Lauthier fece l'apologia del van Elmont (a). Elmonziani pur furono il Grembs, ed il Wagner, e vollero sostenere il decantato archeo del loro maestro. Ma il chimico più famoso, encomiatore parimente del detto archeo, fu il medico Wepfer, il quale alla dotta pratica di clinico sapeva unire la diligenza e laboriosità d'attento sperimentatore; e i suoi trattati su l'apoplessìa, e su la cicuta acquatica lo mostrano ugualmente valente fisiologo, ed anatomico, che dotto medico. Attaccati al sistema del Silvio, ed anatomici e medici stimati furono Graaf, il Craanen, ed altri parecchi. E così sempre più crescevano i se-

(a) Belmenții apel, ce

guaci della chimica medicina, e la scienza medicinale acquistava anche per questo mezzo più lumi, e migliori ajuti. D'altro studio, e d'altra erudizione era lo Schneider, il quale versato nella vasta lettura d'innumerabili libri medici, singolarmente degl'italiani, scrisse di varie materie con gran copia d' erudizione, ma principalmente intorno a catarri profuse tanta dottrina medica e fisiologica, che meritò d'essere in questa parte riconosciuto da medici come autor classico, e magistrale; il primo, che evidentemente mostrasse la falsità delle teorie galeniche su'catarri; il primo, che, contra la comune opinione delle scuole, facesse vedere non esservi foro alcuno nella testa dell'uomo, per cui, come allor da tutti credevasi, gli umori del cerebro scorressero nel palato: e scancellasse così non solo un errore anatomico ricevuto da tutit, ma infiniti altri errori patologici, e pratici, the su quello fundavansi a pregiudizio della vera medicina; egli in oltre confutò parimente alcuni falli del Vesalio, e d'altri medici rinomati. e diede in somma un'opera che, in una materia comune e in apparenza picciola, contiene utili scoperte, e copiosa ed interessante dottrina. D'alto merito era pure l'inglese Willis, benchè anch' egli inclinasse molto alle ipotesi chimiche, ed all' effervescenze e fermentazioni, su le quali scrisse distintamente, ed a cui spesso ricorse neile dotte opere che ci lasciò su le febbri, su la pasologia del cerebro, e su la farmacia (a). Così parimente il Drelincourt, il Welsch, il Bennet, ed altri non pochi contribuivano ognora più all'onore della medicina.

A maggiore illutrazione della medesima riservo la natura anche a que' tempi nuove specie di malattle, che eccitassero gi' ingegni de' medici a ben conoscerle, ed a curarle opportunamente. Allora si scopri la rachitide che il Zeviani, contro il parere del Glinonio e degli altri medici, vuole riporre fra'unorbi conosciuti già dagli antichi (b); ma che certo solo verno il 1620 cominciò

(a) De febribus Pathel, cer. et nervoni gen. (b) Della cura de' bambini attacco thetim Phatmac, rationali co. la tachticie cap. Il.

Demonstra Lagrangia

ad essere riguardata da medici con qualche distinzione, dacche allora cominciò a fare stragi nella parte occidentale dell' Inghilterra, passò quindi a Londra, s'è poscia propagata anche alle nostre parti, e diventata troppo comune a danno dell'umanità. Al principio non conoscevasi questo male, nè si sapeva distinguere sotto alcun nome particolare: il Glisson si diede a studiarlo con diligenza, e sentendolo nominare richets da paesani, gl'impose il nome di rachitide, che ha poi conservato costantemente. Per buona sorte della medicina cadde questa nuova malatila nelle accurate mani del dotto professore di Cantabrigia Glisson. Quante osservazioni non fece egli per cogliere i sintomi caratteristici di tal male? Quante ricerche per ritrovare le vere cagioni che lo producono, e poterle opportunamente prevenire? Dopo molte e molte incisioni di corpi rachitici, ne pote fare un'anatomica descrizione, e conoscerne la vera sede e la propria sua natura, Alle sperienze ed osservazioni sue proprie unì anche quelle d'alcuni aliri . come del Paret . Goddard . French . e Wright . e a tutto aggiunse un'attenta meditazione, e un giusto raziocinio; e di tali ajuti munito entrò a trattare questa nuova, e sconosciuta malatila, e potè darcene, come fece realmente, una piena istruzione. Del nuovo male scrissero parimente il Bate, ed il Regermorter, i cui scritti uscirono alla luce unitamente a quello del Glisson per maggiore illustramento della materia. Del medesimo trattò poco posteriormente Gherardo Boate fiammingo, ajutato da'lumi di suo fratello, ch'era medico nell' Irlanda; e molt' altri medici d' altre nazioni fino a' nostri dì, si sono studiati di recare nuovi lumi a questo importante soggetto. A que' tempi medesimi venne fuori un nuovo morbo, chiamato da tedeschi der friesel, rosolla, che attaccava le puerpere; e tosto il Welsch si diede la giusta premura di farlo conoscere (a). Non erano nuove malattie, ma erano bensì affezioni che potevano dirsi nuove, perchè non trattate dagli altri, quelle che volle osservare distintamente Antonio Boate

<sup>(</sup>a) Hist, med. norum ittum burtherarum merbum continent, qui iocis der Friest diriser.

fratello del sopraddetto Gherardo (a). Così le nuove e sconosciute milatile, e le nuove, o non osservate affezioni nelle già conosciute, davano degna materia allo studio de medici, e facevano crescere i lumi e le cognizioni in tutta la medicina.

L'Italia intanto, senza offire nuove malattie da osservare.

Mediel itelia

Redi.

e senza abbracciare i sistemi chimici, che altrove si ricercavano con tanto apolauso, aveva valenti medici di cui potersi gloriare, e faceva lodevoli progressi nella medicina. Il genio analitico del Redi nelle sperienze fisiche, che gli scoprirono tante utili verità, si comunicò anche al suo studio medico, e gli fece cogliere giustamente il vero, sì nella pratica, che ne pochi punti di teoria, che volle toccare: le stesse sue sperienze ed osservazioni naturalistiche servivano a maggior lume della medicina, sì intorno al veleno delle vipere, che su le cose naturali venute dalle Indie, e su gli animali viventi, che si trovano negli animali viventi. Da lui, e dal Borelli potè in qualche modo prendere esempio il Bellini per portare alla medicina una nuova teoria, e stabilirla su le leggi della meccanica. Se v'era medico, o matematico capace di riuscire felicemente in sì ardua impresa, quest'era certamente il Bellini. Versato intimamente pe' suoi lumi anatomici nella cognizione di tutte le parti sì solide, che fluide del corpo umano, della lo-10 mol'ezza o durezza, costruzione e figura, degli urti d'alcune, e della resistenza d'altre, dell'estensione, o della ristrettezza de' vasi, del peso e della leggerezza, della densità e della rarità degli umori, ed altronde istruito a fondo nelle tnatematiche teo-

nie sul mono , e su l'equilibrio de'corpi , poteva in qualche modo astumenti l'impegno di sipiegare tutti i fromomei , che nell'uomo sano ed infermo si osservano secondo queste teorle , e di ridurre la sanità , e le malatthe del corpo umano alle leggi della meccanica. Na ella è troppo complicata la fabbrica del nostro corpo , e troppo è involuto e sottile ili meccanismo di questo mirable mistrocosmo per poterlo assopentare a simili speculazioni; Bellini .

(a. Obietration mid de afection emittir.

e noi vediamo tutti i giorni che alcune leggi della natura, che colgonsi in grande, e si piegano a nostri calcoli, ci sfuggono qualor vogliamo applicarle a' corpi troppo minuti, e a relazioni soverchiamente involute. Se il Newton, che sì maravigliosamente ridusse alle sue leggi dell'attrazione i fenomeni di tusti i cieli, e maneggiò, secondo il suo piano senza trovar resistenza, gli andamenti tutti degl'immensi corpi celesti, non potè riuscire ad assoppettare ad essi i corpi del nostro plobo, e dovè abbandonarli alla loro caparbietà, senza esser capace di regolare secondo le stabilite leggi dell'attrazione i complicati lor movimenti , può bene consolarsi il Bellini, se le ingegnose e dotte sue teorie si sono trovate col tempo più speciose che vere, e non molto opportune alla pratica utilità della medicina, Egli nondimeno fece un gran vantaggio alla sua scienza, mentre in mezzo a'zhiribizzi scolastici e chimici volle trarla da'sistemi galenici ed arabici, e da' capricci elmonziani e silviani, e stabilirla, e fissarla su le matematiche verità. E infatti il Boerhaave, giusto giudice in queste materie, tiene in tanta stima la dottrina del Bellini, che non trova chi gli si deggia anteporre, e appena uno, o due che gli si possano paragonare (a): e l'Aller, che pur non è troppo favorevole alla medicina belliniana, chiama nondimeno ingegnosa la sua teoria. e dice, che il Bellini vide in varj punti la verità (b). Lasciando da parte il Bellini, basta citare il nome del Malpighi per far nascere idee grandi de lumi venuti in Italia alla medicina : le sue cognizioni anatomiche e naturalissiche non gli permettevano di contentarsi di vani sistemi, e l'obbligavano a ricercare nelle cose mediche, ugualmente che nelle altre, le sode ed utili verità. Le notizie naturalistiche, e l'erudizione nella storia della medicina distinguono gloriosamente il merito di Leonardo da Capoa.. benchè poco favorevole alla medica professione. Nome illustre è in

81/19ighl .

<sup>(</sup>a) Praef ad Orest, alique Bellinii , ed (b) Bis. med. tomo III , I. IX , S. DCCVII. Level. 1719.

questa scienza quello di Luca Tozzi, che non solo nella grand' opera del corso intiero di medicina teorica e pratica, ma altresì nell'opuscolo sul caffe, sul thè, e su la cioccolata, mostrò quanto fosse il medico suo sapere. Anche Luca Autorio Porzio si fece molto stimare nella medicina: il suo libro intorno al salasso, l'apologia di Galeno, e altri opuscoli lo fanno vedere medico giudizioso, come la dissertazione su le mofete o mostra valente naturalista, e come è veramente originale nella dotta opera della salute de' soldati (a), nella quale prima d'ogni altro applicò ad usi militari la medicina. La fresca età in cui morì il Baglivi, non gli tolse la gloria di trasmettere il suo nome alla dotta posterità, che ritrova nelle di lui opere maturità di giudizio, e copia d'erudizione superiore a'suoi anni, e degna dello studio de' buoni medici. Anche nella chirurgia ebbe a quel tempo l'Italia professori, che l'illustrarono. Nome illustre si fece colla pratica e colla dottrina chirurgica il napolitano M. Aurelio Severino, e con sommo applauso giravano le sue opere per le mani de più celebri professori di tutta l' Europa . Fortunio Liceto, e l' Arveo le leggevano con incredibile diletto, e non minore profitto, non sine magna jucunditate, et utilitate : e dell'opera particolarmente degli abscessi che Ermanno Corringio chiamava aurea, a cui non v'era la simile in quell'età, diceva Gasparo Hoffman d'averla letta con istupore , lectum a me est , (nibil fingo ) cum stapore . Ben giustamente pertanto il riguardava PAOLO ZACCHIA come persona, a giudizio del mondo, delle maggiori che avesse la repubblica delle lettere. Avevano ben ragione quanti volevano istruirsi a fondo in quell'arte d'accorrere a Napoli, per profittare de' lumi del Severmo: e porè scrivergli con verità Giovanni Velling: fuit olini quem a Gadibus ad Livium invisendum fama accersebat; bodie ab intimo Germaniae recessu . B leio , Britannis, Danis, et ab ultimo Septentrione ad te, virorum optime. Neapolim properant uon inania capita, sed solida et eximia virtutis pe-Tom. VI.

M. Aurelio Se vecino.

(a) De militis in cattrit tuenta valet.

ctora, inveniague lectissima, Molto parimente era celebrato per la dottrina chirurgica, Ippolito di Patma, ed alcuni altri si distinsero in questa parte; ma più di tutti il Magatti, il quale, al dire del Portal (a), è stato il primo che abbia semplificata la chirurgia. ed è autore di riflessioni, e precetti degni d'un profondo filosofo, e d'utili scoperte, di cui alcuni moderni si sono voluti usurpare il vanto. Lo studio delle matematiche, e l'amore delle sperienze, ed osservazioni delle cose naturali, che a que' tempi erano in vigore nella Toscana e in tutta l'Italia, ispiravano a medici italiani una finezza d'osservazioni, e giustezza di pratica, che non erano ancor comuni agli altri medici; ma nondimeno, siccome il Redi , il Malpighi , il Borelli , e la maggior parte de medici di quell'età non diedero molte opere puramente mediche, nè cercarono d'abbracciare tutte le parti della medicina, e formarsi dottori universali della medesima; così non vennero a quella medica celebrità, che altri forse senza maggior merito hanno ottenuta. Tale è a giudizio di molti l' Etmullero il quale, quantunque morto in età giovanile, lasciò scritte tante diverse opere, che formano un corso intiero di medicina. Egli è vero, che mostra troppa affezione per le chimiche opinioni, e per certe virtà immaginarie che vuole attribuire alle piante; ma dà poi tanti lumi per la manipolazione de' medicamenti, per le chirurgiche operazioni, e per tutta la pratica delle cure, che è, e sarà presso i posteri rispettato come autor classico e magistrale pe' chimici, pe' chirurghi, e pe farmaceuti. Non avrà avuto per avventura il Bonnet un genio attivo e sottile per poter procacciare avanzamenti alla medicina con originali scoperte; ma ha saputo rendersi benemerito della medesima colla dotta collezione che ha formato delle dottrine di tutti gli altri medici, e che può servire per una intiera biblioteca di patologia.

Non un sol uomo, ma intiere società d'uomini s'incominciarono allora a dedicare alla cultura della medicina. La Società

(a) Hist. ec. tom. 11 . cep. XX.

reale di Londra, e l'Accademia delle scienze di Parigi contavano fra loro membri non pochi medici, e unitamente alle altre scienze naturali illustravano la medicina. Ma tutta era a questo fine destinata una società di Germania, che prendeva per nome il titolo de Curiosi della natura, e nel 1670 incominciarono a pubblicarsi l'Effemeridi medicofisiche di questa medica società (a). E da tali corpi in quel solo oggetto occupati quali vantaggi nondovevansi sperare? E quanti bei lumi infatti non se ne sono ricevuti? La trasfusione del sangue fu un soggetto che occupò molto a que' tempi l'attenzione de' medici, e vive dispute si eccitarono fra essi sul profitto che poteva recare alla risanazione degli ammalati tale trasmutazione. Molte furono le sperienze che riuscirono felicemente negli animali, mentre poche ebbero ugual sorte nell' uomo; pure anche in questi se ne videro alcune, che ottennero tosto il bramato effetto; altre all'incontro furono fatali al malato, altre per poco tempo giovevoli, ebbero poscia un fine funesto. Così tanto dai fautori che dai contrari della trasfusione si potevano con verità citare esempi, che favorissero l'uno e l'altro partito, e la causa, tuttochè caldamente agitata, restava sempre indecisa, finchè alcuni fatali eventi, una severa proibizione del parlamento di Parigi, e più di tutto il raffreddamento dell' uno e dell' altro partito, fecero cadere in abbandono questa medica novità. Per altra via aggiunse il Graunt un nuovo lume alla medicina, accrescendo, per così dire, d'un luogo medico la sua topica. I necrologi, o le liste annuali de morti delle città e provincie s'erano istituite ad usi politici ed economici; e Londra aveva a questo fine i suoi necrologi, benchè ancora molto imperfetti: il Graunt dopo il 1660 pensò di servirsene ad usi medici; mostrò l'utilità, che da tali liste mortuarie può ricavare il medico e la medicina, e aprì questo campo per far meglio conoscere

116

Uso nella medicina della

y 2

[la forza delle milattie, la robustezza, o debolezza nelle diffe. renti età, e ne'sessi diversi, la costituzione dell'atmosfera, la natura delle acque e degli alimenti, ed altre cose essenziali alla conveniente cura delle malattle , particolarmente dell'epidemiche che, senza l'uso di tali necrologi, solo imperfettamente e con difficoltà si potevano conoscere. L'uso che n'hanno poi fatto i medici, e la perfezione a cui sono state condotte da medesimi tale notizie, provano il merito di questo felice pensiero del Graunt, e quale grata riconoscenza gli deggia per esso la medicina (a). Verso que tempi s'introdusse altres) nella medicina una ricerca. che ha molto occupato, ed occupa ancora presentemente, lo studio de' professori; cioè di trovare un metodo facile, e d'uso popolare d'assistere agli annegati, e liberarli dall'asfissia. Il primo, a mia notizia, che abbia scritto su questa materia, fu un pastore caritatevole della chiesa di Ditterspac, Sebastiano Albino, il quale ritrovò un suo metodo, e in lingua volgare, e con istile adattato all'intelligenza del popolo lo spose al pubblico. Sono di poi venuti fuori tanti metodi, e tanti libri su questo punto, che un' intiera librerla se ne potrebbe formare, e, ciò ch'è strano e curioso, in mezzo all'immensa copia di tali metodi, non se n'è rinvenuto ancor uno, che abbia ottenuti i suffragi della maggior parte de'dotti, e venga ricevuto generalmente da' popoli, o almeno dalle società in Amsterdam, in Parigi, e in Londra a questo fine istituite. In tale stato trovavasi la medicina, illustrata colla notizia di molte nuove malatte, e colla più giusta cognizione d'altre analoghe a queste, arricchita di nuovi rimedi trasportati dal Nuovo-mondo, e d'altri inventati, e manipolati dai chimici, accresciuta di nuovi lumi d'anatomia e fisiologia, rischiarata con molte nuove e più esatte osservazioni, e colle sperienze di nuovi metodi di curare alcuni trovati utili, ed altri sbanditi come inutili, o talor anche dannosi, trattata da' filosofi,

da' naturalisti , da' chimici , da' matematici , e dagli eruditi , e col-

(a) Hatera land, polit, obrere, made opon, the bille of mertality .

tivata dalle più dotte accademie e nocietà, era certamente venuta a molta ampiezza, e vanità; ma rimaneva ancora lontana di toccare la perferione. Doninavano in tutta la medicina i sistemi e le ipotesi, dividevami le scuole in galeniche e chimiche; cercavani le casgioni delle malatte, ricorrendosi da alcuni vagamente alle quattro notistime qualità, e da altri soltanto alle viziose fermentazioni, e si curavano dagli uni e dagli altri secondo il proprio sistema; altri, abbandonate tali ricerche, non pensavano che a medicamenti forti ed attivi, a preparazioni chimiche, e darificiose composizioni; altri studiavano di stotomettere le malatte e la sanità a'calcoli della statica e della meccanica, e tutti facevano la medicina sistematica ed ipotetica, nè più conoscevasi la semplicità ippocratica, quella semplicità che segue nelle sue operazioni la natura, e con cui vuole essere trattata da chi dee secondarla nella cura, e nel governo della saltue de'corpi umani.

In questo stato della medicina venne a trattarla un uomo quale richiedeasi per produrne la conveniente riforma, il celebre inglese Sidenam. Una mente quieta e soda, libera da pregiudizi e da' prevenzioni, un giudizio posato e maturo, un occhio acuto e sicuro, per fare le giuste ed esatte osservazioni, un animo docile e pronto per piegarsi agli avvisi della natura, sono le doti, con cui s'accinse il Sidenam ad illustrare la medicina, e ridurla alla desiderata semplicità. Egli non si curò d'andare in cerca delle primitive e rimote cagioni delle malattie, e si contentò di sapere ciò ch'era ovvio e facile ad accertarsi, osservò molto, sì ne fenomeni delle malatile, che ne' medicamenti, come e quando giovassero, ovvero pregiudicassero, esaminò molto l'inclinazione della natura, cambiò in molte cose il metodo di curare, e stabilì una medicina facile e piana conforme all'ippocratica semplicità. Il principale suo studio fu su le febbri acute, e sul vajuolo, sbandì in esse i calidi, e gli allessifarmaci, pensando che la natura più avesse d'uopo di freno che di stimolo; acidi, refrigeranti, e salassi voleva che fossero l'armi che dovessero soggiogare il malore. Questa dottrina del Si-

Sidenam

denam venne abbracciata dalla maggior parte de medici, e singolarmente dal Boerhaave: ma altri poi studiando più intimamente la materia, gli accordarono bensì l'uso di tal metodo per le febbri che uniscono dell'inflammatorio, ma non così per le nervose, e per le maligne. Delle febbri intermittenti parlò anche con molta esattezza, e con qualche originalità, e amplificò grandemente l'uso della china, che allora incominciava ad essere universalmente conosciuta; e benchè egli al principio volesse mettere qualche restrizione all'applicazione di quel febbrifugo, docile com'era, ed amante della verità, confessò poi di non averla mai veduta nuocere ad alcuno, e d'averla sempre trovata efficace e lodevole, come s'è confermato posteriormente colle continue sperienze. Da lui abbiamo imparata la vera storia e descrizione del vajuolo, e la distinzione del medesimo in confluente, e discreto, e il metodo di curarlo, che a un di presso or seguiamo. E generalmente non solo in queste, ma in quasi tutte le malattie ha ottenuto il Sidenam ciò ch' egli stesso dice d'avere ricercato con tutto l'animo . cioè di far acquistare alla medicina metodi di risana re più sicuri, e che dopo la sua morte la cura delle malattie venga amministrata con maggiore certezza. E' dunque ben di dovere che i medici riguardino il Sidenam come il loro esemplare e maestro, e che noi tutti professiamo all'illuminato suo zelo grata riconoscenza. Intanto che il Sidenam recava tanto vantaggio alla medicina, non era egli solo che nella sua patria si distinguesse nella sua cultura. Contemporaneamente fioriva l'Arris il quale, oltre varie altre opere, si prese in una particolarmente ad illustrare le malattle acute de' fanciulli, volendo giovare perfino dall' infanzia all'umanità. Nel medesimo tempo faceva onore alla medicina inglese il Musgrave, che scrisse con molta dottrina dell'artritide, nella quale dee stimarsi come autore classico, e magistrale (a). Medico di gran merito era parimente Ricardo Morton, a cui dob-

Acris

183

rëy Morion -

(a) De arthein anem. s. loterea . De arthrit, tymptomatica .

biamo un'opera dottissima su le tisi, ed altre parecchie; oltre una molto stimata su le febbri, dove ha saputo applicare opportunamente la china alle intermittenti perniciose ed a mali, in cui non s' ardiva d' adoperarla. Non la sola critica ed erudizione, ma la pratica della medicina ha distinto presso i posteri il nome del Freind. Le lezioni, gli scritti, e gli esempi di questi famosi professori formarono il giovine Mead in perfetto medico, che venne in breve rispettato come maestro da tutta la dotta Europa. Che sapevasi de' veleni con tutti gli scritti de' medici anteriori , fuorchè vane teorte di caldi e freddi poco interessanti la medicina? Il Redi aveva scritto dottamente del veleno delle vipere, e disputato aveva col Charas su tale veleno, o per dir meglio su la vera sede di esso; ma le loro sperienze potevano riguardarsi più come naturalistiche che come mediche, e un buon trattato su'veleni mancava ancora alla medicina. Il Mead è il primo che abbia insegnato in qual guisa operino fisicamente i veleni, e quali effetti producano, e l'unico che abbia trattato nella piena lor estensione i veleni non solo degli animali, ma de' vegetabili e de' minerali, e gli abbia esaminati tutti per lume ed uso della medicina. Infiniti erano gli scritti intorno alla peste, nè v'era stato contagio alcuno in alcuna città, o provincia, che non avesse eccitati molti medici a scrivere su tale materia. Ma solo il Mead seppe trattarla in tutta la sua ampiezza; e la natura e l'origine della peste, le cagioni della sua propagazione, e la maniera di fermarla, e d'impedirne il contagio, tutto venne sottoposto al diligente suo esame. Così ancor dopo il Sidenam scrisse del vajuolo il Mead con interessante originalità. Così anche con profondità di dottrina, con acutezza d'ingegno, e con maturità di giudizio espose a' medici quale realmente sia su' corpi umani l' impero del sole e della luna. E generalmente il Mead si mostrò in tutto un valente medico, onore e lustro della medicina inglese, regola, ed esemplare dell'europea. Non possedeva l'Italia un medico del grido e della celebrità del Sidenam e del Mead, ma poteva a ra-

Feeind.

184

Remegani.

gione vantarsi di produrne molti di merito singolare. Nome illustre si fece il Ramazzini colle sue storie della costituzione medica d'alcuni anni, colle orazioni, e con altre opere; ma ciò che lo fece conoscere e celebrare per tutta l'Europa, fu il gran trattato delle malattle degli artefici, a cui nessuno prima di lai s'era accinto. Che copia d'erudizione, che varietà di lettura e d'osservazioni nell'esaminare distintamente ne minatori de metalli, negl'indoratori, ne pittori, ne tessitori, ne facchini, ne' pescatori, ne ferraj, ed in moltissimi altri a quali malattle sieno particolarmente i professori di ciascuna di quell'arti soggetti? Non era egli pratico della malattie de soldati; ma oltre avere attentamente studiate le opere che su quest'argomento avevano scritto il Porzio, il Minderer, e lo Screta, conferì molto coll'archiatro del duca d'Hannover Giorgio Enrico Banstorff che, in cinque guerre diverse sotto differenti armate, aveva date lodevoli prove del medico suo sapere, e spose al pubblico quanto sì frequente ed illuminata pratica aveva insegnato a quel dotto medico. Nella classe degli artefici ha voluto comprendere i letterati, della salute de' quali scritto aveva il Fisino con astrologiche sofisticherie, e senza pratica utilità; ed egli esaminò non solo le malattie a cui vanno soggetti in generale gli studiosi , ma discese anche distintamente a particolari incomodi che più propri sono ad ogni studio particolare, e ad ogni classe di letterati, ed ha pututo gloriosamente servire di guida al Tisme, che ha voluto col sodo suo giudizio e sapere vasto e profondo trattare di nuovo l'interessante materia della salute de letterati. A questo aggiunse anche un trattato della salure delle monache, e poi altro più ampio e copioso di quella de' principi; e diede insomma un'opera piena e completa, che è stata ricevuta da tutta la colta Europa come classica e magistrale. Fornito il Ramazzini di tanti bei lumi di medicina, come mai si lasciò trasportare da volgari pregiudizi, e invece di commendar l'uso della china-china, come aveva fatto altre volte, volle scrivere contro l'immiginato abuso della medesima, e attribuirle de danni creduti dal volgo, e da volgari medici , e smentiti dalle sperienze de dotti e giudiziosi (a)? Non restò però impunita questa sua senile debolezza, e il Torti col riguardo dovuto al rispettabile ottuagenario allor morto, ma con forza insieme e copia di ragioni, ribattè tutte le sue opposizioni, e difese, com' era ben giusto, le parti della china, a cui doveva sì frequenti e felici cure, e tanta celebrità. Il Torti poteva allora chiamarsi il medico della china; egli la dava con più frequenza, con maggior copia e con più profitto che non si faceva comunemente, e giunse ad usarla nelle febbri intermittenti perniciose, dove altri la credevano pregiudiziale e nociva. Questa felice applicazione, e la speciale sua terapeutica dell'uso abbondante e pronto di quel febbrifugo, in tali mali, ha coronato di gloria il medico sapere del Torti . Il Mercado, come abbiamo detto, fu il primo che sapesse ben conoscere e distinguere quelle febbri, e curarle in quel modo, che allor potevasi prima dello scoprimento della china; poi l'inglese Morton contemporaneamente al Torti pensò di superarle coll'uso del nuovo febbrifugo, come l'altre intermittenti, e diede parte al pubblico di questo suo metodo, e de' fortunati suoi effetti. Ma il Torti, benchè prevenuto dal Morton nel pubblicare felici sperienze in questo particolare, seppe riuscire ancora originale, e superò nel valore dell'opera chi l'aveva preceduto nel tempo della pubblicazione. Il nome stesso di febbri del Torti, con cui sono anche oggidì distinte le intermittenti perniciose, prova abbastanza quanto sia stato il suo merito non solo nella cura, ma nella trattazione delle medesime; e il Torti sì nella grande opera della Terapeutica speciale, che nella risposta alla sopraddetta dissertazione del Ramazzini, è stato uno de' più valenti difensori e panegiristi, e de' più benemeriti promotori della china. Contemporaneamente a questi due gran medici modenesi fioriva in Roma il Lancisio, uomo a nessun

Tom. VI.

7.

(a) Ditt, de abata chinas-chinas .

altro inferiore nella dottrina. I due trattati delle morti improvine, e de nocevoli effluyi delle paludi levano il Lauctio alla clase de'medici superiori, che si leggono e si studiano da tutte le nazioni, e da tutti i secoli; e tale parimente si mostra nella destrizione delle cinque epidemie, che affissero diverse città dello stato pontificio, e in tutte le varie opere che in differenti generi diced alla luce a vantaggio della medicina. Egli è da per tutto attento outervatore, giudiziono medico, ed ertudito scrittore. Cost in varie parti i medici italiani facevano onore alla loro scienza, e davano in quatche modo agli altri l'esempio, e le regoli trattarla come conviene. Abbandonate le ipoteti scolastiche, senza impacciari in misseri chimici, regolavani per la cognizione e per le cure delle malatile co precetti de'buoni maestri, e con semplici osservazioni, e sostenevano la medicina italiana in un decorsos stato, senza aspirare ad una privativa appresiorial.

Diversamente conducevansi gli alemanni. Attaccati generalmente alle chimiche dottrine, sapevano in gran parte trarne il profiito che da esse può ricavarsi, e migliorando colle loro chimiche operazioni la terapeutica, si credevano in grado di pretendere il primato sopra gli altri. Così vediamo a quel tempo due grand'uomini, lo Stabl e l' Hoffman, fare uso della chimica a vantaggio della medicina, e meritarsi l'onore d'essere riconosciuti per maestri da' dotti medici posteriori. I molti e bei lumi che, come altrove abbiamo detto (a), doveva alla chimica lo Stahl, e la gran fama che per essa aveva ottenuto, potevano in qualche modo scusarlo, se faceva per avventura troppo uso della medesima nella medicina, senza voles far conto delle notizie anatomiche, nè de' meccanici ragionamenti. Egli tutto attribuiva, sì la salute, che le malattle, ad un'anima immortale che viene ad essere l'Archeo del van Elmont, o forse, per dir meglio, la natura d'Ippocrate, e degli altri fisici; la quale anima abborrisce lo scioglimento del corpo, e tutti i movimenti di questo dirige a fine

(a) Cap. Ill.

di differirlo quanto più possa; onde derivano molti fenomeni, e molte crisi del corpo sano e dell'ammalato, e le stesse febbri, che altro non sono che sforzi dell'anima intesa alla conservazione del suo corpo, che accresce il moto e la separazione delle particole che l'aggravano. Quindi ad altro non voleva che servisse la medicina che ad ajutare di sforzi dell' anima, qualora sono utili, come lo sono comunemente, e a moderarli se talora riescon nocevoli. E perciò pochi rimedi adoperava: salassi, oli, pillole. nitro, sal marino, e pochi altri miti e leggeri, e ricusava gli efficaci ed attivi, come l'oppio, la china, ed altri, che credeva contrariassero le mire della decantata sua anima, ossia della natura. Molte ed mili cose ha egli scritto su le malattie nate dalle affezioni dell'animo, su le febbri in generale, su l'infiammagione, sul salasso, su le novità mediche, su gli errori nella pratica, e su molte interessantissime parti della medicina. L'oscurità dello stile ha rese inutili per molti le belle dottrine, che nelle di lui opere si contengono: ma i buoni chimici, avvezzi al metaforico suo linguaggio, ed al suo stile involuto, vi hanno trovate interessanti verità; ed ora la fisiologia, e la patologia dello Stabl, tuttochè infilzate d'ipotesi poco sicure, sono considerate come secreti ripostigli, donde ognora si possano ricavare nuove ed importanti cognizioni a vantaggio della medicina. Infatti la dottrina medica dello Stahl ha avuto fino a'nostri di molti ed illustri seguaci, benchè quasi tutti delle parti settentrionali, dov' era seguita, e venerata la sua chimica; e il Carl, il Junker, il Relph, e, oltre molti altri, Giovanni Storeb hanno riconosciuto per maestro lo Stabli, ed hanno abbracciata, ed illustrata la medicina stabliana. Più utile certamente, e molto più conosciuto e stimato in questa scienza è stato il celebre Federige Hoffinan. Che infaticabile e studioso uomo era l' Hoffman, cui non lezioni scolastiche e funzioni accademiche, nen visite e consulte medicali, non esperienze ed osservazioni, non invenzioni di nuovi rimedi. non lettura d'immensi libri., non composizione d'innumerabili

H. Email .

scritti, non fatica alcuna letteraria potè fiaccare! Reca stupore il riguardare l'infinito numero di dissertazioni, consultazioni, e trattati , l'incredibile varietà di scritti d'ogni materia , che ogni particolare malattia, ciascun rimedio particolare, e tutta quanta la medicina nella piena sua estensione distintamente comprendono : ma quanto non cresce la maraviglia al mederlo camminare franco e sicuro per tanti sì differenti, e talor sì difficili e spinosi campi, padrone e maestro delle infinite materie che prende a trattare? Versatissimo nella chimica potè scrivere magistralmente di molti argomenti chimici appartenenti alla medicina, discutere i differenti sistemi de suoi predecessori, esaminare più attentamente quello del suo collega Stabl, e stabilire con precisione e verità la differenza che fra la dottrina organica dello Stahl, e la sua medico-meccanica s'incontra. Istruito eziandio, oltre le chimiche, nelle meccaniche teorie, potè sciegliere giudiziosamente dalla une e dalle altre ciò che più confacente pareagli alla medica utilità. Egli fu il primo che degnamente mettesse in vista le virtù mediche delle acque minerali e termali, e che insegnasse il vero metodo di riconoscere la loro salubrità. Egli fu parimente o il primo, o certamente de' primi che rivolgessero ad uso medico le osservazioni meteorologiche, ed insegnò a regolarle come a tal uso conviene. Egli raccomandò giustamente la necessità, sì della fisica, che dell'anatomia per la medicina, e seppe farne dell'una e dell'altra opportuno uso. Egli diede bei lumi per formare un perfetto medico, e mise in pratica la sua dottrina; trattò la fisiología, l'igiena, la patología, e la terapeutica, e in ciascuna d'esse presentò cose sue, e nuove, e di vera e reale utilità. Ma ciò che gli ha dato più nome, e che più particolarmente l'ha reso benemerito di questa scienza, è stata l'invenzione di tanti medicamenti, e il miglioramento di tant'altri, e l'utile dottrina, che ha dato su la manipolazione ed amministrazione di tutti. L'anodino dell' Hoffman , l'elissir dell' Hoffman , e tant'altri med camenti salutevoli e delicati, soavi, ed agevoli a prendersi da chicchessia, decorati col nome dell' Hoffman, sono altrettanti monumenti gloriosi della scienza medica di quel celebre professore. Egli in somma può riguardarsi come uno de' principali riformatori della medicina; e noi possiamo augurare con ragionevole sicurezza, che il nome dell' Hoffman si conserverà onorato non solo presso i bibliografi ed eruditi . ma eziandio presso i volgari e comuni medici, e viverà immortale nella medica posterità. I medici or nominati meritano certamente nobile posto ne fasti della medi-'cina; ma d' uopo è, che tutti dieno la mano ad un altro lor coetanco, al gran Boerhaave: ne il Sidenam, ne il Mead, ne lo Stahl, nè l'Hoffman, nè verun altro de' più celebrati medici può stare à fronte di quel sovrano maestro, e tutti debbono cedere il vanto al novello Ippocrate, al vero padre della moderna medicina. E che mai poteva desiderarsi in un medico, che non trovisi plenamenta nel Boerhaawe! Una mente vasta, e capace d'abbracciare in tutta la sua estensione la medicina e comprenderne tutte le relazioni; un ingegno sottile per vedere i più fini tratti della natura, e saperne indovinare le conseguenze; un sodo giudizio per non lasciarsi abbagliare da brillanti teorie, e da seducenti apparenze; una pronta e tenace memoria per acquistare colla lettura di tutti i migliori medici un immensa erudizione e poter profitare di tutti i loro lumi; un tatto delicato e sicuro per colpire in tutti gli affari medici la semplice verità; una felice eloquenza per esporla sempre nel giusto suo lume; un fermo coraggio per adoperare gli opportuni rimedi; e uno zelo ardente per procurare tutti i vantaggi della sua scienza, sono i mezzi di cui fornì la natura il Boerhaave per formarne un perfetto medico. E che non doveva egli con tali ajuti operare in vantaggio della medicina, pieno com' era d'ardente zelo pel suo onore? Era ancora intralciata in sistemi, ed egli la disgombrò, e fece vedere la facile semplicità della medicina da lui ripurgata (a); e tutto l'onore del medico ripose non in sostenere sottili ipotesi e brillanti teorie, ma nel sapere

Boerhaave .

(a) De repurgat, med facili simplite

saviamente servire la natura, e stare semplicemente a suoi suggerimenti (a). Molti ajuti riceveva la medicina dalla chímica: ma ne soffriva altrest non poco, venendo anch' ella involuta ne' chimici enimmi, e dovendo soggiacere alle misteriose oscurità, ed alle fantastiche teorie che occupavano ancora quella scienza; ed egli seppe farle godere di tutto l'utile che può offrire la chimica, senza lasciarlene sentire verun incomodo. Libero la chimica stessa dagl' ingombri che l' inceppavano , levò il misterioso velo - che la copriva, la rese una fisica chiara ed intelligibile, la formo in vera ed esatta scienza, e la fece così servire alla medicina: ed egli a questo fine la coltivo, e la illustro co suoi scritti, e ne seppe ricavare tutto il profitto (b). La continua ed amplissima pratica, ch' ebbe non solo di tutta l'Europa, ma eziandio dell' Asia pe frequenti consulti, che ogni di gli mandavano, aprì sempre più la sua mente, e gli fece meglio conoscere le circostanze diverse delle malattie, e veder meglio nella sua vastità le moltiplici, e talora sottili e secrete relazioni della medicina. Pieno di tante cognizioni teoriche e pratiche volle generosamente comunicarle al pubblico, e giovare con esse non solo i suoi coetanei, ma la più rimota posterità. Che prezioso ed inesausto tesoro di ricchezze medicali è il suo libro delle mediche istituzioni (c) ! Niente d'ipotetico e d'arbitrario , niente di misterioso e coperto, tutto semplice e piano, tutto appoggiato ad osservazioni ben avverate, tutto verità pura e chiara, tutto di pratica utilità. Novello Ippocrate diede anche i suoi aforismi (d), e in essi regole chiare e precise per riconoscere i sintomi e le cagioni immediate di tutte le malattle, per sapervi applicare i convenienti rimedi . Imitatore dell'orgcolo di Coo, anche nella strettezza e nervosità dello stile, non proferisce parola che pregna non sia di reconditi ed utili sentimenti. Là non vi sono, dice il Fontenelle, che germi di verità estremamente ridotti in piccolo, e che bisogna sten-

(a) De bonore med. et serrit .

 dere, e sviluppare, com'egli faceva colle sue spiegazioni (a). I suoi scritti, e le sue spiegazioni erano la copiosa e salutevole sorgente', a cui tutti i medici posteriori hanno attinta la loro dottrina, la quale tanto è più abbracciata e lodata, quanto più si tro. va conforme alle parole del Boerhaave, nelle quali non vi è sillaba, nè apice, dove non ravvisino i dotti medici salutari precetti, ed utili verità. Ben a ragione accorrevano dunque da tutta l'Europa alla sua scuola quanti bramavano di formarsi valenti medici, e rendevano dalla sua bocca, ricevendo come infalfibili oracoli i pesati suoi insegnamenti. Ben a ragione sono da posteri rispettate le opere di quel sovrano legislatore, come un codice sacrosanto della medicina, alle cui ordinazioni debbono tutti chinare il cano. È noi possiamo vantarci d'avere un maestro di sì irrefragabile autorità, quale non potè mai averlo la dotta Grecia, e che se la natura volle onorare l'antichità con un Ippocrate, ha riservato per onore de nostri secoli un Boerbaave.

Grande fu certamente il vantaggio che ottenne la medicina al principio di questo secolo col godere de l'umi di a eccellenti maestri, quali erano lo Stabl, l' Hoffisan, il Mead, e sopra tutti il Berthaure; ma non fu esso solo, e per altra via le
vennero altri miglioranenti. Allora incomincio ad introdunii finoculazione del vijuolo, che ha prodotta una strepitosa rivoluzione nella cura d'un morbo al universale. Questo, come tant'altri utili ritrovati medici, venne alla dotta Europa da incolte e
barbare genti: dalla Circasta, e dalla Turchia hanno imparata
i nostri professori l'inoculsione. I primi che noi sappiamo
aver fatto uso di querti invenzione, sono i circasti, sebbene non
erano i soli; e sembra che fosse sparso per quasi tutta l'Asia
queti uso, dacche lo vedamo anche da molto tempo all'aliro
estremo dell'Asia, nella Cina, come racconta il P. Entreellur (6).
Anti l'onervare divertità di metodi nell'inneto, e maggiore (6).

Inocularione tel valuolo

(a) Elego de Manting Brethaupe .

(8) Lettes chif. et caricace et, XX.

lità e sicurezza, e però maggiore perfezione nel circassiano, può far congetturare che non sia passato da questi a cinesi il pensiero dell' inoculazione; ciò che può confermarsi coll' osservazione dello stesso Entrecolles d'essere più antico un tale uso nelle provincie di Kiagnan all'oriente della Cina, che nelle provincie occidentali più vicine al mar Caspio, ed alla Circassìa (a). Il Condamine, nella bella sua storia dell'inoculazione del vajuolo, riporta distintamente molt'altri luoghi, non solo dell'Asia, ma dell'Africa e dell'Europa, dove da gran tempo era in uso tal ritrovato (b). Quest' universalità può provare quanto fosse facile a presentarsi a chiunque il pensiero di procacciarsi un male, che credesi indispensabile, quando si spera di poterlo aver più mite, e meno pericoloso, e può fare maraviglia che solo alle nazioni più colte dell' Europa non sia mai venuta alla mente una simile idea. Il metodo della Cina di applicare entro le narici due pallottoline di pellicole delle pustole vajolose, e respirare su per il naso tale materia sembra più ovvio che il circassiano di ferire la cute, e introdurvi nel sangue la materia vajolosa; ma, come poi diremo, non è ugualmente opportuno, e non è infatti stato abbracciato posteriormente da alcuno. Alla fine del XVII secolo una vecchia della Tessaglia introdusse in Costantinopoli presso i Cristiani l'inoculazione, e diceva poi d'averla eseguita nel solo anno 1713 in più di sei mila persone, sempre felicemente. Niente intanto se ne sapeva nel resto dell' Europa: solo nel 1713 un greco Emmanuele Timoni, che aveva studiata la medicina in Inghilterra, ed era membro dell' Università di Padova, e d' Oxford, descrisse in una lettera latina al dottore Weedward l'uso dell'inoculazione, che vedeva sì utilmente praticato in Costantinopoli (c); e nel 1715 altro greco, Giacomo Pilarini, stampò in Venezia un opuscolo su la medesima (d); ed in altro opuscolo ne diede notizie nell'

ca: Ivi .
(b) Birts de l'insculation cc. Prem. Mém. s
Secondo Mem.

<sup>(</sup>c) Transact, philosoph, n. 339.
(d) Nova et tota variolot excitandi per trans-

Inchilterra il medico chirurgo Kennedi (a). Allora soltanto fu conosciuta nell' Europa tale invenzione, ma senza che nessuno pensasse di praticarla. La celebre Miledi Montaigu, nel 1717, fece inoculare in Costantinopoli, dove trovavasi ambasciatrice, il suo figliuolo, diventato poscia anch' egli assai celebre; e poi nel 1721, ritornata a Londra, la figlia. L'esempio, e le persussioni di detta Miledi Montaigu, e la richiesta formale del collegio medico di Londra, indussero il re a consegnare al dottore Mattland alcuni condannati a morte per fare in essi la prova dell'inoculazione, che ruscì felicissima. Il Tissot dice che questi furono quattro uomini ed una donna (b); ma il Condamine con più verità li riduce a sei (c); perchè, sebbene il Mead ne annovera sette, una giovine di 18 anni compresa in questi sette, fu separata dagli altri, e consegnata allo stesso Mead per fare in essa l'inoculazione pel naso ad uso della Cina, e verificarne i risultati. Questi furono quali egli se li era immaginati; e la donna, com' ei prova per varie ragioni che doveva accadere, soffit dolori di testa, e patì assai più degli altri sei, e videsi così, che il metodo cinese era più pericoloso e più incomodo che il circassiano (d). Nell' anno seguente perfino la stessa principessa reale fece inoculare due sue figlie sotto la cura del celebre Sloane; e molti, com' era da aspettarsi, vollero seguire sì alto esempio. Ben tosto il re l'ordinò nell' Annoverese, e se ne propagò l'uso per la Germania; e così l'inoculazione venne in qualche modo sanzionata, non solo colla medica, ma colla regia approvazione. Non seguirò più lungamente la storia dell'inoculazione, che può vedersi compiutamente trattata dal Condamine; aggiungerò soltanto che, dopo i tempi a cui potè giungere la storia di questo dotto accademico, è stata abbracciata in quasi tutte le corti nelle persone reali l'inoculazione, ciò che è principalmente osservabile in quella di Vien-Tom. I'I.

(4) Auerrai un enternel remedies. Londourfufe.

(c) Hirs. e , Prem. Mon (d) De pariells es merbellit cap. V.

na, dove sì vivamente vi aveva declamato contro il celebre d'Haen. e più forse in quella di Pietroburgo, dove l'imperatrice non solo fece inoculare il gran duca suo figliuolo, ma ella stessa in età non più tenera volle subìre quell'operazione: il Dimidale, chiamato a tal fine dall'Inghilterra con tanto strepito, e con tanta generosità, scrisse la storia di quell'augusta inoculazione, e a memoria della medesima si celebra con religiosa pompa una festa anniversaria nella chiesa di Pietroburgo; e fra sermoni del Grot. uno se ne legge recitato in questa festività, dove in mezzo a testi della scrinura vedonsi citati il Dinadale, il Gatti, il Tissot, e altri medici; e in questa guisa or può dirsi che, dalle più basse capanne fino alle più sublimi reggie e perfino agli stessi tempi, è introdotta e celebrata l'inoculazione del vajuolo. Moltissimi furono gli scritti che, fino dal principio uscirono a favore di quella salutevole novità, principalmente nell'Inghilterra, dove il solo Jurin ne pubblicò molti e suoi, e d'altri. Anzi può dirsi che tutti i valenti medici si dichiararono a favore della medesima, come più distintamente dice il Tissot (a) : e fuori dell' Heequet, dell' Haen, del Triller e di qualch' altro rarissimo, non ebbe l'inoculazione altri contrari che volgari medici e teologi pregiudicati , scrittori che non potevano dare colla loro autorità alcun peso alle promosse opposizioni; ma sì gli scritti contrari, che i favorevoli contribuirono a meglio conoscere la natura del vajuolo, ed a cercare i migliori metodi di curarlo. Anzi il Dimsdale, non solo crede utile l'inoculazione per prevenire un male maggiore; ma vuole altresì che, ancora nel contagio del vajuolo naturale, possa l'inoculazione minerare la forza della sua malignità. L'inoculazione del vaiuolo ha indotto in questi ultimi tempi un medico di Pietroburgo a provarla parimente nella peste, e n' ha riportato alcuni favorevoli effetti, sebbene è stato poco creduto dagli altri e da nessuno, ch'

io sappia, seguito (°). La medesima inoculazione ha fatto nascere contemporancamente ad un medico spagnuolo, e ad un altro francese, il Gil, e il Pault, il pensiero di esterminare dall'Europa il vajuolo, e proporre utili mezzi di schivarne il contagio; e per tutti questi motivi potremo conchiudere che l'introduzione dell'inoculazione del vijuolo è stata molto giovevole a' progressi della medicina.

Più fondate speranze d'esterminazione del vajuolo e maggiore sicurezza di vantaggi per la conservazione della vita e della salute umana potreme avere nell'inoculazione della vaccina, inventata posteriormente nell'Inghilterra. Erasi da molto tempo osservato nelle parti occidentali di quell' Isola, e particolarmente nella contea di Glocester una malattia nelle vacche, che produceva nelle loro mammelle certe pustole che in alcuni giorni si gonfiavano. poi in altri suppuravano, e quindi si disseccavano a somiglianza di quelle del vajuolo. Erasi ariche osservato che questa attaccavasi alle persone che mungevano le vacche, se prima non erano state infette dal vajuolo, non mai a quelle che lo avevano sofferto, e che, viceversa chi aveva una volta subito questo male, non più era soggetto al contagio del vajuolo. Questa osservazione fece nascere il pensiere che, coll'inoculazione di questo male vaccino che si era conosciuto più mite, si potessero gli uomini garantire dal naturale, cagione di sì funesti accidenti. Se ne fecero pertanto molte sperienze, e in tutte si ottenne un felicissimo effetto. Ma il primo a farne un attento esame con medica e filosofica oculatezza fu il D. Odoardo Jenner. Osservò egli il principio della malattia, che dal giardone, male venuto a' piedi de' cavalli, si comunicava il male alle vacche, e da queste agli uomini che le mungevano: ne considerò tutti i sintomi, l'accompagnò nella guarigione; s'informò delle conseguenze, se ne fossero sopravvenute spiace-

Inoculazione

Jenner.

4 4 2

<sup>(\*)</sup> Negli anni scorsi il soprecchato Palli, propagatore del galvanismo, ha voluto provese in se sersso quest'inoculazione, che lo con-

énue ed estremo pericolo , dal quale abbe peré le sone di potersi selvere .

voli : e tutto gli riuscì come poteva desiderarlo . Volle poi seguire un nuovo corso di sperienze, ed esporte i vaccinati a tutti i pericoli del contagio del vajuolo, perfino ad inocularlo, ed ebbe sempre la compiacenza di trovarli immuni da ogni infezione. Di tutto volle dar parte al pubblico in un opuscolo stampato nel 1799, che fece subito gran romore nell' Inghilterra, e fu segulto in pochi mesi da altri opuscoli del medesimo , che sempre più raffermarono la verità, e la maravigliosa utilità di quel ritrovato; e il D. Jenner si rese immortale ne' fasti della medicina , come autore e propagatore d'un invenzione sì profittevole all'umanità. Era ben naturale che un ritrovato tanto utile al pubblico, e glorioso al suo autore, incontrasse degli oppositori. In fatti, immediatamente si levarono a scrivergli contro il rinomato medico Guglielmo Simmons, e alcuni altri; il che sebbene rallentò per un poco il favore del pubblico per la vaccina, servì poi, come suole accadere in tali contese, a darle più sicura fermezza, e maggiore pubblicità. I partigiani furono assai più che gli oppositori. Il dottore Giovanni Pearson ne prese con sì illuminato zelo la difesa, che meritò d'entrare a parte col Jenner nello stabilimento della scoperta, e nel diritto alla nostra riconoscenza. Egli migliorò le osservazioni, ne istituì delle nuove; emendò alcuni sbagli sfuggiti al Jenner, abbattè incontrastabilmente le opposizioni contrarie, propose sicuri canoni, e stabilì con fermezza i vantaggi di tale invenzione. Anzi passò più avanti del Jenner; e in un opuscolo, che pubblicò in quel medesimo anno 1799, diede la storia della vaccina, e la propose come un vero mezzo d'estirpare dal mondo il vajuolo naturale. A maggiore rassodamento, e propagazione della nuova invenzione contribul grandemente Giorgio Woodville il quale, essendo medico dello Spedale destinato all'innesto del vajuolo, ebbe più campo e maggior comodo d'accrescere le sperienze di quello della vaccina; ritrovò molti fenomeni non osservati dal Jenner, nè dal Pearson, pubblicò una serie di vaccinazioni, e de'lo-

ro effetti sempre felici; dimostrò il vantaggio di sostituire la vac-

Pearson .

Woodville .

cinazione all'inoculazione del vajuolo, la rendè molto più popolare nell'Inghiterra, e contribuì anche molto a propagala nella Francia; e potè dirisi con verità, che coll'opera di questo triumvirato del Jenure, Pearusa, Vosdwille resto stabilmente assicurato l'impero della vaccina. L'infinite sperienze della sicurezza de'vaccinati da' nocevoli conseguenze, e dell' indennità dell' infezione del vajuolo, e la speranza dell' estinazione di questo, e generalmente l'evidenza de'vantaggi della vaccinazione mossero alcuni filantropi inglesi a formare un istituto destinato all'innesso della vaccina, che somministra medici, chirurghi, speziali, ed ogni assistenza, acciocche ogni classe di pernone possa godere del benefici questa nuova invenzione. E così restò sanzionata nell'Inghilterra l'inoculazione della vaccina, che si è poi rapidamente propagata per tutte le quentro parti del mondo.

Allo strepito di tanti applausi renduti alla vaccina si eccitò in alcuni la curiosità di fare in altre provincie ricerca di simile malattia nelle vacche, e di simili effetti negli uomini infetti dalla medesima. Il dottore Hellvag ritrovò che in Holstein era da gran tempo conosciuto questo male nelle vacche, e il suo contagio nelle persone che le mungevano, come pure che i sottoposti a quesi'infezione restavano immuni da quella del vajuolo, e che anche per questo fine s' era da alcuni praticata la vaccinazione (a). Ma queste cognizioni restarono sepolte in quelle montagne; perchè vi mancò un Jenner, o un qualche filosofo osservatore che le facesse rilevare . Intanto la fama della vaccina di Glocester risonava per tutta l' Europa, si esaminava la dottrina del Jenner, s'abbracciava la vaccinazione, e se ne producevano felicissimi effetti. Il primo ad introdurla nel continente fu l'italiano Luigi Careno, medico rinomato in Vienna, e conosciuto per varie sue opere. Questi tradusse subito in latino e in italiano gli opuscoli del Jenner e del Pearson, gl'illustrò con opportuni rischiarimenti, e li corroborò

Hellveg

40000 .

(a) Mem. de la Soc, Medic, d'emulat, de Paris . '.

coll'annunzio d'alcune sperienze felicissimamente eseguite in Vienna dal Freo, e più dal ginevrino del Carro; ed egli stesso oltre de dette traduzioni, ne scriste altri opuncoli in francese, e in tedesco, incoraggì molti a promuovere tale operazione, e a voce, e in iscritto, ed in ogni modo si adoperò per rendere più generale l'uto di questo beneficio dell' umanità. Nel che moltissima parte ha avuta ugualmente il del Carro, a cui l'impegno per la propagazione della vaccina in Germania, in Ginevra, e da per tutto, ha guadepanato eran nome.

In breve tempo si sparse la vaccina non solo in Vienna nel-

Propagazione

le Italia e

la capitale, ma nell'altre città e borghi, e nelle campagne di tutti gli stati austriaci . L' Annover , stato allora sott' il dominio dell' Inghilterra, Berlino, Amburgo, e tutta la Germania s'affrettò ad abbracciare la benefica celebrata vaccina. Ben presto s'introdusse parimente in Italia, mercè i sopraddetti scritti del benemerito Careno, che nello stesso anno 1799, vennero dal suo amico Luigi Brera ristampati con alcune aggiunte in Pavla. Gli stati di Genova, del Piemonte, di Milano, e di Venezia l'abbracciarono avidamente; e i dotti, e giudiziosi scritti de' dottori Fanzago, del Sacco , Brera , e vari altri rapidamente la propagarono : e il Sacco particolarmente ha il triplice diritto alla pubblica riconoscenza, per l'indefesso suo zelo nel praticare e promuovere le vaccinazioni, per gl'istruttivi ed utili suoi scritti, e per la scoperta della materia vaccina nelle vacche nazionali senza bisogno di farla venire dall' Invhilterra. La Francia appena intesa col ritorno del duca di Liancoure la distinta notizia di tale benefica novità, si animò di lodevole zelo, e formò varie commissioni per verificarla, ed adoperarla. Nel 1800 s'istitut in Parigi un Comitato medico di dieci riguardevoli medici, e chirurghi; Reims, ed altre città seguirono l'esempio della capitale; e vidersi subito pubblicate frequenti re-

lazioni di que' Comitati, che assicuravano il pubblico de' vantaggi della vaccinazione; e gli scritti dell' Unon, del Thouret, e di molt' altri, e sopra tutti la ragionata memoria del ginevrino Odier, spar-

in Francis

Territory Congle

sero per tutta la Francia preziosi lumi per assicurarsi del merito e istruirsi nella pratica di questa salutare operazione. Si è poi eretta una Società detta Della vaccina per attendere alla conveniente pratica, ed all'ulteriore propagazione; e dalle relazioni, che continuamente ne dà al pubblico, sappiamo i progressi che fa in tutti gli stati francesi la vaccinazione. Per promoverla sempre più a beneficio dell'umanità l'imperatore Napoleone con decreto del 1809 ha stabiliti ricchi premi, ed onori in favore de maggiori promotori di sì utile operazione; e subito nel 1810 si vide ascendeva il numero de' vaccinati in quell'anno a 179 145 (a). Più ardore forse che tutte l'altre nazioni mostrò la Spagna nell'abbracciare questa sì utile novità. Il Governo prese tosto generosamente tutto l'impegno, provvide abbondantissimamente la materia vaccina, destinò persone, che gratuitamente l'inoculassero, preparò luoghi dove s'eseguisse l'operazione, ed impiegò tutti i mezzi per la pronta propagazione, e per la felice riuscita. I Governatori, i Vescovi . i Parrochi . tutte l'Autorità ecclesiastiche . e civili si adoperarono a promuovere questa salutare istituzione, e in breve tempo non solo nella penisola di Spagna, ma in tutti gli altri stati spagnuoli delle quattro parti del Mondo si è veduta portata in trionfo la vaccina. La Polonia, la Russia, e tutte l'altre nazioni hanno volentieri abbracciata quest' invenzione benefica degl'Inglesi; non ha guari, che si è veduto ne pubblici fogli una lettera del Duca di Richelieu al dottore del Carro colla notizia della felicità, e del generale contentamento, con cui si è anche ricevuta nella Crimea. Il medico Salvatori, com'egli stesso racconta (b), volle farla conoscere in Persia; e non v'è per così dire angolo della terra, dove non abbia in qualche modo penetrato la celebrata vaccina.

in lipsgat.

Intanto i medici sono entrati in varie questioni su questo punto; se i giardoni, che alle volte nascono a' piedi de' cavalli, Question i sui-

<sup>(</sup>a) Magas, Bacpeloft, Join, 1812a

sieno della stessa materia, che la vaccina, e se questa debba prendersi per contagio di quelli, ovvero nasca anche da se nelle vacche: se molte sieno le diversità della materia della vaccina, e tutte possano ugualmente adoperarsi; se la materia per la vaccinazione possa per molto tempo conservarsi, se quest operazione sia più sicura per incisione, o per taglio, ovvero per puntura: e così hanno agitate varie altre questioni, che hanno sempre più rischiarata questa materia, e meglio assicurata l'operazione. Resta solo a desiderare, che quest'invenzione sì ben discussa, e sì chiaramente spiegata da'medici, e sì utilmente ricevuta da'governi, e dalle savie ed illuminate persone, e assicurata colle sperienze di tutte, si può dire, le parti del mondo, venga abbracciata dall' uso, e dalla pratica universale d'ogni sorte di persone, e vediamo con essa esterminato intieramente nell' Europa, com' era stato prima affatto sconosciuto, il micidiale morbo del vajuolo, che ha fatto, e fa ancora tante stragi nell' umanità.

Dogerins de' poisi del Solano. A quetti progresti contribul non poco la nuova dottrina su'
polsi , che inventò altora lo spagnuolo Solano di Luque. Il fino tatto,
la continua sperienza, la seria riflissione, il Luque. Il fino tatto,
e il todo giudicio fecero scoprire al Solano nel polso mille usi
lissime novità. Per quanno illustrato avessero la fignica Erpfile fra
gli antichi, e fra moderni il piemontese Mercato, seppe il Solano
ritrovare ne polsi una nuova scienza. Egli lesse in questi la natura e le cagioni delle malatte, i sudori, le evacuazioni, e tutte
le crisi delle medecisne, e vi imparò la più sicura diagnostica e
prognostica della medicina, e compose il famonto trattato de polsi, che volle initiolare Pietra di paragone d'Apollo (a). Ma un medico ritirato nella picciola città d'Antequera, e un grosso libro latino teritto con poca grazia ed elequenza non poternoo
fare grande strepito nella repubblica letteraria; e la notizia della
nova dottrina di Solano rimase rinchiusa frà soli prognosii.

(a) Lapis Lydius Apollinis .

Nel 1737 don Pietro Roxo regalò una copia del libro del Solano al Nihel medico della fattoria inglese di Cadice, e questo fu il principio della celebrità di quella dottrina. Sorpreso il Nibel dalla maraviglia di tante scoperte, e di fatti sì singolari e portentosi, si mise ardentemente a studiarli, li esaminò, se ne informò da parecchi, sì amici, che contrari del Solano, si portò in Antequera, vi fece le più rigorose ricerche, e trovò sempre costante la verità de' fatti, e volle mettersi sotto la disciplina dello stesso Solano, ed imparare praticamente il suo metodo. Allora, istruito a fondo in quella dottrina, e ritornato in Londra, abbreviò e tradusse in inglese, e pubblicò colla stampa sotto diverso titolo la sconosciuta opera del Solano (a). Questa levò tosto gran romore non solo nell' Inghilterra, ma nelle provincie del continente; e non andò guari che il Virotte la volle mettere in una lingua più universale, e la tradusse in francese, e poi quasi tutte le colte nazioni cercarono di recarla nella propria lor lingua, e molti anche l'arricchirono di muove scoperte. Quatanta e più erano già nel 1740, quando scriveva il Nabel, i medici spagnuoli, che avevano confermata colle proprie osservazioni la dottrina del Solano. Il Cox e il Lyard nell'Inghilterra, il Venturini e il Zenolini nell' Italia, il van Swieten, il Wetsch nella Germania, il Nootwirck nell' Olanda, il Logmann, e il Nabers nella Svezia e nella Danimarca, tutti hanno fatto gran studio della dottrina del Solano, e le hanno recato con nuove osservazioni maggior peso. d'autorità. Il Sauvages, scrivendo al Ponticelli medico di Parma nel 1743, gli fa vedere una serie di nuove prove, che mettono nell'ultima evidenza quanto scritto aveva su questa materia il medico spagnuolo . Il Bordeu , primo medico della facoltà di Parigi , apertamente confessa che le sue ricerche sul polso, stampate nel 1756, non sono che un seguito di quelle del Solam; e il celebre Fouquet, professore di Montpellier, nel Saggio sopra il pol-Tom. VI.

(a) Nery'and, extraord, phierratient concerning, the polit 600

so, che pubblicò nel 1767, non fa che un compendio della dottrina del medesimo. Il figlio stesso Pietro Solawa seguitò dopo la morte di Frantetto suo padre a fare nuove osservazioni, che pubblicò in un libro su questa materia, dove riporta molte ulteriori osservazioni di suo padre non pubblicate nell'opera del Nihel (a). È posteriormente don Frantetto Garzia Ermandez, ha voluto rischiarare di più la dottrina del Solawa, e ci ha data in qualche modo la storia lettreraria della medesima (b); dalla quale ho preni gran parte le notizie ora riferite, e donde abbastanza rilevasi quanta influenta abbia avuta nella moderna medicina la nuora sfipunica del famono Solawa.

Jeg Elettricită me

Se questa dottrina accrebbe molto i lumi della parte diagnostica, e prognostica della medicina, la terapeutica poco di poi trovò un nuovo e possente ajuto dove poco se l'aspettava. ne' curiosi fenomeni dell' elettricità. Noi n' abbiamo di sopra accennata qualche cosa al trattare della fisica (e); ma dovremo quì, come in luogo suo proprio, parlare di questo ritrovato, o almeno del suo principio con alquanto maggior distinzione. Al ginevrino Jallabert s'astribuisce comunemente il primaso di tempo in quest' invenzione; ma l'italiano Pivati gli può giustamente contendere tale vanto. A lui infatti dice il Verasti (d) doversi il pregio d'avere adoperata l'elettricità in una maniera affatto nuova e particolare per restituire agli uomini in molti casi la perduta sanità. " Soppannava , egli dice , l'interior superficie de vetri della mac-, china elettrica con alcune sostanze dotate di qualità mediche, e " venivano le parti sottilissime di queste trasferite insieme colla " materia elettrica nel corpo umano a produrne ottimi effetti, " e molte volte un'intiera guarigione nelle malattie più difficili ,, ed ostinate, il quale nuovo metodo di medicare pubblicò il

<sup>(</sup>a) Rerai y morrai observaciones para promossicar las crises por el pulsa. (b) Dustrina de Solano de Luque aclarada, milidad de la sangria y defensa de los medicos espanoles.

<sup>(</sup>e) Cop. 211. (d) Osserr. fictes mediche, Pref.

.. medesimo Pivati nel 1747 in una lettera indirizzata al celebre "Francesco Zanotti ". Sulle tracce del Pivati il Bianchi in Torino fece molte osservazioni in diversi mali, e trovò una facile maniera d'ortenere col mezzo dell'elettricità l'effetto de purganti, risparmiando così agl'infermi la molestia di prenderli per bocca; e il Veratti contemporaneamente s'invogliò di por mano all'opera, e cercare sin dove si fosse potuto estendere l'acquisto di nuove cognizioni su tale materia (a), e fece le diverse sperienze, che poi vedremo. In quel tempo medesimo il Jallabert in Ginevra ottenne la cura d'un paralitico col mezzo dell'elettricità. Dal 26 Decembre del 1747 sino alla fine di Febbrajo del 1748, eleurizzò mezz' ora incirca ogni giorno il chiavajuolo Nogues, paralitico da molto tempo del braccio diritto; e questi ben tosto dopo tale elettrizzazione levò col medesimo braccio una grossa spranga di ferro, e diede a vista di tutti le più sicure prove di perfetta guarigione; ed allora il Jallabert nel 1748 pubblicò questo fatto e fece vedere la forza medica dell' elettricità (b). Non una, ma molte prove avea già fatte, e seguitò a fare in Bologna il Veratti; e sciatiche, e dolori di testa, e gravezza d'udito, e lacrimazione d'occhi, e affezioni nervose, affezioni reumatiche, affezioni artritiche, e vari altri mali domò coll'ajuto della sola elettricità, e provò anche felicemente col mezzo della medesima gli effetti delle materie purganti , come prima di lui avea fatto il Bianchi; e di tutto in quell'anno medesimo diede egli parte al pubblico in un libro stampato nel 1748 (c). Mosso da tanti esempi di medici illustri, volle il Sauvages al principio del 1749 far prove anch'egli della viriù di questo nuovo rimedio in un vecchio di 70 anni, Garoute, paralitico da 10 anni della metà del corpo, privo della vista, e di tale debbolezza di reni da non potersi levare senza l'ajuto d'altri; e poi in un giovine di 15 anni, Lafoux,

662

(c) Ouervarioni ec. Bologna 1748.

<sup>(</sup>a) Otterr, fries-mediche Pref. (b) Emper. sur l'diectricue . Geneve 1748.

paralitico fin dall'infanzia; e sì il vecchio che il giovine goderono tosto de' benefici effetti dell' elettricità. Dopo sì felici. e sì ripetute sperienze, sembrava già assicurata la verità e la forza di questo nuovo rimedio: e infatti si venne adoperando non solo privatamente, ma anche ne pubblici spedali; e dove fu opportunamente applicato produsse i bramati effetti; e sebbene non giunse a divenire d'uso universale, ottenne però i suffragi de' dotti; e l' Haen (a), il Gardanne (b), e alcuni altri si dichiararono a suo favore. Ma venendo a' tempi ancor più recenti ha avuti l'elettricità molti più seguaci, e più impegnati a dimostrare con variate sperienze le mediche sue virtà. Sette e più amaurosi ha curate nell'Inghilterra il chirurgo Hey coll'ajuto della medesima (e). Moltissime ed in differenti generi sono le cure ottenute con questo mezzo in Perpignano, ed altrove, non da un medico, che le cercasse per professione, ma da un semplice dilettante di fisica . il canonico Sans . E per tacere di molt'altri . che sarebbe quasi impossibile di nominarli tutti, il Mauduit. delle cui sperienze medico elettriche pieni sono gli atti della Società medica di Parigi (d) . ha dato recentemente al pubblico un conto negli effetti medicamentali dell' elettricità, dopo una sperienza di sedici anni (e). E posteriormente il Galvani, appena fatta la scoperta dell'elettricità animale, l'ha tosto ridotta ad uso della medicina (f). B noi altrove al parlare della fisica abbiamo abbastanza accennato quante malattle abbiano voluto i dotti fisici di molte nazioni, il Richter, il Pfuft, l' Aldini, il Rossi, il Mongiardini, e molt'altri, assoggettare alla forza del galvanismo. Così in varie parti, e da different i persone s'è messa alle prove l'elettricità, e da per tutto ha fatto conoscere l'efficace e benefica sua virtà. Ma bisogna pur confessare che, ancor dopo

(d) Tom. 11.

(f) Acad. Bones. Comm. tom. Ville

<sup>(</sup>a) Ratio med. (b) Confect, sur l'électe, med. (c) Medical, observations es.

<sup>(</sup>e) Comto rendo des offents medie. de l'ela-

etr. depuis l'exper, de 16 aus. V. Fourcroi La medetine felgirer par les reinnese Physiques tom. III.

tante à felici e à averate aprienze, e dopo tanti sicuri e costanti testimonj d'autorevoli professori, non hanno le cure elettriche ottenuto quella popolare celebrità che l'importanza della materia, e il merito e la gravità de patrocinatori sembra richie dere, ne sono giunte a divenire d'uso d'universale, come lo sono la china ed altri rimedj: ma giova sperare che il tempo, e le ulteriori sperienze possano recure a queste novità mediche quell'autenticità che hanno dato alla china, ed altri nuovi rimedj, combattuti ed oppressi da principio dalla cieca indocilità de vecchi professori, ma poi simitati ed abbracciati da tutti.

Intanto che in varie parti si lavorava, per introdurre nuovi aiuti alla terapeutica . movevansi nella Francia ardenti combattimenti intorno ad uno da lunghi secoli ricevuto per tutta l'Europa, e con infinito numero di sperienze approvato. Il salasso, che fino dall'antichità diede materia d'opposizioni e d'apologie, occupò molto dopo il principio di questo secolo i medici francesi . L' Hecquet, religioso veneratore dell'antichità, come s' oppose acremente alla novità dell'inoculazione del vajuolo, così per lo stesso principio prese la difesa dell'antica pratica del salasso, la promosse vivamente, anche in alcuni casi, ne' quali non era comunemente adoperata, ne spiegò meccanicamente i salutevoli effesti, rispose a'molti che gli si opponevano, e fu lo scrittore e il predicatore del salasso (a). Trovò vari oppositori, e più di tutti l'Andry, il quale in particolare per ciò che riguarda il salasso scrisse le sue riflessioni contro la dottrina di lui (b); ma egli, anzi che perdersi di coraggio, tenne fronte a tutti, e diede a tutti vigorosa risposta (c). Per altra parte scriveva il Silva, raccomandando i diversi usi del salasso, e principalmente fermandosi in quello del piede (4); e

Dispuse su l' utilità del sa-

<sup>(</sup>a) Explie. phys. et mechan. des effects de la

<sup>(</sup>b) Remarques de mederine sur es qui regarde La saignée en.

<sup>(</sup>e) Lettes en ferme de diet. four terrir d

reponie aux d'fentes sur le livre de la cai-

<sup>(</sup>d) Traire des orages de diff cortes de taigede , principal, de celle do pied.

l'Hecquet, tuttochè tanto portato per questo rimedio, non approvò, almeno pe francesi, il salasso del piede (a): anche il Quenat scrisse dell' arte di curare coi salasso y ed egli pure s'oppose a' sentimenti del Silva (b). E così vedonsi molti medici francesi a que' tempi caldamente occupati nello scrivere de salassi, e in dilucidarne la vera utilità.

Medici fra

Nè con minore zelo cercavansi nuovi lumi per altri punti della medicina. Lo stesso Hecquet non si ristrinse a' salassi, ma de' purganti, de' cibi, dell'acqua, e di vari altri punti di pratica utilità tratiò con gran copia d'erudizione, e promosse molto lo studio della vera medicina col procurare di purgarla dalle sordidezze, che l'imbrattavano (c). E parimenti il Quemai, non tanto pe' suoi scritti sopra il salasso, quanto per moli'altre opere su l'economia animale, su le febbri e su altri punti interessanti, s'è fatto stimare da' dotti medici. A chi non è noto l'Astruc per la piena e magistrale sua opera de'morbi venerei? Ed egli in oltre s'è gloriosamente distinto pel trattato delle malattie delle donne, e per altre opere molto stimate. Le malattie del cuore hanno trovato nel Senac il vero conoscitore e curatore. La Nosologia e varie altre opere del Sauvages lo mostrano un dotto medico . Il Petit ha resa rispettabile la chirurgia, che prima si riguardava con qualche non curanza da' professori di medicina. Ma quanto maggior lustro non ha ancor dipoi dato alla medesima il Morand, in cui non era facile a decidersi se maggiori fossero le cognizioni nella chirurgia, ovvero nell' anatomia, nella fisiologia, e in tutte le parti della medicina? Vedesi nel Bordeu un abilissimo medico, che ha meditato profondamente su' principi della sua arte, pieno di viste nuove e feconde, e d'unili applicazioni. Ma il medico della Francia in questo secolo dee dirsi il Lieutaud; e la sua grand'opera della sinopsi di tutta la medicina, tuttochè priva di metodo e d'ordine, mostra il grand'uomo che l'ha composta; le origina-

<sup>(</sup>a) Obiero, car la calquee du pied ec.

ante de remarquer erte tur le traire de Silva.

li osservazioni, le utili cognizioni, e il sommo giudizio che da per tutto s' incontrano, la rendono un' opera veramente classica e magistrale, l'unica forse che abbia tale la Francia nella classe della medicina . Il Dodare, il Ferrein, il Morand, e molt'altri sono nomi illustri nella storia di questa scienza. Viveranno anche ad onore della medicina francese i nomi di Vic d'Azyr, di Sabatier, di Andry , di Barthez , di Dumas , d'Alibert , e di molt'altri , che seguitano presentemente a coltivarla con molta lode. La storia stessa della medicina e chirurgia a chi dee tanto quanto al Le Clerc, all' Astruc, all' Floi, al Portal, ed a vari altri medici e chirurghi francesi? E così in varie guise concorrevano i francesi a' veri progressi di quella scienza, che in tutte le altre nazioni si promovevano caldamente. Non tanti in numero, ma non inferiori in enedivalore, fiorivano nella Spagna i riformatori della medicina spagnuola. Questa fino al principio del presente secolo s'era mantenuta galenica ed arabica, senza dare adito alle novità. Il dottore Martino Martinez, fu de primi a purgarla dal rancidismo scolastico, e a metterla nel moderno splendore. La dotta sua opera della Medica scettica disingannò molti medici per non perdersi in sistemi, ed in contrastabili questioni, ma per attenersi soltanto a fatti, che presenta l'osservazione: e il suo esempio, nelle molte osservazioni riportate nell' opera dell' Anatomia completa ed in altri opuscoli medicali, n'eccitò molti a seguire quella medesima via. Contemporaneamente al Martinez scriveva in Valenza il Seguer opuscoli medici, che riportavano l'approvazione d'altre nazioni; e il Jackson. l' Heequet , il Mangeti , l' Accademia Cesareo-Leopoldina , ed alcuni altri davano pubblicità per tutta l' Europa alle produzioni dello spagnuolo. Il Casal, sì nella pratica che negli scritti su le malatile in generale, e su quelle delle Asturie in particolare, su la costituzione delle siagioni, e su alcune epidemie, ed in altri suoi dotti scritti, mostrò studio prefendo della natura, sodo giudizio, precisione, e chiarezza, e vero sapere, singolarmente nel trattato, breve sì, ma sugoso e pieno di dottrina utilissima, in cui

Medici spa-

accademie, ebbe la sua origine da una privata società d'alcuni dotti medici, che radunavansi ad illustrare in varie guise la inedicina, e nel 1776 ottenne da un regio dispaccio solenne autenticità. Vasti sono gli oggetti che ha presi di inira questa medica società: anatomia, botanica, storia naturale, chimica, meteorologia, malattie degli uomini e degli animali, ed eziandio de' grani, topografia distinta di tutti i paesi della Francia, ed altre materie diverse sono soggetto delle investigazioni di quegli accademici. E perciò alcuni zelanti medici non vogliono approvare sì vasta estensione, e bramerebbero di vederla occupata direttamente in argomenti di medicina pratica, anzichè distratta in tante materie, meno essenziali alla loro arte. Ma a me pare che ad un corpo scientifico d'una gran capitale non deggia disconvenire una tale vastità. Tutti quegli oggetti presi di mira sono realmente utili per la medicina; ed è da desiderarsi che sieno esaminati, e messi in chiaro pel vantaggio della medesima; e se non è una società protetta dal sovrano potere, e fornita di tutti i mezzi, che abbracci una tale impresa, chi mai avrà il coraggio d'affronture le difficoltà che oppongono sì vaste ricerche ? Sarà bensì d'uopo a dotti accademici di maggiore impegno, insistenza, ed attività, e di gran d'ampiezza d'erudizione, e sodezza di giudizio, per non lasciare tante materie in un'inutile superficialità, ridurle tutte ad una pratica vantaggiosa, e dare un cerpo di medica dottrina che formi gloriosa epoca nella storia della medicina. Ora i molti volumi, che ci ha fin quì dati questa società, sono pieni di interessanti cognizioni, e d'utili-lumi, che debbono certamente meritare la riconoscenza de'dotti medici, e che banno prodotti in varj rami notabili vantaggi alla medicina (a). Si è eretta posteriormente in Parigi una società medicale d'emulazione. Nell'abbandono a cui il furore della rivoluzione aveva ridotta la medicina e tutte le scienze, si mossero alcuni medici zelanti dell' Tom. VI.

(a) Hitt. de la Soc. R. de med. aver let Mem. etc. 1716-77 ec.

onore della loro arte e del bene dell'umanità, a formare da se un'accademia privata regolata con savie e moderate leggi, che ottenne tosto l'approvazione del governo, e di tutti i corpi scientifici di Parigi; e ben presto se ne sono veduti i frutti ne varj volumi di dotte memorie del Barthez, del Bichat, dell' Alibert, e d'altri simili medici, e chirurghi. Prima della medica, come abbiam detto . s' era già istituita in Parigi la Società chirurgica . la quale fino dall' anno 1732 aveva già ottenuta la sanzione Reale per lo zelo del Mareschal, e de la Peyronie; e si vide subito produrre pregiatissime memorie del Petit, del Morand, del Louis, e d'altri anatomici , chirurghi , e medici , e tuttora seguita ad illustrare l'arte chirurgica coll'invenzione di stromenti, di metodi d'operare, e d'importanti trattati degli accademici, e colla discussione degli esteri de' punti interessanti, proposti dall'Accademia a concorso degli studiosi con decorosi premi, come si vede in tanti volumi già pubblicati . Più rinomata che queste Società parigine, fu la Società medica di Montpellier, dove da vari secoli sembrava che l'arte medica avesse voluto fissare le sue scuole. A maggiore credito in breve tempo sono giunte l'accademie mediche d'Inghilterra. Dalla metà incirca del secolo prende principio quella di Londra, e già fin dall'anno 1757 cominciò a dar parte al pubblico delle sue osservazioni, e de risultati delle sue ricerche con molta soddisfazione de' professori (a). Ma sopra tutte quante le accademie mediche della Francia, dell'Inghilterra, e di tutta l'Europa, la società d'Edimburgo ha riportati da' medici i più sinceri applausi, ed il più attento e costante studio. Le dotte e profonde memorie del Cullen, del Duncan, e degli altri accademici, piene di belle viste nuove e feconde, d'utili applicazioni, di fine e giuste osservazioni, di semplici ed incontrastabili teorie, e di accertata e sicura pratica, formano un codice sacrosanto di vera medicina, a cui ricorrere debbono i medici che vogliono operare con

<sup>(</sup>a) Medical, Sterr, and logotries de a Soc of physicians .

sicurezza nella loro professione (a). Superbo edifizio, ed augusta istituzione vedesi in Vienna nell'imperiale accademia medico-chirurgica gioseffina, stabilita da Giuseppe II nel 1784, e fornita prandiosamente dalla generosità del monarca di quanti sussidi può richiedere un simile stabilimento: e fino dal 1788 ne godiamo de' frutti letterari in un dotto tomo de' suoi atti (b) . Queste ed altre simili accademie sparse per quasi tutta l'Europa; facendo lavorare unitamente molti soggetti ad illustramento delle materie, godendo de mezzi, che i particolari non possono avere privatamente, hanno potuto rischiarare alcuni punti che, senza il loro mezzo, sarebbono ancora rimasti nell' oscurità, ed hanno prodotti notabili avanzamenti all'arte, per cui sono istituite. In questo stato ritrovasi presentemente la medicina; coltivata da' filosofi professori, e da rispettabili accademie, purgata di sistemi e di sette, fondata sull'osservazione della natura, amante della semplicità sì nelle teorie, che nella pratica e nell'ordinazione de' medicamenti, fornita de lumi della fisica, della chimica, dell'anatomia, e delle altre scienze, che hanno colla medesima qualche relazione. lontana ugualmente dallo spirito domunatico e di sottile ed oscuro ragionamento, che dal cieco empirismo e da volgari ciarlatanerie, e ridotta in somma ad un grado di perfezione, che può ben meritare la compiacenza degli eruditi. Ma non per questo dobbiamo credere che non le resti ancora molto da migliorare. Conservare la sanità, conoscere le malattie, ed applicarvi i rimedi sono tutte le incumbenze della medicina, che tutta per tanto riducesi all'igiena, alla semiotica, ed alla terapeutica. Su la prima non hanno lavorato molto finora i medici, e forse senza gran discarito della nostra salute : pochi precetti, ed una sobria e regolare condotta servono meglio a conservare la sanità, che molti volumi di scritti medici. Non abbisogna di medico il sano, ma l'ammala-

44

(4) Medie, and philot, commentaries by Soc. at Adimburgh 1993 oc. (6) V. Brombillo Discorso per la morte dell' angusto George II us.

to; nè io so se giugnerà mai l'igiena a formare una scienza non che necessaria, ma che apporti realmente vera pratica utilità Per le malarite sì che onoriamo i medici, e facciamo ricorso alla loro arte onde ottenerne la guarigione. Ma per curare le malattle fa d'uopo prima conoscerle esattamente, e a questo fine colsivare molto la semiotica, e bene attendere a tutti i segni, e formare una giusta diagnosi. E perciò non sarà mai coltivata abbastanza la semiotica. Medici, dice Tullio (a), causa morbi inventa, curationem esse inventam putant. La questione non ancor ben decisa, se possa, o no ritornare ad un uomo per due volte il vajuolo, o naturale, o inoculato, prova abbastanza che non s'è ancora acquistata la perfetta diagnosi di questo male. Anche dell'altro vajuolo, o della lue venerea non sono ancor ben fissati i segni caratteristici, come nè pur lo sono que della rachitide, delle pleuriste, e di molt'altri morbi; e quindi non rare volte si sbagliano le cure, e s'applica il rimedio d'un male ad altro diverso, e sresse volte contrario, e si reca più danno che profitto all' infermo. Sarebbe dunque utilissimo studio d' un dotto medico l'esaminare le malatile, che non hanno ancora segni caratteristici, e distintivi essenziali, e lavorare con tutta diligenza per ritrovarli. La sfigmica, nelle mani del Solano e de suoi seguaci, è stata una sicura guida per arrivare alla vera cognizione delle malatile: narravansi poc' anni fa maraviglie dello svizzero Schupach, su le singolari cognizioni che prendeva delle malattie coll'attento esame delle orine degli ammalati; perchè non coltivare di più con diligenti osservazioni, e con sottile giudizio lo studio de polsi e delle orine, che ha fatto tanto e si utile strepito nelle scuole ne' tempi della galenica ed arabica medicina? Gli occhi, la faccia, le carni, l'odore, e varie altre cose darebbono utilissime indicazioni, se fossero esaminate con illuminata attenzione. Ma la parte la quale credo che richiegga ancor maggiore studio de' medici, è la terapeutica, sia per l'invenzione de rimedj, sia per la

(a) Pasc. lib III- t. VIII.

maniera d'applicarli, sia in generale per tutta la condotta, e pel trattamento delle malattie. Quanto più non hanno giovato alla medicina gl'introduttori della china, del mercurio, e d'alcuni altri pochi rimedi costanti e sicuri, che tanti scrittori d' immensi volumi di questioni medicali? Ma la china stessa, e il mercurio a quante cure non servono presentemente, a cui non avevano mai pensato i primi loro introduttori? Non sarebbe egli dunque uno studio utilissimo il ricercare i diversi rimedi, non solo pli usati dalle nazioni europee, come fece negli anni addietro il Roncalli, ma eziandio gli adoperati dalle rimose e barbare e ricavarne tutto il possibile profitto? Quanto beneficio non ha recato all'Umanità la giudiziosa osservazione del Jenner dell'uso della vaccina, praticato da' paesani della contea di Glocester? Non converrebbe ugualmente ripescare ne' medici antichi tanti rimedi da loro usati, ed andati poi in dimenticanza? Quanto sempo non sono giaciuti abbandonati nelle cure delle malattie l'orpio, l'elleboro, ed altri rimedi adonerati dagli antichi, ed or nuovamente richiamati da moderni con gran vantaggio alla medicina? Noi dobbiamo professare grata riconoscenza alla chimica per tanti medicamenti che ci ha saputo procacciare con beneficio dell'umanità; ma la botanica, e la storia naturale esibiscono un campo ancora più vasto e più fecondo alla terapeutica, donde potrà ricavare più copiosi e più efficaci rimedi, se li saprà ricercare. Quante utili pratiche pel trattamento delle malattie non si potrebbono migliorare, se si chiamassero ad esame una ad una, e si confrontassero colle pratiche degli antichi, e colle usate in paesi diversi anche presentemente ? Sarebbe un opera degna d'una dotta accademia il verificare in tutta la sua estensione coni rimedio, ed ogni metodo di curare, e dare a tutti un' incontrastabile autenticità, nè lasciare gli studiosi giovani, in mezzo a testimoni e sperienze fra loro contrarie, vagare in un' incerta dubbiezza ed oscurità. Ma noi non possiamo che fare de' voti per questi ed altri oggetti di miglioramento della medicina, e ci abbandoniamo però allo zelo de' dotti

medici, sperando da essi che non lascieranno di procurare il maggior onore della lor arre; ed ora ponendo fine a questo libro dell' origine, de' progressi, e dello stato attuale della fisica, passeremo a quello della fisiosofia.

## DELLA FILOSOFIA.

K icercare la verità e la virtà, dirigere l'intelletto e la volontà, regolare la ragione e il costume, contemplare ed agire sono gli oggetti che prende di mira la filosofia; e perciò da molti dividesi in teoretica e pratica, o contemplativa ed attiva; e noi quì l'abbiamo voluta partire in razionale e morale. La filosofia contemplativa, o razionale non ha più termine nelle sue speculazioni che i confini della natura; la natura tutta, Iddio, gli uomini, gli spiriti e i corpi, i cieli e la terra ed il mondo intiero, tutto è soggetto della sua contemplazione. È in questa guisa la fisica viene giusiamente riputata una parte principalissima della filosofia. Ma noi avendo già nel libro precedente trattato abbastanza di tutta la fisica, abbiamo quì ristretta l'ampiezza della filosofia, e riduciamo la contemplativa o razionale a quelle meditazioni, che più immediatamente riguardano l'uso della nostra ragione, alle naturali disquisizioni, che non fondansi in esperienze ed osservazioni, ma solo in ragionamenti, alla metafisica, ed alla logica, a ciò che ora volgarmente s'intende sotto il nome di filosofia. All'opposto abbiamo voluto dare alla morale maggior estensione, che non suole avere comunemente, ed all'etica abbiamo unita la giurisprudenza, la quale può in qualche modo considerarsi come la morale delle nazioni. Ma che serve il ricercare ragioni per fondare la giustezza, qualunque siasi, della distribuzione che abbiamo creduto conveniente di dare alle materie? La maggiore, od anzi l'unica nostra premura dee riferirsi alla più perfetta trattazione, che dalla nostra debelezza possa aspettarsi delle medesime, in qualunque ordine sieno disposte; ed ora, senza occuparci in esordi, o in altri divagamenti, entriamo ad esaminare la storia de' progressi della filosofia.

## CAPITOLO L

## Della Filosofia Razionale .

filosofi degli antichi popoli, i Caldei, Persiani, Egiziani, ed altri erano comunemente i sacerdoti, e la loro filosofia riducevasi alle opinioni religiose, a questioni intorno a Dio ed agli spiriti suoi ministri, intorno alle lor opere, ed alla cosmogonia, intorno alla Teologia nasurale, e alla metafisica. Infatti, che insegnavano i Caldei , fuorche l' esistenza d'un Dio superiore e regolatore dell'universo, e degli dei inferiori, ossia degli angioli buoni e cattivi, a quali distribuivano diverse incumbenze, la generazione o formazione del mondo, ossia la cosmogonia, e le diverse e strane opinioni che da ricevuti principi volevano derivare? E che altro erano gli studi filosofici de' Persiani, se non le varie speculazioni sul loro Mitra, supremo dio, padre e creatore d'ogni cosa, sul dio benefico Oromasde, e sul malefico Arimanio? Che la filosofia de bracmani, occupati in ragionamenti su Dio, su le moltiplici incarnazioni , su l'origine delle anime , e su le loro trasmigrazioni? Che i discorsi degli Egiziani, risguardanti quasi sempre Ostride ed Iside, Oro e Tifone? Tutti in somma gl'insegnamenti degli antichi filosofi tendevano alla cognizione di Dio, e degli spiriti, e della creazione del mondo, e delle opere del Signore, alla religione, alla teologia, alla metafisica. La fisica stessa degli antichi non era che una deduzione da questi principi, ed anche dipoi presso gli siessi Greci non uscì da' confini d' una mera metafisica, idee astratte, ingegnosi concetti, congetture, e sistemi fondati puramente in raziocini e in immaginazioni, tutt'opera ideale e di mentale contemplazione. Da que popoli antichi dunque potrà prendersi l'origine della filosofia, che da essi derivò poi a' Greci, nelle cui mani acquistò tosso maggiore perfezione, e divenne una scienza distinta, ed una parte dell' umano sapere. I primi filosofi della Grecia furono i celebrati suoi poeti, gli Orfei, i Lini,

Crigine della

Ficiolit de'

Talete .

i Musei, ed anche gli Esiodi, e gli Omeri, i quali ne'loro canti sponevano al volgo la teogoria, e la cosmogoria, la natura degli dei, e delle cose create, la teologia, e la filosofia, ch' essi potevano sapere, e l'ornavano d'invenzioni e di favole, per dilettare l'ignorante e zotica moltitudine che gli ascoltava. E per ciò la filosofia greca in quel primo periodo viene comunemente chiamata favolosa; e come Varrone distinse la teologia de' Greci, ch'era propriamente la loro filosofia, in favolosa, politica, e naturale; così noi vediamo dopo la filosofia favolosa nascere presso i Greci la politica. La filosofia favolosa ebbe per predicatori i poeti: la civile o politica appartiene a' legislatori; e Zaleuco, Caronda, Dracone, Minosse, Radamanto, Licurgo, e i famosi sette sapienti della Grecia , Solone , Talete , Pittaco , Chilone , Biante , Cleobulo , e Periandro formano il periodo della politica filosofia de' Greci, che precede alla naturale. Noi rimettiamo i curiosi delle notizie storiche o favolose, di tutti questi filosofi al Bruckero (a), e ad altri scrittori della storia della filosofia che hanno discussi tutti questi ed altri punti storici con erudita prolissità, e veniamo a cercare, dopo la filosofia favolosa e la politica, il principio della naturale, di quella che fu poi seguita dalle celebri scuole greche, che passò quindi a' Romani, che derivò fino a' nostri filosofi, che è quella la quale viene ora conosciuta da tutti col nome di filosofia. Talete, uno de sette famosi savi della Grecia, fu il vero padre di questa filosofia naturale, e Mileto, dove stabili la sua scuola, può riguardarsi come la culla della medesima. Gli altri filosofi ricercavano il principio de corpi naturali nel caos e nella notte, nell'

amore e nella lite, e in altre simili core immaginarie e ideali. Talter fu il primo che cercause di stabilire un principio reale e fisico, e propose l'acqua, siccome quella, secondo lai, da cui si forma ogni cosa, e in cui ogni cosa risolvesi. E perció tu chiamoto inventore della filosofia, il primo fisico, il primo, che si

(a) Hiss. eris. Philos. etc. 10m. L.

de nuovi argomenti. Lo studio delle lingue greca e latina, ch'era assai comune fra gli studiosi di questa nazione, agevolava a' medici la vera intelligenza di Celso , d'Ippocrate , e degli altri medici greci e latini, e li rendeva più pratici e familiari nelle loro dottrine. Il Morgagni, l'oracolo dell'anatomia, l'illustratore di Celto e di Sammonico, l'erudito e giudizioso scrittore di cose riguardanti la cognizione dell' uomo sano ed infermo, non ci ha date opere, che direttamente prendano a rischiarare alcune parti della medicina; ma tutte le sue lettere, sì le anatomiche, che le filologiche o critiche, e principalmente la sua grand' opera delle cagioni, e delle sedi delle malattle, tutto è sì pieno di mediche notizie, e notizie spesso recondite, e sempre utili ed interessanti, che le opere del Morgagni possono riguardarsi come un prezioso tesoro di vera scienza medicinale. Quanto vantaggio non ha reso il Cocchi alla chirurgia, ed alla letteratura colla diligente sua edizione, degli avanzi sconosciuti d'alcuni greci chirurghi, come di sopra abbiam detto! E quanti bei lumi di medicina non fa travedere ne' suoi discorsi sopra Asclepiade, benchè non ancora finiti! I suoi discorsi del vitto pitagorico per uso della medicina, sopra l'uso esterno appresso gli antichi dell'acqua fredda sul corpo umano, ed alcuni altri fanno vedere nel Cocchi ugualmente che il dotto e profondo medico, il saggio estimatore dell'antichità. Soda dottrina, ed appoggiata alla sperienza, ed alla pratica osservazione contiensi nelle opere del Valcarenghi; mentre il Pujati fa vedere, nelle sue, vasta erudizione e pesato giudizio. Il nome solo di Cirillo, renduto sì illustre in medicina da due celebri professori, Nicola e Domenico, che sono stati riguardati come maestri di tutta l'Europa, bastava all'onore della medicina napolitana: ma quanto non glie l'hanno accresciuto il Sera e il Cottueno, e taut' altri che la sostengono nel più luminoso splendore! Beccari, Molinelli, Azzoguidi, Galvani sono nomi cari a'Bolognesi, e rispettabili in tutte le scuole mediche. Il Borsieri mise in gran credito la medicina pavese, ed or quelle scuole chirurgiche Tom. VI.

possono vantarsi di possedere con invidia di tutte l'altre uno Scarpa. L'Università di Padova priva del gran Morgagni conserva il suo onor medico co' Caldani, Malacarne, Brera, Fanzago. Verona gode l'illustratore di Celso, e valente medico Targa, e il dono ed attento clinico Zeviani. Il Giannini, ed il Tommasini sono ben conosciuti dentro e fuor dell' Italia. Moscati. Vaccà. Berlinghieri , Rezia , Palletta , Petraglia , Flajani , Moticchini , e molt altri medici in tutta l'Italia rassodano sempre più, e rassicurano nella loro patria la gloria medica di cui, fino da tempi della scuola salernitana, è stata senz' interruzione in possesso. Non è stata meno gelosa l'Inghilterra di conservare incorrotto l'onore medico . che il Mead , il Sidenam , ed altri antenati le avevano gloriosamente acquistato. Il Whyth, e l' Huxam, inventori di rimedi che si sono decorazi del loro nome, e autori d'opere di pratica utilità, il James, celebre pel suo gran dizionario di medicina, e i due fratelli Hunter, Guglieluso e Giovanni non meno stimati da' medici e da' chirurghi pe'lor dotti scritti, e per le molte e belle osservazioni e ricerche in vari punti della medicina è chirurgia, che dagli anatomici per le grandiose lor tavole, e dagli antiquari e naturalisti pe'ricchissimi loro Musei. Il Gregori, il Pringle, il Fotergil, il Ducan, ed altri parecchi hanno fatto vedere, che quella illustre nazione non sa toccare scienza alcuna, che non la tratti con singolare profondità; e che la medicina. come le matematiche, e l'altre scienze, dee agli inglesi molti de'suoi più distinti professori, E per ciò abbiamo ben ragione di piangere la recente morte del Cullen, che era forse il più dotto pratico di tutta l'Europa, e che colle sue lezioni, e co' suoi scritti faceva tant' onore alle scuole scozzesi, e tanto vantaggio all'umanisà. Grande strepito ha eccitato in quest'anni scorsi non solo nell'Inghilterra, ma in tutta l'Europa la dottrina medica dell'ingrato suo protetto, ed allievo il famoso Brown . Tutte le nazioni ne vantavano illustratori, difensori, ed encomiatori, Il

Broven.

Mosenti, il Raseri, il giovine Frank, e molt'altri si dichiararono con varie lor opere ammiratori, ed ensusiassici propagatori di quella non affatio nuova dottrina, sebbene sotio nuovo aspetto, e con maggior arditezza proposta; e tutte le scuole mediche risonavano del nome di Brown. Ma trovò ben presto sodi impugnatori, che ne fecero vedere l'inutilità, ed anche l'insussistenza, e la falsità. Gli stessi suoi nazionali ne vollero mostrare la dissaprovazione: il dotto Beddoes, che con animo caritatevole e generoso si prese la pena di fare una nuova edizione delle sue opere, e di scriverne la vita, non potè astenersi dal disapprovarne la dottrina. Quelle opinioni che da principio furono abbracciate con trasporto, e decantate con ensusiasmo, in pochi anni sono cadute in dimenticanza, ed or più non parlasi del sistema Browniano, ed appena si sente il nome di Brown. Opinionum commenta delet dies , naturae judicia confirmat . Ben lontano dall'arroganza sistematica del Brown si tenne il giudizioso Jenner, che con semplici. e ben meditate sperienze stabil) le sue scoperte, che di tanto vantaggio sono all'umanità. Saggio scrittore il Beddoes, promuove con forza e con modestia le scoperte, e le dottrine che trova ragionevoli, sue ed altrui, e ricorre alle sperienze ed osservazioni più che a' sottili ragionamenti . E così vari altri medici inglesi coltivano con vero profitto la medicina. Ma qualunque sia il merito de' medici inglesi, degl' italiani, de francesi, e degli spagnuoli, bisogna pur cedere la gloria del medico primato in quest'epoca alla germanica medicina. La scuola del Boerhague fu il cavallo trojano, donde vennero fuori i principi di quest'arte. Il Gaubio, ben conosciuto per le istituzioni di patologia, e per altre sue opere, il Gorsher uno degl'illustratori e seguaci della dottrina ippocratica più stimati de' nostri dì, e autore del sistema di pratica medica il più accreditato, e, per tacerne infiniti altri, il van Swieten e l' Aller erano della scuola di quel grand'uomo. Il van Swieten è stato il più fido allievo, e il più costante ed antimo confidente di quel maestro, e quegli che più lustro ha

Medici sedes-



dato al suo nome. I suoi comentari sopra gli aforirsmi boerhaaviani sono una miniera inesausta di mediche verità; e sì questi, che l'uso frequente che in tutte le sue opere fa della dottrina del Boerbaave, hanno vie meglio rassicurata l'immortalità di quel suo maestro, come hanno reso sempre più utili a' medici i di lui insegnamenti; e così s'è mostrato il van Swieten ugualmente deono discepolo del Boerhaque, che maestro de' buoni medici. Ma l'onore delle scuole boerhaaviane, anzi della stessa medicina, di quasi tutta la letteratura è stato l'enciclopedico Aller. E chi mai può in parte alcuna entrare in paragone con quell'uomo impareggiabile, grande in tutto, e in tutto superiore agli altri? Che ha egli mai fatto che non sia un portento d'ingegno, di giudizio, e d'erudizione? A quale scienza s'è egli rivolto che non l'abbia illustrata con dottissimi scritti? E qual è la scienza, che abbia prodotte opere sì perfette, come le vanta la medicina nella fisiologia, e nelle biblioteche anatomica, medico pratica, e chirurgica dell' Aller? E quanti bei lumi altresì non si contengono ne suoi opuscoli patologici, e nella grand'opera della fabbrica e delle funzioni delle principali parti del corpo umano? Fa egli uso dell'oppio pe suoi incomodi; e le proprie osservazioni gli danno argomento d'un opuscolo interessante su l'efficacia di quel rimedio. L'ernie, e la storia di alcune altre malattle più gravi sono nelle sue mani soggetti fecondi d'utilissime cognizioni (a). Quanti fatti curiosi, quante osservazioni della maggiore importanza, da cui i professori dell'arte possano ricavare vantaggiosissimi risultati? Bisogna pur confessare ch' egli è un prestigiatore il versatile Aller, che vedesi da per tutto, da per tutto si mostra in nuovo aspetto, e ci fa vedere cose nuove e recondite, da per tutto presenta opere grandi, e prodigi di vasto e profondo sapere; e forza è venerare in lui un uomo superiore, che sa onore all'umanità. Ma che altro concetto non dovremo formare de professori alemanni, se trovremo ancor dopo l'Aller chi pessa chiannare la nostra atenzione? E non basa noninare il Wrafo per affacciarvisi i dea d'un vero medico pratico, autore di sicure ed uili osservazioni su le febbri, sul vajuolo, e su altri mali comuni, difensore valentissimo della chian, e de vari suoi usi, inventore d'un rimedio, che porta il suo nome, scrittore di molto ingegno, e di pratica utilità? Non hi il Ludwig accreaciune di dilustrate colle sue sistituioni in tutu quante le parti della medicina? Non è stato il Traller in varie guise benemerito della dottrina d'Ipperate e d'Arteto, e d'ogni buona de elegate medicina? Lo Spichusa, l'Hatan, lo Strech, il Ziumermann, il Ritter, il Frank, ed altri parecchi accreacono sempre più l'onone cella Germania, e Lanno riguardare il suoi professori come meetri di tutta l'Europa.

Cure del ma-

A maggiore celebrità della medicina di quel tempo, si vide- gnesi ro allora in voga alcuni metodi di curare, che eccitavano particolare curiosità. Che strepito non ha fatto il magnetismo animale, singolarmente nelle mani del Mesmer, e del Deslon? Il magnetismo, come l'elestricità, era stato impiegato da alcuni come rimedio di vari mali, e se ne decantavano molti felici effetti, senza che però nessuno avesse ottenuta qualche autenticità. La Società medica di Parigi destinò l'Andry, a cui poi aggiunse il Thouret, per verificare le viriù mediche della calamita, come fece parimente col Mauduit per quelle dell'elettricità; e l'Andry infatti ne ricavò de vantaggi per la cura d'alcuni mali nervosi. e convulsivi (a). Intanto il Mesmer cominciò a levare gran romore su la sua scoperta del magnetismo animale, di cui fece prima alcuni saggi nella Germania, e poi volle darne più illustri prove nel gran teatro di Parigi. Nel 1779 pubblicò un libro su tale scoperta, e poi diede una notizia storica de fatti relativi al detto magnetismo nella Francia, ed inserì ne giornali letterari varie lettere su tali materie. Aggregossi poi per compagno e

(a) Bist, de la Sec. R. de Med. tom 1, p. 8.

cooperatore il Deslon; ed anche questi pubblicò tosto le sue osservazioni sul magnetismo animale (a): ma sì il Mesmer, che il Deslon, più co' fatti che co' libri, mossero un gran fanatismo in Parigi, e si fecero molti partigiani in tutta la Francia, ed anche fuori d'essa, come s'è veduto in alcune città d'Italia. Il Thouret al contrario propose alcuni dubbj su le decantate viriù del magnetismo (b); e molt'altri apertamente si dichiararono contro, e chiamarono senza esitanza imposture le pretese maravigliose guarigioni. Altri all'opposto prendevano le difese del Mesmer, e del suo magnetismo, e sì negli scritti, che ne familiari discorsi quest'era il più frequente, e quasi continuo argomento, non solo de medici, ma eziandio delle altre persone di sesso e di condizione diverse. Intanto schiamazzo di partiti e di fanatismo. l'Accademia delle scienze . la Società medica . e la Facoltà di medicina di Parigi fecero le loro deputazioni per prendere un rigoro<sup>1</sup> so esame de vantati effetti del magnetismo animale; e la risulta di queste ricerche fu una dichiarazione delle imposture, e delle finzioni, con cui sostenevasi la riputazione di tali operazioni, coane si può vedere negli atti di quelle accademie, e ne'vari scritti, che allora uscirono alla luce su rale materia. Vi fu nondimeno uno de deputati, che si mostrò più favorevole al decantato magnetismo, e che nè volle arrendersi al sentimento degli altri, nè lasciò di dar parte al pubblico del suo (e). I corpi di medicina di tutte le provincie del regno scrissero alla Società medica di Parigi, dando conto delle loro osservazioni su questo punto, e tutti convenivano nel giudicare inutili, ovvero anche nocive quelle cure, o que magnetici trattamenti, come lo rese pubblico il Thoures (d). La morte del celebre Court de Gibelin, gran promotore, ed illustre vittima del magnetismo, e i funesti accidenti di molt' altri, attribuiti al medesimo, fecero sempre più diminuire

ta) Observ. sar le maen. anim. (b) Rech. et dontes sur le mag et. anim. l., (c) V. Rapjorss des Commis de l'Acad. des

Sr. de la Faculté de med, de la Soc. R. et celle d' nu des Commis. (de Hest, de la Soc. R. de med, t. IV.

il fanatismo: e in breve tempo le famose virtù magnetiche sono state sepolte in un generale abbandono, e in un'intiera dimenticanza. Ora non pertanto l' Alibert vuole attribuire la vana riuscita delle cure magnetiche all'imperizia di quei che le praticavano; e si lamenta de' medici i quali , lungi dall' applicarsi al perfezionamento de' metodi magnetici, vogliono piuttosto condannarli ad eterno obblio. Al tempo medesimo aprì il Macbride nella dottrina de gas un' altra sorgente di cure mediche per le virtà antisettiche che scoprì in essi, come altrove abbiamo detto (a). Il Fourcroy in varj luoghi delle sue opere, e particolarmente nel giornale della medicina rischiarata per le scienze fisiche; il Beddoes nelle considerazioni sulla produzione delle Arie fattizie, e sul loro uso nella medicina; Tiberio Cavallo nel Saggio sull'arie fattizie, e molt'altri medici e fisici hanno facilitato la produzione di tali arie, e rischiarati i metodi d'adoperarle, e promossone l'uso . Il dottore Scott in Bombay trovò il modo d'applicare con vantaggio pe' mali venerei l'acido nitroso in vece del mercurio, e vari altri tentativi si sono fatti in tale materia, e tutti sono stati decantati come riusciti felicemente . Ma nondimeno , quantunque il nuovo rimedio abbia ottenuta presso i chimici tanta celebrità, non si è mai potuto rendere d'uso universale, nè ha poi conservato il suo credito, ed acpena viene rare volte adoperato nella medicina. Allora pure si mise in voga l'uso della cicuta, e d'altri veleni, e si vide praticamente ciò che insegna la buona filosofia, che non v'è cosa, per quanto sia cattiva, che ben usata non possa divenire di qualche utilità. Tutte queste invenzioni, quantunque meno vantaggiose per le cure delle malatile che l'altre di sopra indicate, provano nondimeno l'ardore che allora nutrivasi per l'avangamento della medicina.

A quest' epoca, certamente gloriosa per tale studio, si dee pur riferire l'istituzione delle accademie e società mediche, stabilite

Cora de' gas della cicuta

Società medihe spagnuole .

(a) Cap. EL

prendesse a trattare cose naturali (a). Contemporaneamente a Talete fioriva Ferecide, e la loro filosofia era in molti punti conforme . Di Ferecide , dice Tullio (b) , che fu il primo che da monumenti scritti costasse avere insegnata l'immortalità dell'anima; e lo stesso, al dire di Laerzio, asserivano alcuni di Talete, fra gli altri il poeta Cherilo (c). Di Talete, dice Laerzio, che fu il primo a trattare della natura (d), Teopompo, citato dallo stesso Laerzio (e), asseriva essere stato il primo Ferecide a scrivere della natura, e degli dei. E infatti amendue contemporaneamente filosofavano su quelle materie; ina Talete le trattava soltanto a voce, Ferecide le illustrò anche cogli scritti; a lui attribuivano gli antichi l'aver cominciato a scrivere in prosa, quando prima non si scriveva che in versi. Laerzio (f) riporta le prime parole d'un opera di Ferecide, che sembra essere stata quella a cui riferivasi Teopompo. Ma se Talete non trasmise a' posteri negli scritti la sua dottrina, come faceva Ferecide, la stabili in una scuola, ciò che questi non seppe fare, e la setta jonica, più che qualunque scritto che avesse voluto lasciare, è stata un glorioso monumento del nome filosofico di Talete. Successore di lui in quella scuola fu Anassimandro, il quale propose un altro principio de' corpi naturali, ch'egli chiamò infinito, sotto il qual nome noi non osiamo decidere che s'intendesse: venne poi Anassimene, e volendo anch' egli cambiare sistema, diede per principio l'aria; seguì quindi Anassagora, e non da un solo elemento, ma da una massa universale d'ogni cosa, ossia da un impasto di parti similari prese il principio de' corpi, e stabili la sua omiomerla. I predecessori di lui trattarono solo della cagione maieriale de corpi; e perciò chiamarono principi soltanto l'acqua, l'aria, od altre materie: Anassagora pensò anche alla cagione efficiente, e intro-Tom. VI.

311

324

essegore .

(a) Tull. De met. deor, lib. I , cap. X , Plu. tercus , al.

(b) Tute. 1. (c) Lacet, in Thel. (d: Ibid. (e) In Pherecide . (f) Ibid. dusse però la mente, onsia Dio, che da quella massa, o da quel principio materiale ogni cons formasse. In Assatagora si può dire finita la scuola jonica, dacché Archelao, discepolo e successore d'Assatagora, la trasfierì da Mileto ad Atene, e fini d'eser più jonica. Archelao viene come Tatrie denominato il fisico, ma per una ragione contraita; essendo chiamato così Talere, perchè dicede principio allo studio della fisica; a d'Archelao perchè si ettine in lui tale ttudio, avendo allora introdotto Sorrase quello della morale. D'Assatimente od 'Ansatagora fu discepolo Diogne d'Applicuia, il quale pure si portò ad Atene, ove insegnò l'elo-quenza, non meno che la filosofia; ed altri filosofi apparengono alla jonica setta.

and Hittagonia ,

Intanto che nella Jonia si teneva in fiore la scuola di Talete, ne fondava un altra nell' Italia Pittagora, che ottenne maggiore celebrità, La nascita favolosa, i viaggi, il sapere, il metodo di vivere e d'insegnare, la dottrina, il mistero, tutto contribuì a dare a Pittagora una fama a cui pochi filosofi sono mai giunti. Egli fu il primo che desse il nome di filosofia allo studio della natura, quale s'è poi conservato in tutti i secoli posteriori. Educato sotto la disciplina di Ferecide e di Talete, a cui studiosamente si sottomise, trascorse molte regioni; ed esaminata la dottrina che in esse credevasi, stabilì in Crotone nella magna Grecia la sua scuola, dove matematica, fisica, e morale insegnavasi, e dove centinaja d'uditori de due sessi, e di varie nazioni concorrevano affollatamente. Noi abbiam detto altrove quanti avanzamenti recasse Pinagera a varie parti delle matematiche (a); ed or possiamo dire con verità, che non glieli debbono minori tutti i rami della filosofia. La fisica e l'etica sono state da lui promosse con molto frutto: le sue dottrine su la costituzione di tutti i corpi, e sul movimento de celesti, su Dio, su l'anima, e su altre parti della natura, aprirono la mente a molti filosofi per iscoprire nuove verità: le famose sue sentenze, sotto il velo di

<sup>(4)</sup> Tom. IV, c. II, IV, VIII, X,

vari simboli , contenevano insegnamenti di morale utilissimi , che restavano col mezzo di tali simboli più scolpiti nella memoria: le stesse pratiche religiose e socievoli, le lezioni, le conversazioni. i discorsi tutti, e tutti gli ammaestramenti avevano per oggetto la ricerca della virtù e della verità, il perfezionamento della mente e del cuore; e ogni parte della filosofia ricevè dalla dottrina di Pittagora non poco splendore. Dalla sua scuola vennero fuori uomini illustri in tutte le scienze. Il primo successore di Pittagora nel magistero e nella direzione della scuola fu il gran geometra Aristeo, autore della sublime opera de luoghi solidi, tanto stimata dagli antichi. Uditore dello stesso Pittagora, o di suo figlio Telauge si dice Empedocle, nobile siciliano, poeta e filosofo, e maestro chiarissimo della filosofia e dell'eloquenza. Dalla medesima scuola uscirono il celebre poeta e comico, e lodato filosofo Epicarmo; Alemeone dotto fisico e medico, e il primo anatomico, e primo scrittore d'anatomia; i rinomati fisici Ocello Lucano, e Timeo locrese; il gran geometra, meccanico e fisico Archita: l'aritmetico , musico , e filosofo Ippaso; i sublimi astronomi Filolao ed Eudosso: ed altri infiniti in ogni genere di dottrina, venerati a que' tempi, e conosciuti anche ne' nostri, di molti de' quali parlano lo Stanlejo (a), il Bruckero (b), ed altri scrittori della storia della filosofia. Diramazione della setta italica può riputarsi l'eleatica, stabilita in Elea, o Velia, non lungi da Crotone nella stessa magna Grecia, della quale fu autore o capo Senofane, che fiorì poco dopo Pittagora, venuto da Colofone, e dopo varie vicende fissato in Elea, e diventato pubblico professore di filosofia. Successore di Senofane fu Parmenide, celebrato da tutti gli antichi, e conosciuto particolarmente pe' dialoghi di Platone; Melisso discepolo e fedele seguace di Parmenide; e Zenone eleate dello stesso Parmenide discepolo e figliuolo adot-

Atieceo .

Empedorie.

molane.

(a) Hat. Phil. t. II, p. VIII, c. XXIV. (b) Hat. crit. Phil. t. I, pack II, IIb. II, e. X, sec. II.

tivo, celebre per le dialettiche sottigliezze, e stimato dagli antichi, non solo per la filosofica scienza, ma per quella eziandio dell'amministrazione della repubblica; Leucippo, primo promotore dell' atomistica filosofia; Democrito, propagatore ed illustratore della medesima, uno de' più grand' ingegni dell'antichità, e, checchessia del suo sistema atomistico, quegli certamente che meglio fra' vetusti filosofi ha conosciuta la fisica: Protagora, famoso sofista e maestro dell' eloquenza; Diagora melio, Anassarco, ed altri sono i più illustri nomi della setta eleatica, che può dirsi un ramo della pittagorica. Alla medesima vuolsi riferire anche Eraclito, come discepolo d'Ippaso, scrittore non men famoso per la sua oscurità, che pel merito certamente grande del recondito suo sapere, ed autore anch' egli d'una setta chiamata dal suo nome eraclitea. Questi sono i primi veri filosofi della Grecia, queste le più antiche sette della greca filosofia, questi i primitivi fonti, a'quali attinsero i posteriori filosofi antichi e moderni della stessa Grecia, e dell'altre colte nazioni. D'uopo dunque sarà pertanto, che diamo un leggiero sguardo su la loro dottrina, e su le teologiche e fisiche loro opinioni .

Dottring degli antichi filo-

filosofi, rimasteci nelle citazioni de posteriori scrittori, non bastano per poterci dare una vera idea della loro maniera di penare; e la diversità stessa de giuditi, che i Latini e i Greci posteriori ci hanno lasciati su la loro dottrina, prova quanto fosse già fin d'allora difficile il comprendere giustamente i veri tentinenti , e formare il dovuto concento della loro filosofia. Pure, essminando in generale quante memorie ci rimangono delle loro opinioni, credo che, per ciò che riguarda Iddio e gli spiriti e forma la più su-blime filosofia, postiamo dire con vertità che l'idea degli spiriti, di cui niente ci dicono i sensi, era comunissima a tutti gli anti-chi, e che un ente superiore, od un Dio facitore e provido governatore dell'universo, era riconosciuto da tutti; e solo al voca le ree esporre le loro idee su questi punti, per tentat di nelevare le resporre le loro idee su questi punti, per tentat di nelevare

Veramenie poche parole delle lezioni e degli scritti di que'

Zeok et

ciò ch' è troppo superiore all' umana capacità, li vediamo cadere in poco giuste, e sovente erronee espressioni, senza che però ci obblighino a trovare da per tutto ateismo, panteismo, manicheismo, emanazioni divine, ed altri errori, come vorrebbono il Baile, il Beausobre, il Coudwort, il Bruckero, ed altri moderni, che pretendono di farci conoscere intimamente i sentimenti di que filosofi. Anzi io penso che gli stessi filosofi, i quali passarono per atei nell' antichità, abbiano a torto sofferto quest'accusa, e che nè Protagora, nè Diagora, nè gli altri pochi chiamati atei possano giustamente portare tal nome. Le assurde definizioni, e le folli pitture, che alcuni filosofi avevano voluto dare degli dei, obbligarono altri, io credo, ad essere più riservati nel parlare di tali materie; e per ciò Democrito non chiamò Dio nella formazione dell'universo, e cercò di spiegare ogni cosa colle naturali cagioni, senza impacciarsi nelle sovrannaturali; e Protagora, coll'incominciare il suo libro dicendo di non voler decidere se vi fossero o no gli dei, altro forse non ebbe in vista che liberarsi dall'impegno di spiegare quali fossero, e come esistessero questi dei; e Diagora forse non fece che disprezzare le cerimonie superstiziose, e gli dei inferiori, svelare gli arcani sermoni d' Orfeo, i misteri eleusini, e i riti de' Cabiri, e tagliare in pezzi la statua d'Ercole, e fare altri atti, e tenere discorsi di derisione della popolare religione, senza volere perciò negare l'esistenza d'un Ente supremo, prima cagione, e primo motore dell' universo. Non vediamo noi Anassagora accusato d'irreligione, tuttochè ponesse per base della sua física l'esistenza d'una mente superiore, formatrice d'ogni cosa, ch' è dire d'un Dio? E se Socrate non avesse avuta la sorte di ottenete tanti e sì illustri apologisti, non sarebbe egli passato alla posterità colla nera taccia d'empietà e d'ateismo? Non bastava per ischivare quest'accusa il riconoscere un vero Dio; bisognava confessare, ed adorare tutti i falsi, e prestarsi a tutte le pratiche e cerimonie, che l'ignoranza e la superstizione adoperava. Non ardirò di negare nondimeno che, forse a taluno, non

re l'esistenza d'ogni divinità, e d'ogni ente superiore a ciò che noi conosciamo per la via de' sensi, e a ciò che presentaci la natura, che non dare ricetto a tanti dei, che il capriccio e la fantasia degli uomini aveva inventati, e che abbia taluno voluto mostrarsi spirito forte col non lasciarsi condurre dalla corrente del popolo, e col tentare di soffocare i clamori della propria coscienza, e di chiudere gli occhi alle dimostrazioni della ragione, ed abbia creduto di comparire buon fisico col ricercare nelle cagioni naturali la ragion d'ogni cosa, senza bisogno delle soprannaturali, e senza dover ricorrere all'occulta divinità. Ma generalmente potremo dire di tutti i filosofi delle prime sette della Grecia, anzi di tutti quei delle antiche nazioni, che tutti generalmente ammisero, e consessarono un Ente superiore e divino, da cui la formazione e la conservazione dipende di tutta la macchina dell' universo; che tutti conobbero, e nel cuor loro abbracciarono un vero Dio. Venendo poi alle opinioni fisiche de sopraddetti filosofi greci vediamo che in esse generalmente riù v'era di sottipliezze e di questioni metafisiche, che di scoperte e verità fisiche. La contemplazione del mondo era il principale oggetto del loro studio; disputavano se sia eterno o formato in tempo, se inanime o animato, se mortale o immortale, se tutto pieno, ovvero con qualche vuoto, quale sia la sua figura, che debba credersi che sia il luogo, che il tempo, quanti e quali i principi di cui si formino i corpi, se questi possano dividersi all' infinito, ovvero giungano a un termine in cui non soffrano più divisioni; ed agitavano altre tali questioni, nelle quali più facevano campeggiare il loro ingegno che comparire la verità. Il grandioso spettacolo dell'universo ha sempre eccitata la curiosità degli uomini, e spintala a fare su questo alcune investigazioni: e vediamo infatti che, fino dai più antichi secoli, tutte le nazioni vantavano teorle su la formazione del mondo, e sistemi di mistica e mitologica filosofia, che dalla religione, e dalla poesìa veni-

vano propagati nel popolo, e che formavano il corso delle coonizioni teoretiche, e della scienza di quelle penti. Non essendovi allora persone dedicate unicamente allo studio della natura, pochi curavansi di chiamare ad esame le proposte opinioni ; e se talor qualche dubbio nasceva ad alcuno su la loro verità, soffocavasi tosto o dalla noncuranza ed indifferenza universale su le questioni speculative, o dal rispetto e dalla religiosa deferenza pe' predicatori di tali dottrine. Ma allo stabilire Talete in Mileto una pubblica scuola, dove alla presenza di molti curiosi propalava i suoi sentimenti su le grand'opere della natura, e cercava di farli intendere ed abbracciare da suoi ascoltatori, si cominciarono a dibattere diverse opinioni, muoversi questioni, proporsi dubbi, darsi rischiarimenti, e sciolta la briglia alla naturale curiosità, cercarsi la ragione d'ogni cosa, ed immergersi in un mare di nuove difficoltà, il cui schiarimento abbisognava di nuovi studj e di nuove teorle. In questa guisa venne a formarsi in breve tempo un corpo di filosofia, che poteva degnamente occupare le meditazioni de' più nobili ingegni, e meritava lo studio della dotta posterità. La scuola jonica cercò più particolarmente di spiegare co corpi naturali le operazioni della natura nella formazione dell'universo, ed ottenne perciò dissintamente il nome di fisica: l'italica amò le astratte meditazioni, e le spirituali contemplazioni, e poteva pertanto chiamarsi particolarmente teologica, o metafisica: l'eleatica aveva dell'una e dell'altra . e Senofane . e Parmenide meritavano il nome di metafisici, come fisicissimi erano Leucippo e Democrito. Ma la fisica, sì dell'una che delle altre scuole, si fermava soltanto in generali speculazioni, si pasceva d'idee astraite, di vaghi sistemi, d'ingegnosi ragionamenti, di semplici congesture, senza discendere a particolari sperienze, a fatti e ad osservazioni; ed era più una sottile metafisica, che vera e soda fisica. La morale non era dimenticata in quelle scuole, particolarmente nella pittagotica, della quale faceva la principale occupazione; e non solo insegnavasi nelle lezioni, ma praticavasi nel-

234 2168 •

la condotta della vita. Quelle mistiche e sublimi teorie dell'astrazione dell'anima dal corpo, dell'immedesimamento con Dio, e de' religiosi doveri, quelle sottili disquisizioni su' generi diversi, e su le varie divisioni, e descrizioni delle virtà, quelle continue prediche su l'esercizio delle medesime, e tutta in somma la dottrina pratica di Pittagora formavano una vera e perfetta scienza morale, ed erano le più frequenti lezioni di quella scuola. Anche la logica non fu sconosciuta agli antichi filosofi. Pittagora spiegava a'suoi discepoli i varj modi che abbiamo di cognizioni, la differenza fra quelle che acquistansi colla ragione, e quelle che ci vengono presentate da'sensi, e toccava vari altri punti, che appartengono a questa parte della filosofia, Empedocle parimente insegnava a non giudicare pe' sensi, ma per la retta ragione, la quale presiede a'sensi, e si prevale della loro informazione per dare giusti giudizi ; come pure voleva Filolao che non entrasse a giudicare delle cose la ragione, se non era munita dell' ajuto delle scienze matematiche . Protagora , Democrito, e molii altri di que' tempi studiavano di trovare il criterio della verità, e trattavano alcuni punti di logica; e Zenone eleate coltivò tanto questo ramo della filosofia, che passò presso molti antichi per l'inventore della dialettica, o almeno pel primo scrittore della medesima (a). In questa guisa illustravano quelle scuole tutte le parti della filosofia; e così in breve tempo produssero tutte alcuni chiari filosofi, che recarono a quegli siudi molta celebrità. Ma venne poi ad essi un notabile cangiamento: a poco a poco s'estinsero quelle sette, e ne nacquero delle nuove: le scienze filosofiche si concentrarono in Aiene : vidersi quasi ad un tratto comparire i gran luminari della filosofia , Socrate , Platone, Aristotele; gli accademici, i peripatetici, gli stoici, e gli epicurei succederono ai Parmenidi, agli Archelai, ai Timei, alli jonici, agl'italici, agli eleatici, e verso i tempi d'Alessandro formossi il periodo più glorioso, e l'epoca più luminosa dell'antica fi-

(a) Plat, in Parmen, Lacet, al.

Josofia. Tale rivoluzione ebbe la sua origine in Artelas, che trasferì ad Atene la scuola di Mileto, e v'unrodusse il telanto di filosofiare, eccitò i viraci ingegni degli areniesi allo studio della filosofia, ne formò vari illustri filosofi, ed ebbe la sorte di potere contare fri suodi discepoli un Secrate.

276

Socrate è il gran filosofo dell'antichità la quale gli eresse statue, lo ricolmò d'elogi e d'onori, e giunse quasi a tributargli adorazioni, e venerarlo per dio. Di lui parlano lungamente, e replicate volte i suoi discepoli Senofonte e Platone, e sopra lui abbiamo infiniti scritti, sì degli antichi, che de' moderni, i quali tutti convengono in riguardarlo come l'eroe della filosofia e dell' antichità. E però la vita, la morte, i fatti, i detti, e tutto ciò che appartiene a Socrate, è stato diligentemente ricercato e discusso, detto e ridetto, esaminato ed illustrato da tanti eruditi e chiari scrittori , che vanamente vorremmo noi di nuovo entrarne in discorso. La sua filosofia, siccome tutta morale, sarà riservata per l'altro Capo; ma diremo ora nondimeno che la teologia de' Greci, involta in mille favole e visioni ridicole di Dio e dell'anima, fu purgata da lui, e ridotta ad una più sobria ed illuminata semplicità; che il sodo suo giudizio non poteva soffrire i dialettici ghiribizzi de'sofisti, che or volevano con Protagora, che le cose fossero ciò che ci pajono (a), or con Eutidemo e con Dionisodoro, che chi sa una cosa, le sappia tutte (b); or in altre questioni frivole si dibattevano, senza poterne mai ricavare la menoma utilità; nè più accomodavasi colle sottili speculazioni de' filosofi, che amavano disputare, se tutto questo universo fosse una sola cosa stabile e consistente, o se al contrario tutto irrequietamente si rivolgesse in continuo moto, e istabile cambiamento (e); nè riguardare sapeva che come vani deliramenti le premurose ricerche d'Anassagora, e degli altri fisici, Tom. I'I. ff

tom. + L.

(a) Pleto in Thech.

(e) Idem in Parm, Proteg. al.

Schola socia

che credevano di potere spiegare tutti i fenomeni della natura; e delle cose tutte da noi più lontane volevano dare ragione (a); e che peneralmente il saggio filosofo Socrate, e praticamente e con opportuni ammaestramenti insegnava nella sua scuola, e propagava dovunque poteva il diritto e giusto pensare, e la vera maniera di filosofare. La scuola di Socrate formò molt'illustri filosofi i quali, non legati dal comune maestro ad un particolare sistema, inventarono diverse opinioni, e si fecero capi di varie sette, che tutte ottennero una più o meno gloriosa celebrità. Ma, siccome la dottrina di quasi tutte quelle scuole non era realmente che morale, così noi differiremo a parlarne nell'altro Capo, ed ora solamente tratteremo di due, che abbracciarono materie che alla filosofia razionale appartengono. Una di queste è la megarense, conosciuta principalmente per le dialettiche arguzie, che amava di coltivare. Euclide, capo di questa setta, prima di portaisi alla scuola di Socrate, era stato in quella di Parmenide e in altre, dove aveva sempre più fomentato il suo genio, che sortito aveva dalla natura, eristico e contenzioso. Egli inventò alcune nuove argomentazioni al tempo stesso che ne levava delle altre, ed introdusse una maniera d'argomentare viva e pressante che, senza fermarsi nella sposizione degli antecedenti, correva subito alle conseguenze, e n'infilzava, senza interruzione una dopo l'altra, parecchie a convincimento dell'avversario. Forse per queste invenzioni sarà egli stato chiamato da alcuni il padre della dialettica; nome che, per ciò che abbiamo sopra detto de pittagorici, non più gli conveniva; e certo egli avanzò di molto questa parte della filosofia, con solo colle proprie invenzioni, ma altresì colla formazione di tanti discepoli, divenuti celebri dialettici. Tale fu Eubulide, a cui s'attribuiscono il buoiardo, l'elettra, il sorite, ed altre famose argomentazioni. Notissimi parimente furono, per alcune simili invenzioni e per le arguzie dialertiche. Alessino eliense, Eufanto clintio , Apollonio , e Diodoro Crono , tutti discepoli d'En-

(a) X. mogh. De fact, et diet. Speratit lib.iV.

bulide, e tuti allievi della medetima scuola. Ma se altro non insegnasse la filosofia che queste dialettiche sottiglierze, poco si meriterebbe la nostra riconocenza: noi le abbiamo volute qui mentovare, non per onorare la memoria di que' filosofi che le inventaziono, ma solo per seguire il corso di tutti i rami della filosofia razionale, e per fac conocere lo stato della logica a que' tempi, e per dare una qualche idea della setta megarense, più forse rinomata per le dialettiche specularioni, che per l'etiche teorie.

D'altro spirito, d'altro merito, e d'altro grido era la scuola platonica, la quale sola bastava per far onore, non solo alla scuola socratica, ma a tutta la greca filosofia. Fantasia vivace. acuto ingegno, ardente studio, instancabile applicazione, erudizione vastissima, e quanto può richiedersi per formare un filosofo, tutto trovavasi eminentemente in Platone. Dalla più tenera età dedicatosi con grande ardore allo studio , ricevè da Dionisio l'istruzione nelle prime lettere, s'esercitò anche nell'atletica, e nella palestra presso Aristone, celebre palestrita di Argo, imparò ottimamente la musica e la pittura, si distinse con particolar onore in vari generi di poesìa, e coltivò con molto profitto tutte le arti. Munito dell'ajuto di queste, entrò nelle scienze, e corse a Teodoro di Cirene per imparare da lui la geometria, ed a'filosofi Cratilo ed Ermogene, per essere istruito, dal primo nella filosofia di Eraclito, e dall'altro in quella di Parmenide; assistè assiduamente per otto anni alla scuola di Socrate, senza dipartirsi un momento dal fianco dell'amato maestro, pendente sempre da' suoi labbri, ed avido ognora più di sapere, dopo la morte di lui si portò a Megara per imparare da Euclide la dialettica; viaggiò per due o tre volte in Sicilia e in Italia per penetrare negli arcani della pittagorica filosofia, conversando intimamente con Archita tarentino, con Timeo di Locri, con Filolao, con Eurito, e con altri istruiti in quella dottrina; s'inoltrò nell' Egitto per acquistare le filosofiche cognizioni, delle quali que sacerdoti

ff 2

Piato a

si vantavano per unici posseditori; e sarebbe anche passato fino all' India, se le guerre dell' Asia non gliene avessero chiusa la strada (a). Con tanto studio, e con sì insaziabile avidità di sapere. colle notizie vastissime ritratte dalla lettura d'infiniti scrittori, non solo filosofi, ma storici e poeti, e d'ogni sorta, e dall'erudita conversazione de più grand uomini di que tempi, col sublime suo ingegno, e colla tenace sua memoria, quale immenso tesoro non doveva egli raccogliere di vero e squisito sapere? e come poteva tenere rinserrate nel suo petto tante ricchezze, senza profonderle largamente a chi gliele ricercasse? Aprì pertanto una scuola nell'Accademia, dove in pubbliche lezioni sponeva la sublime sua filosofia. Folla immensa di persone d'ogni condizione, d'ogni età, e d'ogni sesso accorreva alla celebrata Accademia di Platone: e tutti restavano compresi da piacere e da maraviglia al sentirlo profondere dal facondo suo petto tanti tesori di sovrumana dottrina . I più illustri filosofi Speusippo , Senocrate , ed Aristotele; i più eloquenti oratori Iperide, Licureo, e Demostene, i più grand uomini di quel tempo contavano per una felice lor sorte il potere essere ascoltatori di sì sovrano maestro; i principi stessi, e i monarchi Dione, Dionisio, ed altri, ambivano l'onore di potersi sottomettere a' suoi insegnamenti : perfino le stesse donne, come Lastenia, ed Autorea, non si davano per contente del loro spirito, se non andavano a coltivarlo nella scuola di Platone. Quale dunque non sarà stato il merito della platonica filosofia, che tale incanto produceva ne più rispettabili suggetti del suo secolo? L' enciclopedica universalità della sua dottrina avrà molto contribuito, io credo, a procacciargli sì gloriosa riputazione. Nelle scuole degli altri filosofi, dove acquistavasi qualche cognizione di fisica, dove imparavasi qualche particolar sistema metafisico, dove ricercavansi istruzioni su la morale; ma nella scuola di Platone davansi lezioni sopra ogni

(a) Leen, la Platone , Apul. , al.

scienza; ed or la retorica, or la logica, or la fisica, or la morale, or la politica, ora le matematiche, perfino la grammatica e la poetica, tutte le parti dell'umano sapere venivano sposte da quel gran maestro, ed illustrate colla copiosa sua erudizione, e coll'incantatrice sua eloquenza. Era di sommo allettamento agli ascoliatori il sentirsi spiegare non solo le private opinioni del loro maestro, e il sistema da lui abbracciato, come facevasi nell' altre scuole, ma i sentimenti e i sistemi di tutti i filosofi, d'Eraclito di Parmenide, di Protagora, di Timeo, de pittagorici, e degli altri, ed ora combatterne gli errori, ora confermarne le verità, e senza uscire dall'Accademia, acquistare le cognizioni, che trovavansi rinchiuse nelle scuole della Grecia, dell'Italia, dell'Egitto e dell'Asia. Il metodo stesso delle istruzioni dava maggior lustro al merito della dottrina. Il metodo dialogistico era allora molto in voga, e da tutti veniva ricevuto con gran piacere. Zenone eleate secondo alcuni, o Alessamene tejo, secondo Aristotele, e Favorino, era stato il primo a metterlo in uso; Socrate gli diede molto maggior nome, e tutti i discepoli di questo l'adoperavano ne'loro scritti, e portandolo per le differenti loro scuole, lo fecero conoscere e gustare dagli altri filosofi; ma Platone l'arricchì con tante grazie e con tanti ornamenti , e lo trattò in una maniera sì dilettevole e nuova, che potè a ragione passare per autore del vero dialogo, non che del conveniente suo abbellimento (a); e certo incantava tutti co' vezzi della sua eloquenza dialogistica; e le piacevoli grazie, e il merito superiore de suoi dialoghi avranno molto giovato a recare maggiore celebrità alla sua scuola (b). La sublimità, e talvolta la misteriosa oscurità della dottrina, la verità e sodezza, la gravità ed importanza, e la feconda utilità delle molte ed opportune sentenze, che largamente ne'suoi discorsi spandeva, davano gran rilievo e splendore alla sua filosofia. Come potevano sentirsi senza commozione dell'animo quegli elevati ragionamenti su l'immortalità dell'anima, e su'premi, o

(a) Latrt. in Plat. sect. 48.

(b) Tomo III . cap. IV.

castighi che, dopo, la separazione del corpo l'aspettano? Quale impressione non dovevano produrre negli ascoltatori le grandiose e nobili idee che dava di Dio e delle sue fatture ? Quanto non dovevano riuscire nuove e maravigliose le oscure sì, ma sublimi dottrine della scienza e della sapienza, delle idee e della reminiscenza, e di tant'altri punti non trattati da altri filosofi? Che gravi e piene sentenze sul regolamento delle repubbliche, e quanto feconde di utili e pratiche verità? Che generosi ed eroici precetti su l'equità e giustizia, sul bene della pairia, su l'amore dell'umanità? E poi tutto questo sposto colla scelta delle parole sonanti, coll'eleganza della dizione, colla pienezza e rotondità de periodi, coll'armonia e soavità dello stile, e colla maschia robustezza e nobile maestà dell'eloquenza, che facevano riguardare Platone come superiore agli altri uomini, qual dolce incanto, quale irresistibile magia non doveva produrre nelle armoniche orecchie, e nelle anime sensibili de' Greci? Qual maraviglia dunque che i più grand uomini dell' Europa e dell' Asia stessero pendenti dalle faconde sue labbra, che i poeti vedessero in lui un Apollo che cantava in mezzo agli allori dell' Accademia, gli oratori un Mercurio che declamava, i politici un Giove legislatore, i filosofi un Saturno scopritore degli arcani celesti, e tutti lo venerassero per un dio? Ma i posteri, esaminando freddamente ne' morti scritti la sua filosofia lontani dall'incantesimo della soavità di sua voce, non abbagliati dalla maestà della sua presenza, vogliono pesare più criticamente il merito della sua dottrina; ed accordandogli i pregi, che finora abbiamo accennati, vi ritrovano nondimeno non poco da desiderare, e amerebbero di vedervi le materie trattate con miglior ordine, con maggiore giustezza e precisione d'idee, con maggior forza e sodezza di ragioni, e con più istruttiva e più finita pienezza. Si parla qua e là di retorica, di poesta, di dialettica, di fisica; ma non tnat si vede, non che un' intiera facoltà, un punto solo di esse compiutamente spiegato. Spesso tutto un dialogo si riduce a cercare

la definizione del nome della cosa che dee discutere, e alla fine nè pure questa definizione ritrovasi. I punti stessi di metafisica e di morale, ne' quali vuole entrare più a fondo, rare volte appagano affatto la curiosità de' severi lettori . Lo stesso trattato dell' immortalità dell' anima, il samoso dialogo di Fedone, tanto celebrato da' platonici , quanto tempo non perde in vane sofisticherie dietro alla dottrina allora generalmente abbracciata su la generazione delle cose da' loro contrari, dietro alla somiglianza ed all' uguaglianza, alla preesistenza delle anime ed alla reminiscenza, e dietro a varj altri punti, che non servono a dare alcuna evidenza all'argomento che tratta, anzi all'opposto l'oscurano e l'affievoliscono? Che sublimi e divini pensieri non profonde, nell' ammirabile suo Timeo, di Dio, dell'universo, dell'anima, e di tant' altri filosofici oggetti? Colà astronomia, teologia, fisica, anatomia, e medicina, colà un corso intiero della platonica filosofia ritrovasi, e tutto sposto con nobili idee, e con maestosa eloquenza, tutto illustrato con grandiose immagini, tutto espresso a tratti forsi, e a pennellate maestre; ma tutto altresì mischiato d'enimmatiche e misteriose combinazioni di numeri, e di figure geometriche, di pittagoriche immaginazioni, d'oscure sentenze, di vane opinioni, d'ipotesi insussistenti, d'inutili ed inopportune, e talor anche false dottrine. Ne'dialoghi della repubblica e delle leggi presenta trattati più metodici, più regolari, e più compiuti; ma anche in essi si lascia alle volte trasportare dal suo entusiasmo, e dà in opinioni strane e bizzarre, e spesso anche colle domande e risposte non necessarie rattiene, ed allenta il corso dell'orazione. A me sembra di vedere in Platone una mente sublime, un erudito e presondo filosofo, un eloquente e copioso scrittore; ma che scriveva in tempi în cui, più a voce che în iscritto, s'insegnava la filosofia, e in cui non era ancora fissato lo sulle didascalico, ne s' era formato il gusto dello scrivere filosofico, onde talora s' inviluppava ne'lacci scolastici, talora si perdeva in voli poetici, e sempre bensì dilettava ed istruiva, faceva sempre ammirare il suo

ingegno, la sua eloquenza, e la sua filos-fia; ma rare volte dava tratatai dinesi regolarmente, e perfettamente compiuti da istruire plenamente, e da ppagare la curiorità d'un lettore filosofo, il quale, più che il piacevole diletto, ricerca in tali materie l'utile ammaestramento. In questa parte, come in alcune altre, fu superato Platore dal suo discepolo Aristotele.

Tra la foltissima schiera degli scolari di Platone si distinguevano con particolare onore Speusippo, e Senocrate, e sopra tutti eminentemente Aristotele, Platone, o fosse per qualche parzialità

pel suo nipote Spemippo, ovvero per gelosia, o per qualche risentimento contra Arinotele, non volle lasciare a questo la sua scuoo de la, e nomino per successore Spemippo. Così l'Accademia, dive-

Sprauppo sed

la, e nominò per successore Speusippo. Così l'Accademia, divenuta sì famosa ed illustre per le lezioni di Platone, restò occupata da Speusippo, che la resse per otto anni; ed alla sua morte la consegnò al suo condiscepolo Senocrate; e da Senocrate passata a Polemone, a Cratete, e ad altri di mano in mano, benchè con qualche cambiamento nella dottrina, si sostenne con onore, come poi vedremo, per varj secoli. Intanto Aristotele, ritornato in Atene dalla corte d' Alessandro, a cui aveva data letteraria e politica educazione, e vedendo il suo condiscepolo Senocrate contornato da scolari occupare nell' Accademia l'ambita cattedra di Platone. si sentì vivamente punto da nobile emulazione, e conoscendo le proprie forze, e la sua superiorità, volle erigere da se una scuola, e farsi capo d'una setta che, non senza ragione, sperava dovesse divenire superiore alla platonica, ed a tutte le altre. Mente superiore era Aristetele, d'intelletto perspicace e giusto, d'ingegno penetrante e sottile, di gusto fino e sicuro, di sete insaziabile di sapere, d'incontentabile ed irrequieta curiosità, d'indefesso studio, d'immensa erudizione, il più dotto e profondo, e quasi direi l'unico vero filosofo dell'antichità, riguardato anche da moltissimi moderni fino a' nostri di come un singolare portento d' erudizione, come un dio della filosofia. Avido d'acquistare più e più cognizioni, raccoglieva e leggeva ingordamente quanti libri po-

Atistotele

teva mai rintracciare; ed egli fu il primo, a notizia di Strabone (a), che n'avesse formata una riguardevole collezione; e la sua biblioteca fu quella che servì d'esemplare a' Tolomei re d'Egitto, per l'ordinazione e distribuzione della famosa d'Alessandria. Non bastava però alla spasimata sua brama di sapere la continua ed indefessa lettura di tanti libri; corse alla scuola di Platone, ascoltò giorno e notte le sue lezioni, e indissolubilmente attaccato a quel gran maestro, vi rimase sino alla sua morte, pel lungo spazio di venti anni, volendo restare discepolo di lui, quando con tanta ragione poteva levarsi a maestro di tutti gli altri. Dov'è da osservare una notabile differenza degli studi degli antichi da quelli de' nostri dì. I nostri giovanetti vergognerebbonsi di concorrere alle scuole, per quanto accreditati sieno i maestri, e capaci di dare loro maggiore istruzione, un giorno più de prefissi dalla consuetudine, o dalle leggi; e lungi dal voler seguitare ad essere scolari, smaniano dalla voglia d'uscire dalle scuole, e dall'ambizione di diventare dottori; mentre gli antichi, anche in età avanzata, si sottomettevano spontaneamente più e più anni alla disciplina de' loro maestri, e più desiderosi d'imparare che d'insegnare, sopportavano volentieri le moleste fatiche, e le picciole umiliazioni a cui soggiacciono gli scolari. Platone, nell'età di vent'anni, dopo avere frequentate altre scuole, si fermò in quella di Socrate per otto continui fino alla morte di questo, e poi anche intraprese lunghi viaggi a Megara, a Cirene, e in Italia, per ricercare varie altre scuole, e sottomettersi ad altri maestri (b). Aristotele per vent'anni continui nell'età già di trentasette, ascoltava attento e modesto le lezioni di Platone, e studioso pendeva dalle labbra del suo maestro . Così avevano gli antichi , Platoni , ed Aristoteli , mentre noi dobbiamo soffrire nojosissimi saputelli, ed ignoranti dottori. Ma ritornando al diligente ed applicato Aristotele, egli potè ben chiamarsi contento delle sue fatiche, e della sua studio-

Tom. VI.

22

(8) Laces, in Plat, Sect. 6

sità. Quale prezioso tesoro non acquistò di profonde notizie, e di sublime filosofia? Di quanti bei lumi non arricchì la vasta sua mente? Quale scienza, quale cognizione rimase straniera al penetrante ed illuminato suo ingegno? Che nuove ed utili viste! Che sodo e giusto giudizio! Che rara e varia dottrina! Che maraviglioso ed illimitato sapere! Sembrava, che la natura avesse scelto Aristotele per suo confidente ed interprete, ed avesse voluto farlo il depositario di tutte le cognizioni. Le scienze tutte presero nelle sue mani un nuovo e più luminoso aspetto; e la filosofia singularmente videsi per opera di lui sollevata alla convenevole sua grandezza e maestà. Non aveva ancor questa un superbo e magnifico monumento, degno della sua augusta nobiltà. Empedocle le aveva consacrati alcuni poetici componimenti: piccioli opuscoli, e sciolti trattati aveva scritti Democrito; e Platone stesso non aveva lasciato che punti distaccati, sposti in vari dialoghi, nè aveva mai ardito di dare un corso intero di filosofia. Solo Aristotele ebbe il nobile coraggio di presentarci un quadro compiuto con tutte le vedute generali e particolari della natura, e di formare un corso pieno e finito di tutta la filosofia. Egli prese nelle mani l'universo intero, e ce lo mostrò prima in grande nelle cagioni, ne' principi, e nelle essenze degli esseri, nella mutua azione degli elementi, e nella generazione e corruzione dei corpi; esaminò in esso la sua origine, ovvero l'eternità, lo spazio e'l tempo, l'infinito e il finito; discese poi al particolare, e prima i cieli, le stelle, e i pianeti, quindi percorse le meteore, scrutinò la terra, sì nel suo interno ne' metalli e ne' fossili, che nella superficie, nelle piante e negli animali; riguardò con particolare attenzione l'uomo tanto nel corpo, e nelle sue parti anatomiche, quanto nell'anima, e nelle sue facoltà, nella potenza motiva, ne' sensi, nella memoria e nella reminiscenza, nel sonno e nella veglia, e perfino ne' sogni, e nella divinazione, come allora s'usava, per essi. Dalla terra, dagli animali, dagli uomini, da pianeti e da cieli s'inalzava ancora più alto, e contemplava il

primo facitore, e primo motore di tutto, il supremo Dio, e oli altri dii inferiori suoi subalterni e ministri. Anzi riguardando tutto con viste ancor superiori, dagli dei, dagli uomini, dalla terra, da' cieli, da ogni cosa particolare ed individuale astraeva la mente, e fissavala soltanto negli oggetti più trascendenti, nell'ente, nella sostanza, nell'accidente, nella potenza, nelle nozioni più universali, nelle plù astratte e più metafisiche generalità. Teorie sì vaste, indagini sì sottili , sì spirituali , ed astruse speculazioni non impedivano Aristotele dal discendere alla pratica ed attuosa filosofia, e dal presentarci la morale in tutte le relazioni, e la politica, l'economica, e tutta la pratica filosofia nella conveniente sua ampiezza; ed egli seppe mostrarsi in essa, non meno che nella teorica, vero maestro. Nè solo nell'ampiezza e nella dignità delle materie. ma nel metodo eziandio, e nell'acconcia maniera di trattarle è stato Aristotele superiore agli altri filosofi. Non in poetici slanci, non in minuti discorsi, non in piacevoli dialoghi, ma in regolari e ben distribuiti trattati ha egli discussi i suoi soggetti; e da lui veggonsi per la prima volta gli argomenti filosofici non isfiorati soltanto, ma maneggiati per tutti i versi, e sposti con didascalica pienezza. Avvezzo in tante sottili speculazioni a riguardare in diversi aspetti le verità, a scoprire le dolose fallacie, a smascherare i velati errori, volle far parte agli altri delle sue osservazioni, e si prese a formare un'arte, che insegnasse agli uomini a pensare, ed a ragionare; e sebbene prima di lui i pittagorici, e l'eleate Zenone, e il megarese Euclide, ed altri antichi avessero parlato, ed anche scritto di logica e dialettica, egli però ha analizzati con tanta finezza i nostri pensieri, ha sviluppate con tanta maestria le nostre idee, ha dato su tutto sì sottili precetti, che si può dire con verità che solo Aristotele ha formata realmente un'arte di pensare, quando gli altri non n'avevano che abbozzato qualche lineamento, e che a lui soltanto, non a Zenone, nè ad Euclide, nè a verun altro conviene il glorioso titolo d'inventore della logica. Noi ora riguardiamo con indifferenza, o per

dir meglio neppur guardiamo gli analitici priori e posteriori, i topici, le categorie, e gli altri libri logicali d' Aristotele, ma ri-, mettendoci a que tempi in cui non s'era ancora incominciato a riflettere su le nostre idee, ed a spiare la progressione, e i movimenti della nostra mente, quale sforzo d'ingegno, quale penetrazione e sagacità non dovremo riconoscere in colui che primo seppe negli oggetti de nostri pensieri separare i rapporti comuni, che sembrano identificarli, e le leggere differenze, che li dissinguono, disiribuirli tutti in dieci classi, o categorie, le quali sole abbraccino tutii gli esseri, e sutte le loro maniere di essere, analizzare i nostri discorsi, e i nostri giudizi, e ridurli tutti a semplici enunziazioni, che accordino, o neghino una caregoria ad un' altra; prescrivere esatte regole per la definizione di ciascuna cosa, che sappia indicare pel genere la somiglianza d'essa con altre diverse, la diversità da tutte le altre per la differenza : dare leggi per l'esatte divisioni , che abbraccino tutto il diviso , che procedano gradatamente pe' membri prossimi ed immediati, per membri che s'oppongano mutuamente, senza che l'uno sia incluso nell'altro: anatomizzare i nostri ragionamenti, e ridurli tutti a tre termini, de' quali il terzo sia attributo del secondo, e il secondo del primo; e scoprire in questo modo tutt' i fonti onde nascono le fallacie de sofismi, e additare le vie di scioglierle; svolgere in somma tutta la tessitura de nostri pensieri, regolare i secreti ordigni della nostra mente, mostrare il legamento delle nostre idee, insegnarne la conveniente combinazione, e far conoscere a noi medesimi la più nobile, e forse la più ignota parte delle nostre operazioni? Tante osservazioni, sì fine analisi, sì sotiili avverimenti, benchè or non più necessari, nè molio utili, provano nell'autore una somma acutezza e sagacità, un' insiancabile applicazione, una costante e ferma attenzione, una continua ed intesa riflessione, e ce lo mostrano acuto filosofo, pensatore sottile, e degno della più alta stima della studiosa posterità. Ma che sarà, se riguardando unitamente alle opere logicali tant' altre fisiche, metafisiche, e mo-

rali, ed anche rettoriche e poetiche, volgeremo l'occhio su tutte le parti della colossale e maestosa mole della sua filosofia? Bisognerà certamente rispettare Aristotele come un portento d'ingegno e di dottrina, e riconoscere nello stagirita il più profondo filosofo della antichità, ed uno de'più vasti e sublimi ingegni, che possa vantare il genere umano. Ma quanto sono difettose e imperfette le cose umane, anche le più eccellenti e sublimi! Ouel grand uomo, per quanto maraviglioso fosse e superiore agli altri, era pur uomo; le sue opere, benchè fregiate di molti meriti, non vanno esenti da uguali difetti, e la sua filosofia, più sorprendente e maravigliosa che utile ed istruttiva, più forse abbonda d'errori e di vane dottrine che di nuove ed interessanti verità. L'ambiziosa voglia de filosofi di que tempi d'inalzarsi sopra gli altri uomini col contemplare le cose rimote ed astratte, e di preferire le teorie generali alle cognizioni particolari , sedusse la gran mente d'Aristotele, e lo fece correre, come gli altri filosofi, dietro a ragioni metafisiche, e ad inutili speculazioni, ch'era ciò che trovava ne' libri di que' maestri, ciò che sentiva nelle loro lezioni, ciò che vedeva stimarsi, e riportare il nome e gli onori della filosofia. Noi or tutti conveniamo che bisogna prima conoscere i fatti, per ricercarne poi le cagioni, che dalla cognizione de particolari si dee ascendere all'esame de'generali. Ma gli antichi non avevano ancora fissata su questo alcuna opinione, e procedevano disordinatamente nelle filosofiche loro ricerche, e nelle didascaliche trattazioni, investigando comunemente prima le cagioni che i fatti, e come sia generata ogni cosa, avanti di sapere come esista, e ricercando prima le cose generali, e più rimote e nascoste, poi le particulari più conosciute e patenti (a); e stimavano come da poco quegli scrittori che si presero con molto studio a descrivere un fiume, un monte, o qualche cosa particolare, senza volersi inoltrare a contemplare in grande tutto l'universo, ed a spiegare le cose più rimote e sublimi (b). Così Aristolele stabilì come ne

(a) Acintot. De parte anime lib. 1, cap le (b) De munde cap. L.

cessario l'incominciare le sue disquisizioni dagli universali, per poi discendere a particolari (a), e giudicò impresa degna della sua filosofia l'abbracciare intrepidamente, e senza esitanza le indagini delle cose più alte ed oscure, ed illustrare quegli oggetti che, non colla materiale osservazione degli occhi del corpo, ma solo coll'intellettuale ed attenta ispezione dell'occhio divino del nostro spirito, com'egli dice, si possono comprendere (b). Quindi invece di rintracciare de fatti e osservarli con attenzione, e fondato su la piena notizia d'essi levarsi alle ricerche delle cagioni, ed a cognizioni più generali, si slancia subito all'esame de' primi primissimi principi delle cose, e si perde in questioni metafisiche, ed in soggetti generali ed astratti e forma i suoi sistemi che non possono essere che meramente ideali ed immaginari, senza stabilirli con qualche evidenza e sicurezza di ragioni, che si possano dimostrare. Egli stesso confessa che le cose inferiori, a noi più vicine, si possano conoscere più pienamente; ma che piace tanto l'eccellenza delle superiori, che una leggiera cognizione di esse appaga più la curiosità del filosofo, che la più piena e compiuta comprensione delle inferiori (c). Onde prevenuto da suoi malfondati sistemi, ed appoggiato a cognizioni superficiali, e poco sicure, discendendo poi a'fatti e a' fenomeni, e alle ricerche de particolari, donde avrebbe dovuto incominciare, non poteva che trasportare ad essi i suoi pregiudizi, recare inconcludenti spiegazioni, e spander dottrine talora false ed erronee, e quasi sempre incerte ed insussistenti. Noi abbiamo altrove parlato abbastanza di quest' imperfezione della filosofia d' Aristotele, per poterci ora dispensare dal tenerne più lungo ragionamento (d). Osserveremo soltanto, che tale difesto era comune a tutti i filosofi di que tempi, come vediamo nelle opere di Platone, e negli estratti della dottrina sì di Platone, che degli altri filosofi, che ci danno Plutarco,

<sup>(</sup>a) Natur. autenft, lib. 1 , cap. L.

<sup>(</sup>e) De part, anim. 1th. 1 , cap. IV. (d) Tom. V cap. I.

Laerzio ed altri, e ne' frequenti tratti, che d'essi apporta lo stesso Aristotele ne' suoi trattati. Anzi Aristotele, quando entra in materie dagli altri non maneggiate, si conduce assai più giudiziosamente, e nella storia e nella fisiologia degli animali, e nelle opere logicali, e in quelle dove non ha avuti esempi de'filosofi da seguire, comincia dalle sperienze e dalle osservazioni, e fondando in esse le sue teorie, ci presenta più veraci e sode dottrine. E se noi vorremo paragonare non solo la dottrina d'Aristotele con quelle degli altri filosofi, ma altresì i suoi scolari co' seguaci delle altre scuole, troveremo in Teofrasto, in Stratone e ne peripatetici, più acconci illustratori della storia naturale, e migliori e più degni coltivatori della buona filosofia, che in tutti gli altri filosofi, non solo dell'accademia, e delle scuole anteriori alla sua, ma della stoica eziandio, e delle altre posteriori : ciò che può sempre più provare quanto fin quì abbiamo detto, che i difetti della filosofia d' Aristotele non debbono imputarsi a colpa del suo ingegno, ma all' uso, o, per così dire, alla moda della filosofia di quell' età. Poco dopo la morte di Aristotele nacquero altre due famose sette la stoica, e l'epicurea, che senza avere più merito filosofico che la peripatetica, ottennero fra gli antichi maggiore celebrità, prova anche questa del gusto che seguitò sempre a dominare nell' antica filosofia.

Veramente la setta stoica può vantare un' antichità più rimota, e prendera la sua origine dalla cinica, anteriore alla peripatetica. Ausittese, uno de' molti scolari di Serrate, che dopo la
motte dell' amato maestro si diedero ad finegnare ad altri la filosofia, apri ona scoula fuori delle porte d'Atene in un luogo pubblico chiamato Cinsutege, la quale dal nome di questo luogo venne distinta coll' appellazione di Cinica (a), sebbene altri danno altra origine all' applicazione del tirolo di cinica a quella filosofia.
In questra setta ottenne particolare celebrità il cinicissimo Diegne,
tanto rinonato per la libertà di parlare, e per la straordinaria

Setta cinica madre della stoca .

(a) Liert. In Authitiae .

2.0

condotta della sua vita. Di questa furono i filosofi Monimo. Onesicrito, Cratete, Ipparchia sua moglie, e Metrocle fratello di questa, Menippo, ed alcuni altri. Di questa pure fu per qualche tempo Zenone il quale, dopo d'avere frequentate le scuole del megarese Stilpone e dell'accademico Senocrate, si sottomise interamente alla disciplina del famoso cinico Cratete, e fece in essa molti progressi; ma non reggendo a quella vita troppo sfacciata ed insofterente d'ogni ritegno della società, nè potendo approvare interamente quella maniera di filosofare, ritenne alcuni punti della dottrina de' cinici; ma gli abbandonò in molt'altri, e formò da se una filosofia che, dal nome del luogo dove ne teneva la scuola, prese il titolo di stoica, la quale, quantunque serbasse molti vestigi della cinica, non poco se ne scostava, e poteva realmente chiamarsi una setta nuova. I cinici volevano affatto sbandite la logica e la fisica, la geometria e la musica, e generalmente tutte l'enciclopediche discipline, e solo curavano la morale : anzi alcuni antichi non si volevano annoverare fra filosofi, e consideravano la loro dottrina solo come regolamento d'un ordine o stato di vita, non come insegnamenti d'una setta di filosofia (a). Zenone fu bensì rimproverato da Cassio Scepsio, per aver considerate come inutili le scienze enciclopediche nel principio della sua opera su la repubblica (b), ma vedesi nondimeno che praticamente, sì egli che i suoi dicepoli, coltivavano molte scienze, univano alla morale la logica e la fisica, e davano maggiore eleganza ed ampiezza alla loro filosofia. Nella dottrina morale v' era tra le due sette maggiore accordo, combinando amendue nel sentimento d'essere il fine dell' uomo il vivere secondo la natura, che è dire secondo la virtù. e nel condurre una vita sobria, poco curante di piaceri e di onori, di ricchezze e di nobiltà. E sebbene nè anche in questo non vollero gli stoici essere meri seguaci della dottrina de' cinici , alla quale aggiunsero molte sotili e nuove disquisizioni, ne molto meno poterono accomodarsi alla durezza, miseria, abbiezione, e sver-

(4) Lattie in Menedeme .

(b) Idem in Zenone 5. XXVIII.

gognatezza della lor vita; pure la severità e rigidezza, se non sempre de' costumi, almeno delle massime e de' precetti, fu ciò che diede a Zenone, ed alla setta stoica la maggiore celebrità. Contemporaneamente a Zenone istituiva Epicuro per una via affacto diversa altra setta filosofica, interamente opposta alla stoica, e sua rivale nel concorso degli scolari, e nella fama della dottrina. Epicuro, nato in Gargetto borgo d'Atene, ma allevato in Samo, dove vuolsi che frequentasse la scuola del platonico Panfilo, e ritornato in Atene, quando Senocrate nell' Accademia, e Teofrasto nel liceo davano lezioni di platonica e d'aristotelica filosofia, poco contento della dottrina di tutti que' filosofi che sentiva più celebrare, si diede alla lettura di Democrito, d' Aristippo, e d'altri filosofi; prese gusto particolarmente dell'opere d' Anassagora e d' Archelao, e si formò da se una filosofia, nella quale ebbe molti seguaci. Della vita, della religione, de' costumi, e della dottrina d' Epicuro sì sono scritti tanti volumi, che rendono inutile ogni ulteriore trattazione, che da noi possa intraprendersi; ed or solo rifletteremo a vantaggio d' Epicuro che, sì degli antichi, che de moderni que' che si sono applicati più particolarmente ad esaminare le sue cose sono diventati i difensori ed encomiatori non solo de sentimenti della sua filosofia, ma anche della condotta della sua vita; e che la sua scuola, benchè disprezzata al principio pel nome di voluttà, la quale era l'oggetto di tutte le sue mire, venne poi tanto frequentata, che nessun' altra poteva contare tanti seguaci. Così nacquero contemporaneamente quasi d'un tratto le due sette, stoica ed epicurea; la prima tutta rigore e severità, l'altra indulgenza e dolcezza: quella fondata su le sottigliezze e spine della dialettica; questa semplice e piana, con idee chiare, e con parole popolari e comuni. E queste due sette, unitamente all'accademica ed alla peripatetica, occupavano tutti i filosofi, e formavano la filosofia dell' antichità; perchè sebbene la setta megarese, detta anche eristica, e dialettica, seguitò ancora a menare per qualche tempo non poco romore, tutta però riducevasi la sua cele-Tom. VI.

picaro .

242

brità alle dialettiche sortigliezze del già sopra nominato Eubulidaco "suoi discepoli Alessino ed Eufonso, e poi de più famosi Diodoro Cromo, e Stilpone, e dello scolaro di questo, Menedono, co'
quali fini quasi all'incominciare della stoica e dell' epicurea, ne is di
eche abbia avuta qualche distinta influenza nell' antica letteratura.

Anche la setta cirenzica, intituita da Arinippo, si fece qualche nome- ed ebbe alcuni seguaci; mo occupata solo nella morale nomerita in questo capo distinta menzione, che sarà riservata pel
seguente. Quattro dunque sono le sette degli antichi filosofi acacdemica, peripatetica, stoica, ed epicurea; e noi, per dare una
più distinta idea dell' antica filosofia, seguiremo partitamente il
corro di ciascuna di quelle sette.

Setta Accad mics •

Accedesals tics .

Tre epoche, come sappiamo dagli antichi (a), contava la setta accademica: l'accademia antica durò fino ad Arcesila, o, come altri dicono, Arcesilao; la media fino a Carneade; e la nuova ancora fioriva, come or vedremo, a' tempi di Cicerone, L'accademia antica è propriamente la scuola platonica. Istituita dal gran Platone ebbe per professori Speusippo, Senocrate, Polemone, Cratete, e Crantore, i quali attaccati alla dottrina del loro maestro seguirono bensì il suo metodo di filosofare più aporetico che dommatico, ma non lasciarono d'abbracciare, e di sostenere quelle opinioni, che egli aveva cercato di stabilire. Venne poi Arcesilao, o, come lo chiama Tullio, Arcesila, e istruito da Autolico, e da Ipponico nella matematica, da Santo ateniese nella musica, e da Teofrasto nella filosofia, amatore passionato d' Omero e di Pindaro, e felice coltivatore della poesta, datosi più pienamente alla disciplina dell'accademico Crantore, e versatissimo nelle opere di Platone, esercitato anche nella palestra dialettica de megaresi Diodoro e Stilpone, ed avvezzo alla polemica di Pirrone, cominciò a disgustarsi dell'incertezza e fallibilità delle scienze, e molto più

<sup>(</sup>a) Tull Acad. , al.

del tuono dommatico e decisivo, con cui sentiva vantarsi da filosofi come certe, opinioni meramente probabili, e diventato successore di Crantore nell' Accademia, spinse più oltre il metodo aporetico di Platone, e abbandonò affatto il dommatico, si diede a declamare contro la fallacia de sensi, ed anche della ragione, a confutare le asserzioni e le sentenze, che con maggiore impegno venivano sostenute da filosofi, e a far vedere che niente si può sapere, e molto meno affermare con sicurezza, e che niente è più indegno d'un filosofo che prestare il suo assenso a una falsità, ed asserire con certezza ciò che può esser contrario alla verità; ed insegnando con molta eloquenza ed erudizione tali dottrine, fece cambiare d'aspetto le lezioni accademiche, e diede principio ad una nuova epoca, cioè dire a quella successione nella setta accademica, che venne poi detta accademia media (a). A promuovere queste irresolutezze e perplessità negli animi de' filosofi, voglio credere che fosse indotto Arcesilao dall'interna persuasione dell'imbecillità ed incertezza delle umane opinioni; ma vi avrà avuta anche qualche parte un poco di gelosìa, o tivalità degli applausi che riportava l'allor nata filosofia dello stoico Zenone. Aveva Arcesilao conosciuto Zenone nella scuola di Crantore, dove furono condiscepoli, nè poteva vedere in lui una mente grande, capace d'aprirsi nuove vie, e d'inventare nuove dottrine; anzi osservava, che niente infatti aveva scoperto di nuovo, e che solo, col cangiare alcune parole ed introdurne delle nuove, s'era acquistato il concetto d'avere emendati gli antichi : onde al vedere l'attaccamento con cui erano abbracciati gl'insegnamenti di Zenoue, e il cieco trasporto con cui dalla folla de' filosofi accorrevasi alla sua scuola con diserzione ed abbandono dell' accademica, avrà pensato di richiamare a questa i filosofi col metterli in diffidenza de' dommi e delle asserzioni delle filosofiche sette, e col predicare all'opposto, che la vera filosofia consiste appunto nel

Accademia

Arceniao .

rattenere l'assenso, non abbracciare opinioni, non lasciarsi condurre in errore, non abbandonare i nostri giudizi dietro le apparenze spesso ingannevoli di verità. L'ingegno, l'erudizione, e l'eloquenza d'Arcesilao guadagnarono alla sua dottrina non poca celebrità; e l' Accademia con tai nuovi insegnamenti richiamò a se il concorso degli scolari che incomiciava a diminuire. Ad Arcesilao succede Lacide, che resse per lunghi anni l'Accademia; ma privo della forza di persuasione, che assisteva il suo maestro, non potè conservarla in quello splendore, a cui l'aveva recata Arcesilao. Dopo Lacide occuparono la medesima scuola Evandro ed Egesino, e non seppero apportarle miglior sorie; onde cadde l' Accademia in languido abbattimento ed umiliante abbandono . Era ben naturale che una scuola, la quale combatteva tutte le scienze, trovasse opposizioni da tutti que' che le professavano, e che avesse pochissimi scolari quella scuola, la quale solo insegnava che niente si può imparare. Infatti tutti i filosofi, e singolarmente gli stoici, si scatenarono contro la setta accademica, e la caricavano di scherni, di burlevoli finzioni, e di gravissime accuse; e il popolo la riguardava come un corpo d'uomini stravaganti ed impazziti, che non pensavano come gli altri uomini, e discorrevano, ragionavano, ed operavano diversamente da tutti pli altri. In tale stato di decadimento trovò l' Accademia Carneade, discepolo d'Egesino, quando alla mancanza di questo entrò a governarla; e riflettendo che la durezza della dottrina produceva tale avversione ed odiosità, procurò di recarle qualche temperamento, e d'insegnare una filosofia la quale, se non era nella realià molto differente da quella d'Arcesilao, aveva però un'apparenza più moderata, e meno ribustante agli occhi degli altri filosofi. Era Carmade uomo studioso, erudito filosofo, e parlatore eloquente, d'acuto ingegno, di vasta dottrina, di petto forte, di voce sonora, e ricco di que'talenti che possono più giovare a produrre negli uditori diletto e persuasione; e per meglio secondare queste ottime parti della natura e dell'arte volle

anche riformare quei punti della dottrina accademica, che davano

Carneade .

più argomento di dicerie e di scandolo. E come una delle principali accuse contro la setta accademica sendeva a far credere che. tolto l'assenso, si toglie la guida della condotta della vita, e che. se niente possiamo sapere, e niente conoscere con certezza, dovremo rimanere sempre in una continua irrisolutezza, senza nulla mai operare, con rovina delle arti e della morale, si prese Carneade a moderare l'acatalepsìa d'Arcesilao, ed insegnava che v'è bensì il vero e il falso, ma che non può essere da noi colto con sicurezza, e che le prove de sensi e della ragione, a cui davano tanta fede gli altri filosofi, non ci possono recare evidenza e certezza, ma che producono nondimeno una maggiore o minore probabilità, e che questa probabilità è quella, che ci regola, e ci conduce in tutte le azioni della nostra vita. Questa dottrina veniva da lui provata con tanti argomenti, con tanta varietà d'erudizione, con tanto peso di ragioni, e con tanta forza d'eloquenza, che rapiva gli animi di quanti l'ascoltavano, e trasse in breve tempo alla sua scuola non solo molti filosofi, ma altresì gli stessi oratori che, abbandonate le scuole rettoriche, accorrevano alla filosofica di Carneade (a) . Anzi mandato a Roma dagli Ateniesi ad un' ambasciata in compagnia del peripatetico Critolao e dello stoico Dio ene, sedusse ianio colla veemente sua eloquenza, discorrendo pubblicamente alla guisa degli accademici con uguale forza a favore e contro la medesima cosa, che fu creduto pericoloso alla romana gioventù, ed obbligò il severo Catone a scacciare da Roma tutti i Greci, e fu in quest'ambasciata, che gettò i semi dell'accademicismo, che alcuni anni di poi si vide fiorire in Roma (b). Multi, come abbiamo detto, furono i discepoli di Carneade, fra quali veggonsi celebrati Carmada per l'eloquenza, Melanzio rodio per la soavità (c), Metrodoro per la forza e copia dell' orazione (d), Eschine, Clitomaco, ed altri, che facevano fiorire in Atene l'Accademia (e). Ma Clitomaco, più di tutti fu fedele di-

Cliscensco .

(a) Lett in Corneads.
(b) Tulls Dr Orat, 1-b il., n. XXVII.,
XXXVIII., A. Gell. ii b. VII., c. XIV., al.

(c) Tull. in Lucali.VI. (d) Id in lib. 1. de Orat. XI. (e) Ib.d.

scepolo, e degno successore ed interprete di Cameade; poichè non avendo lasciato questi veruno scristo. Clitomaco compose quattrocento volumi (a), la maggior parte de' quali conteneva la dottrina di Carneade, e quattro singolarmente prendevano soltanto di mira i precetti del raffrenare, e rattenere l'assenso (b). Succedè a Clitomaco nel principato dell'accademia Filone, l'allievo di Clitomaco più degno di stima per la singolare erudizione, e il più amabile per la piacevole umanità (c), e quegli forse che più ha contribuito alla cultura de' Romani nell' eloquenza e nella filosofia, dell' una e dell'altra delle quali teneva in diversi tempi pubbliche scuole (d), e nelle quali ebbe l'onore di contare per discepolo Cicerone. Non poteva l'accademia trovare miglior sostegno di Filone, e mentre egli visse non le mancò un valido patrocinio, come dice lo stesso Tullio anche in bocca di Lucullo, che non gli mostrava troppa parzialità (e). Filone però v' introdusse qualche cambiamento: sostenne in due libri, a questo fine diretti, ch'era un errore il credere due differenti accademie, la nuova e l'antica, quando non professavano in realtà che la stessa dottrina (f); ed insegnò che, stando al criterio stoico, cioè ai segni ed argomenii, che al vero appartengano di guisa che in nessun modo convenire possano al falso, niente si possa veramente conoscere, perchè tali segni noi non gli abbiamo; ma che a tale criterio non dee starsi, e che le cose in sè possono assolutamente conoscersi (e) o, come dice Sesto Empirico, quanto al criterio stojco, ossia la fantasla comprensiva, le cose sieno incomprensibili (b). Per questa dottrina di Filone crede Sesto Empirico di potere stabilire una nuova egoca, ossia una quarta accademia, nella quale, non so il perchè, volle inchiudere con Filone anche Carmida, come una quinta ne fissò del magistero d'Antioco nella medesima (i). Antioco ebbe la

Aprices .

(a) Laert. In Clitomach. (f) Tull. Acad, lib. 1, n. IV. (b) Toll in Lee XXXL (g) Ibid. n. VI. (e) Pint. in Fesa Creer. in pelne-(he Pyerbon, bypot, lib, 1, c, XXXIII. (d) Toll. II , Total, III. (o) Ibid.

<sup>(</sup>e) In Lucali, Vi.

sorte di piacere a Bruto e a Lucullo (a), come a Tullio Filone: e Tullio stesso lo chiama il più acuto, e il più pulito de filosofi di quell' età (b). Lucullo portava particolare affetto all'accademia, teneva in sua compagnia molti accademici, quando era questore in Alessandria, e dilettavasi di sentire le conferenze, in cui Fraclito tirio, discepolo di Clitomaco e di Filone, Antioco, Aristo suo fratello, Aristone, e Dione, tutti dotti accademici, disputavano fra di loro con non minor ingegno ed erudizione che urbanità (c); ma Antioco sopra tutti era il suo filosofo favorito, e, come dice Plutarco, se lo fece l'intimo amico, e l'indivisibile compagno della sua vita (d). Quest' Antioco fu il successore nell'accademia del suo maestro Filone; ma s'oppose espressamente in un libro intitolato Soius alla sopra sposta dottrina di lui, e ne propose un'altra, che si può dire contraria a quella di tutti i precedenti accademici, con cui pretendeva di conciliare fra loro i sentimenti degli accademici e degli stoici (e): e, per quell'introduzione d'una nuova dottrina, fu chiamato Antioco autore d'una quinta epoca dell'accademia. Ma dopo lui non sappiamo chi succedesse nella prefestura di quella scuola, nè troviamo chi con particolare onore la frequentasse. E perciò credo che, quando Cicerone diceva che la filosofia accademica, allora quasi dismessa, si richiamava alla luce (f), ciò intendesse presso i Romani, non presso i Greci; poiche de' Greci, che avevano avuto fino a quel tempo tanti accademici, allora appunto non se ne vedeva più alcuno; e lo stesso Tullio osserva altrove che l'accademia a quel tempo era quasi affatto cieca nella Grecia (g); mentre i Romani, i quali dopo la sopraddesta ambasciata di Carneade non più sentirono parlare dell'accademia, tuttochè l'altre sette filosofiche avessero cominciato ad introdurvisi con qualche credito, allora veramente mostrarono dell'ardore per quella filosofia. Bruto

<sup>(</sup>a) Plat. in Locall. et in Brate. (4) 1b. n. XXXV. (e) Ibid. n. IV.

<sup>(</sup>d) In Locallo versus finem . (e) Tall. in Localle n. IV , XXII , XXXII ;

lib. V de fin., alibi . Scat. Emp, Pyrra. byp. Mb. 1, c XXXIII , al-(f) In Localt. IV. (r) De nat. Depr. lib, I , u. V.

e Lucullo la coltivarono sotto la disciplina particolarmente d'Antioen e d' Aristone suo fratello (a). Il nome solo di M. Terenzio Varrone bastava per mettere in riputazione presso i romani la setta accademica da lui abbracciata, avendo in Atene frequentata la scuola d'Antioco con tanto profitto, che Cicerone, gran difensore della dottrina accademica, a nessun filosofo ha creduto meglio convenire il tesserne la storia che all'erudito Varrone in essa tanto versato (b). Ma v'erano oltre Varrone molti altri romani, che coltivavano la dottrina dell'accademia. M. Tullio ci descrive la scuola d' Antioco piena d'illustri romani, quando egli la frequentava. concorrendovi unitamente M. Pisone, T. Pomponio Attico, Quinto fratello di M. Tullio, e Lucio Cicerone (c); e lo stesso M. Tullio, volendo sporre i sentimenti dell'accademia su'fini delle azioni degli uomini, dà a M. Pisone le parti degli accademici, come al più istruito nella loro dottrina . Accademico pure era C. Cotta , ma della scuola di Filone, non di quella d'Antioco, anzi viene lodato da Cicerone come principe di quella disciplina (d). Ma il principe veramente dell'accademica filosofia altro non era che lo stesso Cicerone. Egli solo, più che tutti insieme i Romani, e quasi direi anche che tutti i greci arrecò alla disciplina accademica. presso i Romani e presso i posteri, splendore e celebrità. Che sapremmo ora noi dell'accademia, tuttochè tanto venerata dagli antichi, se non la vedessimo commendata e descritta nelle opere di Cicerone? Egli, assiduo ed attento scolare, albergator generoso, e leale amico di Filone, uditore anche d' Autioco, e discepolo altresì dell'epicureo Fedro, dello stoico Diodoro, di Posidonio, e d'altri filosofi, fu versatissimo in tutte le sette filosofiche; ma s'attaccò più strettamente all'accademica, e non solo ne' libri delle questioni accademiche la spose, e la difese vittoriosamente, ma enche negli altri, ove mette in vista le dottrine delle scuole filosofiche, fa sempre trionfare l'accademica, e dovunque gli viene il

(a) Plut. In Brate et la Lucuile . (b) Acad lib, I , n. III , IV. (c) De fin. lib. V , n. 1.

taglio di parlare dell'accademia, non sa tenersi dal profonderle i più alti elogi . Ma non bastò tanto zelo ed impegno, nè tutto l'ingegno, l'erudizione, ed eloquenza, e persuasiva di Cicerone per sostènere in piede la celebrata sua accademia, e questa in breve tempo presso i romani ugualmente che presso i greci giacque abbandonata ed oscura, ed ebbe a dire Seneca con ragione, che gli accademici, sì gli antichi, che i nuovi, non lasciarono capo alcuno. o maestro (a).

Seria peripa

Nè sono state meno notabili le vicende, a cui venne soggetta la setta peripatetica; dacchè, se non potevano esserne più gloriosi i principi, non ottenne però nel seguito ugualmente favorevole la fortuna, Quanto era lusinghiera e brillante la nobile corona di dotti filosofi, che aveva Aristotele nella sua scuola! Vi si vedeva un Eudemo, dialettico e fisico, geometra ed astronomo, e sto. rico della geometria e dell'astronomia, di cui abbiamo altrove discorso (b). Trovavasi Eraclide pontico, che scrisse non solo di filosofia, ma altresì di geometria, di grammatica, e d'altre scienze, e in tutte con varietà ed ornamenti di stile, e con molta forza da dilettare, e da rapire, gli animi (c). Vi concorreva Aristosseno, tanto celebrato nella musica, ma non meno filosofo che musico, anzi negli stessi scritti di musica gran filosofo, storico e scrittore d'infiniti volumi in ogni sorte di disciplina, e degno in verità d'entrare in competenza con Teofrasto per la successione nella cattedra d' Aristotele (d). V' era Dicearco, grand' ornamento del liceo, che Tullio chiamava le sue delizie (e), celebre istoriografo e geografo, illustre filosofo e diligente ed erudito scrittore, il quale si meritò presso tutti i dotti un luogo distinto fra maggiori filosofi dell'antichità (f). V' era Menedemo rodio, competitore anch'egli di Teofrasto nella successione alla cattedra d'Aristotele (g); v'era Fania Tom. VI.

(a) Quest. nat. lib. VII , erp. XXXII. (h) C. I , IV. (e) Lorn. in Bergelide .

ad Aristone , al.

(d) Suides In Aristoxene . Ments. in metls

(e) Tate, I . n. XXXI. ( f) Tull. Turc. 1 , de Offic. II. De dir, op. ad Attie. fib. II , ep II , al (g) A. Gell. lib. Kill , c. V . Plutare. In Artic

Teefrast? .

naturalista ed illustratore di varie materie (a); v'era Callistene, famoso storico d' Alessandro (b); v' era Teofrasto; v' erano molt' altri nomini grandi, in ogni classe di scienze distinti gloriosamente. Quale compiacenza d' Aristotele vedersi contornato da tanti, e sì illustri filosofi attenti ascoltatori delle sue lezioni, che contavano per fortunata lor sorte il poterlo avere a maestro ? ma quale imbarazzo in mezzo a tanti scolari di sì alti meriti doverne sciegliere uno in particolare, e nominarlo per successore nella sua scuola a preserenza di tutti gli altri? Quest' onore toccò a Teofrasto, che venne fra tutti distinto dal venerato maestro, e posto su la sua cattedra nel liceo. E in verità non poteva Aristotele fare una scelta più degna del suo discernimento e giudizio, nè trovare un successore più degno di lui, e che meglio potesse sostenere lo splendore della sua scuola. Una dolce eloquenza, che si meritò il nome di divina, e lo fece chiamare Teofrasto; una vasta erudizione, ed una vaga ed elegante filologia; un sodo ingegno, una costante applicazione, una somma prudenza, ed una piacevole affabilità gli guadagnavano gli animi di tutti, e chiamavano alla sua scuola migliaja di studiosi di tutta la grecia, contandosene d'una volta fino a due mila (c). Da poche opere antiche ha ricavata tant' istruzione la posterità, quanta da' libri di Teofrasto. La boranica, ed alcune parsi della storia naturale, non toccate, o almeno non trattate degnamente da Aristotele, riconoscono per padre Teo-

frasto, e dagli scritti di lui prendono i lor principi. La Meteorologia, e la fisica debbono a lui molti lumi. I brevi tratti de'suoi caratteri morali giovano più pe'buoni costumi, e per la saggia condotta della vita, e ci danno un'etica più utile e sicura, che lunghi trattati, ed ingegnosi sistemi d'altri filosofi: e se i naturalisti prendono da lui l'origine della botanica, parte sì vasta ed

(a) Laert, in Aristippe , in Antiethem , al. Athen. pessim. Vossins Delberte grace lib. 1 ,

c. IX.

(b) Leers, in Arist. (c) Laurt, in Theopheasto . importante della scienza della natura, non gli professano minori bobbligazioni gli etici, ricanoscendolo per inventore e padre della caratterititica, parte la più cara ed amena della morale filosofia (a), E generalmente può dirisi che Tofriatte forma con Aristotte, e con Platone, amendue suoi maestri, il nobile triumvirato della citca filosofia. Discepolo di Tofrata di Deutrito Fallere, il più dotto ed erudito di tutti i peripatetti del suo tempo, che il uperò quasi tutti nel numero de'libri, e nella copia di scritti d'ogni materia (b). Di lui pure furono discepoli il famoso medico Eratitato, il figliulo d'Artistotte Nicomaco, Strasoro lampaceno, deto il fisito, ed altri chiari filosofi.

Ma fra tutti questi non entrò a succedergli nella cattedra di

Asistotele che l'ora nominato Stratone, desto da Plutarco il sommo fra tutti i peripatetici (c); e fu veramente successore d'Arismtele e di Teofrasto, non meno che nel governo della scuola, nel gusto della filosofia. Lo studio, e l'osservazione della natura, distinse particolarmente Aristotele e Teofrasto, e questo medesimo studio recò a Stratone la maggiore celebrità; Laerzio ce lo presenta come eloquentissimo, e versato in ogni genere di scienze, ma particolarmente eccellente nella fisica; nella quale, per essersi sopra tutti gli altri distinto, s'acquistò per antonomasia il nome di fisico, con cui venne chiamato da tutta l'antichità (d). Tullio non fa mai menzione di Stratone che non l'onori del titolo di fisico, e di gran fisico, che tutto era immerso nell'investigazione della natura; anzi più volte dice che, per darsi più pienamente alla cultura di questa parte della filosofia, abbandonò tutte le altre (e). Nel che non è molto conforme il sentimento di Tullio al testimonio di Laerzio; poichè questi, oltre al chiamarlo espressamente versato in tutte le discipline, ci riporta il catalogo delle sue opere, dal quale vediamo che Stratone non solo di fisica, ma scrisse altresì di loBiratone .

112

<sup>(</sup>a) Cassubon. Ep. dedic. Nicel. Brulards ec. (b) Lacre. in Demote, Phaler, (c) Adv. Colotem.

<sup>(</sup>d) In Strateme. (e) Acad. I , n. IX . De fin, V , n. V.

gica, di etica, di politica, e d'altre parti della filosofia, sebbene la fisica occupi la maggior parte de'suoi scritti, e in questa anche singolarmente la storia naturale. Dov'è da osservare che la sola scelta delle materie ci può dare argomento di riconoscere in lui un fino gusto d'originali ed utili disquisizioni . Non sarebbono importanti anche a' nostri di le diligenti ricerche intorno agli animali favolosi, come altresì intorno a quelli la cui esistenza, o le cui peculiari qualità sono dubbie ed incerte, che intraprese Stratone, quando tutte le scuole de filosofi correvano dietro alle etiche teorle, ed alle dialertiche sottigliezze? E non fa grand'onore ad un filosofo greco il vederlo in mezzo alle scolastiche dispute, a cui per sostentamento della sua scuola doveva attendere, occuparsi interno alle macchine per l'estrazione de'metalli (a)? D'uopo è dunque lodare nel peripatetico Stratone un saggio naturalista, e d'uopo è pur confessare che quanto sapevasi dagli antichi d'accertato e sicuro nella storia naturale, tutto era uscito dalla setta peripatetica, che Aristotele nella zoologia, nella botanica Teofrasto, e Stratone nella metallurgia furono i maestri e gli autori classici dell' antichità: e che l'amore delle sperienze ed osservazioni, senza il quale non vi può essere buona filosofia, in nessuna scuola fece tanti progressi come in quella d' Aristotele. E' anche da osservare, che Stratone tanto applicato alla fisica non s'appagò delle dottrine insegnategli da Aristotele e da Teofrasto, ma con filosofica libertà ardì di scostarsi da suoi maestri, e di proporre nuove sentenze (b): e rifletiendo che anche Teofrasto, Dicearco, Aristosseno, ed altri discepoli d'Aristotele tentarono d'entrare in nuove provincie, dove non erano stati condotti dal maestro che ne'campi stessi da lui aperti alla loro cultura, non temerono d'abbandonare la sua scorta, ed avanzare da sè, vedremo che la scuola d'Aristotele non imponeva quella servile soggezione, e quel cieco rispetto ed attaccamento, che ha impedito per tanti secoli nelle moderne scuo-

(4) Lete lbid.

(i) Plus adv. Colos. Talk 1 . Acad. IX . Dr fin V . s. V.

le peripatetiche ogni avanzamento nella filosofia; e conchiuderemo, come prima abbiamo detto, che nestuna delle antiche sette filosofiche è stata più filosofica, o ha prodotti più lumi alla filosofia che la setta peripatetica. Sebbene dopo Stratone dorè questa soggiacere a notabile decadimento. Stratone può ditsi veramente con Platarre (a) anche in quetto ensos il sommo de peripatetici, dacchè i suoi successori non poterono più tenere il licèo in quell' alto grado d'onore, a cui successivamente l'avevano inalizato Aristati. Tofrata, e Stratone.

Specessori de le la serra peripa-

Licone, suo discepolo e successore, era uomo eloquente nel parlare, e di buona maniera e destrezza nell'insegnare; ma qualor mettevasi a scrivere non più pareva il medesimo, e rimaneva inferiore non che a' suoi predecessori e maestri, 'ma eziandio a sè stesso (b). Infatti nessun' opera di lui è venuta alla notizia de' posteri, o sia ch' ei, conscio della sua inabilità, niuna n'avesse data alla luce, ovvero che quello stesso disetto d'eloquenza e di stile avesse fatto giacere in abbandono e in oscurità, se n'aveva scritta qualcuna; e siccome Licone resse non meno d'anni quarantaquattro il licèo (c), un sì lungo intervallo d'inglorioso silenzio doveva produrre qualche discredito a quella scuola. Aristone, successore di Licone, scrisse bensì molte opere, e ripulite con molte grazie, al dire di Cicerone; ma la sua orazione, come segue a dire il medesimo, non aveva peso d'autorità; e in quell'uomo elegante ed ornato mancava la gravità, che tanto richiedesi in un gran filosofo (d). Contemporaneamente a Licone fioriva Ieronino Rodio. uomo dotto e soave, ma tanto differente dagli altri peripatetici nelle opinioni, che Tullio appena sa come chiamarlo peripatetico (e). Critolao, successore d'Aristone, aveva la gravità e copia dell' orazione, che conveniva a filosofi (f): e quando fu mandato ambasciatore dagli Ateniesi a Roma in compagnia di Carneade, e dello

(a) Adv. Colot.
(b) Lett. in Strateme (c) Ibid.

(d) Do fa. 11h. V , n. V. (e) 15-d (f) Tell, 1151d. stoico Diogeme, teneva a romani leggiadri e fini discorsi, co' quali si guadagno molta riputazione, come dice A. Gellio (a); ma Crimlao fu troppo ristretto nella sua filorofia, e benche seguace delle opinioni degli antichi aristotelici, venne nondimeno riposto da Tullio fra que' che degeneravano dal peripatetismo, e facevano, come si suol dire, casa da se (b). Ne più poò chiamarsi, al dire dello stesso Tullio (c), peripatetico Diodoro, il quale pure era tutto da se, ne attingeva al libri d'Artistale i suoi sentimenti (d). Questo Diodoro fiorì verso l'olimpiade CLVII, o 150 anni in circa avanti l'era volgare; ma dopo lui fu un gran silenzio nel liceo, ne più conocciamo peripatetici d'alcun nome per molti ami; e solo dopo un secolo in circa vediamo risorgere alquanto quella quasi sepolta scuola. Gli antichi peripatetici, dice Plutaro (c), erano per stessi eleganti ed eruditi, ma poco versati nelle dottrine d'Aristotele e di Teofrato. E la ragione è, perchè, come lungamente a racconta Straboro (f), avendo Aristotele lasciata la sua biblioteca a Tofrato, e legatala Teofrato unitamente a propri suoi libri ad un Nelto di Scepsi, questi trasporto alla paterna sua casa di Scepsi questi trasporto alla paterna sua casa di Scepsi questi del del libri d'Aristotele e di Teofrato.

Vicende de scrittori d' A

se stessi eleganti ed eruditi, ma poco versati nelle dottrine d' Aristotele e di Teofrasto. E la ragione è, perchè, come lungamente racconta Strabone (f), avendo Aristotele lasciata la sua biblioteca a Teofrasto, e legatala Teofrasto unitamente a propri suoi libri ad un Neleo di Scensi , questi trasportò alla paterna sua casa di Scepsi quella copiosa raccolta de libri d'Aristotele e di Teofrasto, ed i suoi eredi ignoranti, o per timore che gli Attali re di Pergamo non gli involassero per arricchire la famosa lor biblioreca, o per altri motivi, li nascosero in una fossa con gravissimo detrimento de' medesimi. Così rimasero sepolti e celati allo studio de' filosofi per lo spazio di più d'un secolo, finchè finalmente dopo 130 anni in circa i discendenti di quella famiglia li venderono per caro prezzo ad un Apellicone tejo, amantissimo di libri, che fece copiare, e mestere in netto gli scritti fin allora quasi affasso sconosciuti d' Aristotele e di Teofrasto, ed allora già guasti dall'umido e dagl' insetti. Ed entrando poi Silla ad occupare Atene, acquistò per se la biblioteca d' Apellicone, e trasportolla a Roma, dove il

(a) Lib. VII . c. XIV. (b) Tall. ubi supra . (c) Ibid. (d) Ibid. (e) In Sylla. (f) Lib. XIII. grammatico Tiramione, affezionatissimo alle opere d'Aristotele, volle avere copia di queste, e l'ottenne dal bibliotecario; e poi i libraj ne fecero delle altre; ma servendosi di cattivi copisti, e senza collazionarle cogli esemplati, non riuscirono che inesatte e pieni di errori . Allora Andronico rodio distribuì per ordine tali opere, ne formò le tavole, e le rese di maggiore pubblicità, ed allora si ristaurò alquanto la setta aristotelica decaduta per lungo tempo, e si sentirono con onore i nomi di alcuni peripatetici. Oltre l'or nominato Andronico, sono noti un Demetrio bizantino (a), un Alessandro antiocheno, uomo a que'tempi molto famoso (b), uno Statea napolitano (e), un Cratippo, molto lodato in diversi luoghi da Tullio (d), e qualch'altro di que' tempi, tutti molto stimati, e ascoltati frequentemente da' Luculli, da' Catoni, da' Tulli, e da' più illustri Romani, presso i quali formarono in breve alla dottrina peripatetica molti coltivatori. Ma generalmente osserva Strabone una fatalità de' peripatetici , che gli antichi dopo il tempo di Teofrasto privi delle opere del loro maestro non potevano filosofare sodamente, ma soltanto formare qualche tesi; e che i moderni, dopo la pubblicazione di tali opere, più a portata che gli altri di filosofare, e di, per così dire, aristotelizzare, erano pure obbligati a dire molte cose di loro congettura, attesi i molti errori introdottivi da' copisti (e). Su la quale osservazione di Strabone noi concederemo bensì che la pura dottrina d' Aristotele non si potè sentire per molto tempo nel liceo; anzi abbiamo già di sopra osservato che gli stessi primi suoi successori Teofrasto e Stratone, che l'avevano udito dalla sua bocca, e meditatola ne suoi scritti, si discostarono in alcuni punti dagl'insegnamenti di lui con filosofica libertà; ma diremo nondimeno con Plutarco che non per questo lasciarono i vecchi peripatetici di essere eleganti ed eruditi (f), ed anzi soggiungeremo con Tullio ch'essi furono migliori

<sup>(</sup>a) Leert. to D-metric Phalerco.
(b) Plus. in Crasso.
(c) Tull. De fin. f.b. V , n. ill.

<sup>(</sup>a) De Offic., alibi e (a) Lib XIII. (f) In Sella e

256

filosofi che i filosofi dell'altre sette (a), e che il fiore della filosofia e del vero sapere degli antichi, Teofrasto, Dicearco, Aristosseno, Demetrio Falereo, Stratone, tutto era della scuola peripatetica. L'ultimo che noi conosciamo come capo e maestro di questa, è Andronico rodio, e di questo lo sappiamo soltanto, perchè Ammonio nel nominarlo (b) ce lo fa conoscere per l'undecimo nella successione d'Aristotele; onde impariamo, che fra Diodoro ed Andronico vi furono tre altri superiori e maestri del liceo; ma tutti e tre da noi sconosciuti, e forse anche poco noti, certo poco rinomati dall'antichità. Lo stesso Andronico non dovè tenere in gran conto il magistero di quella scuola, perchè senza saperne un vero motivo, lo vediamo, abbandonato il licco, starsi in Roma quietamente. Si nominano parecchi peripatetici contemporanei, e posteriori ad Andronico, ma tutti dispersi qua e là, i più dimoranti in Roma, o compagni de signori romani ne loro viaggi, o nelle , loro spedizioni, e nessuno onorato col titolo di capo o maestro delle setta aristotelica, segno che a quel tempo il liceo, non meno che l'accademia, dovè giacere abbandonato ed oscuro.

Di più popolare celebrità , ma non di maggior merito , fu a que' tempi medesimi la setta stoica. Contemporaneamente a Stratone, e ad Arcesilao, quando le dottrine d'Aristotele e di Platone avevano già prodotti tanti e sì illustri filosofi, e cominciavano a soffrire dell'alterazione nelle proprie loro scuole, fondò Zenone la stoica, e la fornì della dottrina che fu poi la caratteristica di quella setta. La severità e il rigorismo diedero agli stoici la maggiore riputazione: quelle massime di solo potersi ricercare, e riputare per bene la virtà, e tutt' il resto, ricchezze, comodi, ono. ri, e qualunque altro, tusto essere indifferente al filosofo; quel non permettere ne' difetti venialità o parvità di materia, ma considerare come uguali tutti i peccati, per quanto leggicri possano sembrare agli aliri; quel volere che non si possa avere una qualunque virtà, se non si possiedono tutte; quel declamare che non

(4) De fe. V . p. V.

(b) In Categ.

v' ha nomo libero fuor del filosofo, e che questi è sempre e libero e beato, e re e padrone, anzi dio; quell'insistere che il filosofo non può mai soggiacere a dolore, nè patimento, ad opinione, nè a maraviglia, a compassione, o misericordia, nè a passione alcuna, benchè della più innocente apparenza; queste ed altre simili sublimi prediche di rigorosa morale imponevano alla moltitudine, e davano alla dottrina stoica gran peso d'autorità. Del resto la filosofia della setta stoica non aveva alcun merito da pretendere la menoma superiorità sopra quella delle altre sette. Qual paragone fra'capi dell'accademica, e della peripatetica, e quello della stoica? Quanto non rimane inferiore Zenoue nell'ingegno, nell'erudizione, nel sapere, nell'eloquenza, e in tutte le parti letterarie ad Aristotele, ed a Platone? La dottrina medesima non ha pregi, che la distinguano gloriosamente dalle altre. Che sentiamo noi mentovare dagli antichi, riguardo alla dottrina degli stoici, se non che innovazione di nomi, e sottigliezza di definizioni, arguzie sofistiche, e dialettiche cavillazioni? Infatti il principale studio di quella setta era quello della dialettica; e sappiamo da Laerzio che gli stoici sostenevano che la dialettica forma i sapienti, e che un dialettico è sempre sapiente (a); che Zenone stesso teneva in somma venerazione Diodoro Crono, e Filone, perchè erano dialettici; e che ad un dialettico, che gl'insegnò alcune maniere di sciogliere un sofisma, non si consentò di pagare, com'ei domandava, cento dramme, ma gliene diede dugento (b). Tullio ci presenta Zenone come mero inventore di parole nuove, non mai di cose, o di sentenze, e sempre parla degli stoici come di sottili e spinosi nel disputare (c), come d'uomini che pungono con interrogazioneelle strette ed anguste, come con pungoli, e vanno sempre svellendo spine, e scarnando ossa (d), e da per tutto deride le minutezze, le angustie, e le contersioni delle lero corclusioni, e la ristret-Tom VI.

(a) Lacr. in Zenone n. L. ib) Ibid. n. XX.

(e) Dr fo III . 1- 1 et II. (d) De fa, IV., 0. III.

tezza della lor logica (a). Seneca stesso, tuttochè severissimo stojco, e ornamento di quella setta, non può tenersi dal declamare frequeniemenie contro le arguzie e cavillazioni de'suoi filosofi; ed or li riprende acremente del loro prurito d'allaccciar l'avversario con dolose interrogazioni, d'indurlo fraudoleniemenie in errore, e con una falsa conclusione ricavare da una vera proposizione una falsità (b); or li burla delle vane questioni, su cui si dibattono, er gli accusa della prodigalità delle loro sottigliezze in cose frivole e ridicole, e della maggiore inutilità (e). E così tutti gli antichi riguardano sempre Zenone e gli stoici come troppo amanti d'inette questioni, di vane arguzie, di troppo minute definizioni e divisioni, di dolose interrogazioni, di conclusioni stiracchiate e contorte, di sossili avviluppamenti, di dialettiche vanità. Quest' amore di sofissicherie spiccava anche inopportunamente nella loro morale, e rendeva, come poi vedremo più lungamente, infruttuose ed inutili tante massime di severa e rigorosa dottrina, che distinguevano la loro filosofia. Quale poi sarà stata la fisica di Zenone e degli stoici che, tutti immersi nella dialettica e nella morale, poco curavano la cognizione della natura? Questioni vaghe sul principio agente, e sul paziente, su la natura, su l'anima del mondo, e simili cose astrane, su cui niente potevano dire con qualche fondamento di verità, erano turta la fisica degli stoici. E generalmente di tutta la loro filosofia si potrà dire con ragione, che dava più fumo da abbagliare la moltitudine, che pura luce da illuminare i veri filosofi, e che aveva più di apparenza che di realià. Infatti noi non troviamo nella scuola di Zenone nè Dicearchi, nè Aristosseni, nè Teofratti, e in tutti i successori di quella setta appena vediamo più che un Panezio, che si sappia avere illustrato un punto interessante di buona morale. È in verità che progressi recò Cleante alla filosofia, uomo, com' egli era, probo bensì ed onesto, labotioso e continente, ma d'ingegno tardo ed ottuso, che diede ar-

Cleante.

(a) 1b, n. 1V. ec Taic. 11 et 1F, et al. (b) Ep. XLVI.

(c) Ep. CVI, CXIII, el-

comento di venire burlato anche con motteggi non troppo gentili (a)? Noi lo vediamo spesso lodato dagli antichi per la sua moderazione, per la sobrietà, pazienza, ed altre virtù; ma rare volte, o non mai per qualche particolarità della sua dottrina . E che altro era Crisippo, successore di Cleante, fuorche uno scaliro interprete de sogni di Zenone (b), e un ciarlatore sottile, il quale non aveva perdonato a studio e a fatica per acquistare argomentazioni e sofismi, artifizi di parole e lacci dialettici, onde inviluppare e confondere gli avversarj, e costringerli loro malgrado a concedere ciò ch' essi stessi non credevano internamente? Critippo scrisse libri, e più libri con isterile fecondità, gettando su la carta quanto gli occorreva alla mente, dicendo e ridicendo le stesse cose, citando autori continuamente, e coptandone qua e là lunghissimi pezzi, e facendo opere, che potevano dirsi, e si dicevano infatti più degli autori citati che sue, riferendo ora cose leggère e vane, or anche turpi ed oscene (c), contraddicendo spesse volte a se stesso, e dando l'armi in mano colle stesse sue parole a Carneade, ed agli aliri suoi avversarj (d), empiendo i suoi libri di favole e d'inezie (e), scrivendo sempre con aridità e freddezza (f), e insomma pochissimo contenendo di giusto e sodo, e di veramente utile neº settecento e più suoi volumi (g). E pur Crisippo era l'eroe degli stoici, il sostegno della stoa, come diceva Tellio (b), e tal sostegno, ch' era opinione comune che, se non fosse Crisippo, non v' era più portico, nè porevasi sostenere la setta stoica (1). Del successore di Crisippo, Zenone tarsense, poco sappiamo, se non che scrisse pochi libri, ma lasciò molti discepoli (k). Successore di questo fu Diogene babilonio, quello stoico che, in compagnia dell'accademico Carneade e del peripatetico Critolao, su mandato noica. k k 2

Crisiope .

(a) Leets in Cleanthe n. IV. (b) Tull. De natura Deer, lib. 1 . n. XV.

te) Lacet, in Chrysippe . (d) Pincureb. De stote, repognantiis .

(e) Senocs De benefe lib, 1 , c. 114.

(f) Tull. De erat. lib. 1, a. XI. ter finert, ibid. (b) 1. Locall to XXIV. (1) Lien ibid. th, Lacrt. in Zeneue n. XXDC

dagli Ateniesi ambasciatore a Romani, come sopra abbiamo detto; filosofo lodato da Cicerone, e da altri antichi, che contribuì molto alla cultura de' romani nella filosofia e nell' eloquenza, ma che non sappiamo recasse particolari vantaggi alla filosofia. Lodato pur viene dagli antichi Antipatro sarsense, discepolo e successore di Diogene, senza farsi però un nome distinto, quale realmente l'ottenne il suo successore Panezio. Questi fu forse l'unico fra gli stoici. che desse a' posteri co' suoi scritti una veramente giovevole e sana filosofia. I suoi libri de doveri, ossia deoli uffizi, servirono a Tallio di modello per la famosa opera da lui scritta su lo stesso argomento; anzi può dirsi che furono il testo ch' egli tradusse con filosofica libertà . Laerzio e Flutarco fanno molto uso d'alcuni scritti di lui (a) . E sì Tullio, Plutarco, e Laerzio, che Ateneo, Porfirio, e altri antichi greci e latini citano più volte le opere di Panezio. Mnesarco, Polibio, Posidonio, Apollonio niseo, Ecatone, ed altri greci furono spoi discepoli , come Lelio e Scipione , i due primi romani che potessero giustamente chiamarsi letterati, cercarono la sua istruzione; anzi Scipione volle profittare dalla sua compagnia e de suoi lumi, non solo tenendolo nella propria casa, ma seco conducendolo nelle politiche e militari spedizioni; e poi Q. Muzio Tuberone, nipote dello stesso Scipione, e Q. Muzio Scevola, fa noso giureconsulto, ed altri romani attinsero alle lezioni di Panezio l'eloquenza e la filosofia, che cominciarono allora ad introdursi presso i loro concittadini. Ma appunto Panezio si discostò tanto dalla dottrina degli stoici, che quasi doveva riguardarsi come disertore più che come maestro di quella scuola. Egli abbandonò in vari punti il rigorismo della morale degli stoici, come sappiamo da A. Gellio (b), e fuggendo, come dice Tullio, la loro asprezza e malinconia, disapprovò l'acerbità delle sentenze, e le spine delle argomentazioni, essendo nell'un genere più mite, e nell'altro più chiaro; e sempre ebbe in bocca Platone, Aristotele,

(a) Leert. in Aristippo n. VIII., in Xeosphia (b) Lib, XII. c. v. ne n. IV. al., Plat in Aristide, al.

Senocrate, Teofrasto, Dicearco, come ne facevano fede i suoi scritti (a); e insomma poteva in qualche modo dirsi ugualmente, o anzi più peripatetico che stoico. Anche Posidonio, lo stoico più dotto di tutta la scuola, forse anche in paragone di Panezio, erudito non solo nella soda morale, ma altresì nella fisica e nella matematica, nella storia ed in altre scienze, fu più celebre per la rinomata sua sfera celeste, per l'onorifica visita che ricevè da Pompeo, e per le lezioni di filosofia che diede allo stesso Pompeo, a Tullio e ad altri romani (b), che per la stoica sua dottrina; ed anche questi studiò forse più gli altri filosofi che i suoi stoici; e vediamo infatti una sua spiegazione del Timeo di Platone, citata da Seuto Empirico, e molti scritti di meteorologia e di fisica; materie ch'egli non avrà certamente studiate negli stoici, che poco le conoscevano (c) . (\*) Panezio e Posidonio insegnavano in Rodi ed in Roma; nè sappiamo chi reggesse a que'tempi il portico in Atene, e possiamo credere con ragione che fosse già allora estinta la setta stoica, come la peripatetica, e l'accademica. Alcuni Romani, come sopra abbiamo detto, abbracciarono la stoica filosofia: il Bruckero lo dice particolarmente de romani giurisconsulti, e adduce le ragioni, per cui crede che a questa filosofia più che alle altre volessero attenersi que' gravi e saggi giurisperiti (d); e ciò può bensì far onore alla dottrina stoica, ma non potè contribuire a dare a quella setta più durevole consistenza.

365 Setta enicon

Affato contraria a questa fu la serta epicurea. La stoica tutta riodugenza e mollezza; quella non respirava che onestà e virtà, questa solo cercava la volutta di lipicere; quella si studisva d'inventare nuove e sconocciute parole, questa non soffirsa che parole chiate e di uno comune;

<sup>(</sup>a) De fe. lib IV, n. eit,

<sup>(</sup>b) Tq. 1. I., II, n. XXV Dr ast, Dros, tom. 1, n. III, lib. II, n. XXXV, gl. (c) V. Fabr. B.bl. gr. t. II, p. 40p. 410. Metr. lib. II of Rose, al.

<sup>(\*)</sup> Recentemente nell'anno titto l'Olandese Giacomo Back; ha compilete cutte la galignie

della dottline Fisica, Morala, a Dialettica di Posidonto, e la ha pubblicate con quante notirie ha pressa escopliere della sua vita, e de' soni ecristi. (di Hest.phil.par. II, par. I, lib, I, a. I,

<sup>(</sup>d) Hust. phil. per. II , per. I , lib. I , G . S. VIL

quella si pasceva d'arguzie dialettiche, questa schivava ogni dialettico artifizio, ne amava altri ragionamenti che semplici e piant, contentandosi di stare buonamente al giudizio de sensi senza entrare in sottigliezze; quella non conosceva altra fisica che metafisica ed ideale, questa la voleva tutta materiale e meccanica; quella insomma era una filosofia troppo sublime e superiore alla comune capacità, questa troppo facile e popolare. E perciò quanto quella imponeva colla sottigliezza e sublimità, altrettanto allettava questa per la chiarezza e popolarità. Di nessun filosofo, e di nessuna setta è stata tanto varia ed equivoca la fama, quanto di Epicuro. e della sua scuola. Riguardansi da alcuni gli epicurei come empi e libertini, sensuali e voluttuosi, dati interamente a piaceri della carne e de' sensi, senza astenersi neppure dai più turpi ed osceni, e si considerano gli orti, che loro servivano di scuola. come infami postriboli, o almeno come indecenti ridotti di sollazzi e divertimenti (a). Altri all'opposto ci rappresentano Epicuro e i suoi scolari come religiosi e divoti (b), frugali, sobri, continenti, modesti, osseguiosi co' genitori, benefici co' fratelli, mansueti co' servi , ed umani con tutti ; e dipingono gli orti d'Epicure come luoghi di ritiro e di meditazione, di sobtietà e d'astinenza, dove si viveva d'acqua, polenta, e pane d'orzo, e si godeva il dolce ed utile ozio dello studio, e la tranquillità e quiete dell'animo (c). Io non voglio prender parte in questa disputa, dove poco può dirsi per l'una, o per l'altra parte, che non sia già stato eruditamente toccato dal Gassendo; ma non posso indurmi a credere che una società di tante persone studiose e dotte, che davano tanto tempo alla meditazione, ed alle filosofiche conferenze, potesse menare una vita sensuale e voluttuosa, licenziosa e dissoluta; e che una scuola che chiamava l'attenzione e il concorso di tanti soggetti stimabili per molti titoli, fosse una sentina

<sup>(</sup>a) V. Plut. Adv. Colot. Lecer. in Epicars III & IV. al. (b) Tall. De sat Dece, lib. I, c. XVII, XX, al.

<sup>(</sup>c) Lott in Spicers V VI 5 n ep. XXI, al V. Gonendo, De vita G-mer, E<sub>f</sub>ec. lib IV, V, VI, 109.

di vizi e di libertinaggio; e voglio pensare che già colourei con una morale più lassa e indulgente si saranno condotti presso a poco come gli stoici colle loro massime rigorose e severe, e come tutti gli altri filosofi di qualunque dottrina fossero, i quali tutti, non per regola di condotta, ma per sistema di scuola, abbracciavano le opinioni più o meno miti o severe o come vediamo anche frequentemente accadere presso i nostri moralisti; e che negli orti d'Epicuro, come nel portico di Zenone, e in tutte le scuole vi saranno stati filosofi di costumi buoni, e d'illibata condotta, e filosofi molli, voluttuosi, incontinenti e viziosi, onde si saranno presi argomenti da lodare, o da biasimare tutta la setta secondo la contraria o favorevole prevenzione di chi voleva parlarne. Anzi giova credere che la stessa teorica morale degli epicurei niente portasse nella sua origine che non fosse onesto e decente, e che le prime idee della loro voluttà non s'estendessero a'sensuali e lussuriosi dilettamenti, come chiaramente scrive Epicuro (a), ma fossero ristrette ad una pura ed innocente voluttà, ed a quello spirituale e sincero piacere, che nasce dalla privazione d'ogni dolore, dal riposo delle passioni, dalla tranquillità e quiete dell'animo; e perciò commendava Epicuro la vita sobria e frugale, e predicava che non si può vivere giocondamente a fuorche con una con dotta di vita sappia, piusta, ed onesta (b). Che se poi qualche volta sembra egli stesso, o alcuni de suoi seguaci riporre la voluttà eziandìo ne'sensuali ed osceni diletti (e), ciò è soltanto per isforzata conseguenza di non ben intesa dottrina, o per poco giusta espressione de veri sentimenti dello stesso Epicuro (d). E certo generalmente la morale d' Epicuro, sì pratica, che teorica, presa nel vero suo senso, e con quella favorevole interpretazione, a cui ogni autore ha diritto, niente presenta che disdica ad un sodo filososo, o che deggia ributtare le sagge ed oneste persone. Tutta Friosofa d'E-

<sup>(</sup>a) Rpiet. al Menortum. (b) Idem in reus senrent. (e) Tull. De fie, lib.Hl 2:. III, 41.

<sup>(</sup>A) V. Gassend, in not, ad lib X. Dieg. Lace. Ad care sen . Si sa , que sunt, luxurio-1 5 Acc.

la sua filosofia merita giustamente i riguardi e l'attenzione degli studiosi; e sebbene diretta tutta a cercare la felicità della vita, essendo definita da Epicuro la filosofia come un esercizio che con discorsi e ragioni procura una vita beata (a), sembra dover essere ristretta soltanto alla morale, essa nondimeno abbraccia realmente tutte le parti della filosofia; e solo ciò che ci resta nell'epitome, e ne'frammenti conservatici da Laerzie, forma un corso filosofico assai compiuto. La logica non fu da principio ricevuta da Eticuro nella filosofia, da lui divisa soltanto in naturale, e morale; ma obbligato poi a separare il vero dal falso, e il certo dal dubbio, ed a rispondere, e confutare le false apparenze di verità, introdusse, come dice Seneca (b), sott'altro nome la logica. Diede infatti Epicuro una brevissima logica, che volle chiamare canonica, e la ridusse a pochi canoni, o regole sul criterio della verità, preso dall'impressioni de' sensi, dall'anticipazione, o prenozione, e dalla passione od affezione, e su l'applicazione delle parole ne' discorsi e nelle dispute filosofiche, e generalmente nell' uso della vita; i quali canoni se non sono tutti esattamente veri senza bisogno d'eccezioni o d'interpretazioni, tutti però sono semplici e chiari, facili e popolari, e di pratica utilità, e giovano assat più pel dritto pensare e pel giusto filosofare, che gl'immensi volumi di ghiribizzi dialettici di Zenone, di Crissppo, e d'altri filosofi. La fisica d'Epicuro non aveva veramente altro scopo che di liberare i suoi filosofi dal terrore delle cose superne, e dal timor della morte; ma nondimeno abbracciava tutte le parti di quella scienza, e, tolta la fisica d' Aristotele, era forse più estesa e piena che la fisica di tutte le scuole dell'antichità; e benchè non vada esente da molti errori, ha però il vantaggio di attenersi sempre a chiare e meccaniche spiegazioni, senza perdersi dierro a ragioni metafisiche e fantastiche, ed è molto superiore nella chiarezza e giustezza alla fisica stessa d' Aristotele e di Platone, non che alla sofistica e teologica degli stoici. Anche l'etica stes-

(e) Sext. Emp. adv. E.bic.

(b) Epig. LXXXIX.

sa, ch'è stata soggetta a tanti sarcasmi, ed a sì dure critiche, è assai più onesta e decente che non si crede da chi si ferma al solo nome di volutià, e, senza tanto fasso, e senza tanta ampollosità di parole e di sentenze, riesce forse di più pratica ed ovvia utilità che la stoica sì decantata. E generalmente potrà osservarsi che a confrontando la filosofia epicurea sposta nel vero suo lume dal Gassendo, colla stoica corredata dall'illustrazione di Giusto Lipsio, si darà facilmente alla prima la preferenza, e lasciando da parte alcuni errori su l'immortalità dell'anima, su la creazione dell' universo, su la provvidenza di Dio, e su altri simili punti teologici, errori per altro che non sono peculiari d'Epicure, ma comuni con altri filosofi, si formerà un'idea assai vantaggiosa della filosofia epicurea. Certo nessuna scuola ebbe tanti, e sì attaccati e fedeli seguaci come quella d' Epicuro. Che numerose gregge d'amici - scriveva Cicerone - e con che stretti vincoli d'amicizia legati non tenne nell'angusta sua casa Epicuro! ciò che anche al tempo dello stesso Cicerone facevasi dagli epicurei (a). Tanti erano, dice Laerzio, gli amici d'Epicuro, che città insiere non bastavano a contenerli (b). E di quanti discepoli abbracciarono la sua dottrina non se ne trovò alcuno che l'abbandonasse, fuorche Metrodoro stratonicense il quale forse come dice Laerzio, per non poter soffrire tanta e sì straordinaria bonià, diseriò dalla sua scuola, e passò a quella di Carneade (c). Nessuna setta fu di sì lunga durata, come l'epicurea. Suida dice che, dalla morte d'Epicuro fino all'impero d'Augusto, per lo spazio di 237 anni, si contavano sedici continui successori di lui nel magistero della sua scuola (d). Anzi, ancora quasi due secoli dopo, osservava del suo tempo Laerzio che, anche allora, quando erano già quasi affatto estinte tutte le altre sette, sola questa rimaneva costantemente coltivata da numerosi scolari, e regolata sempre da'suoi capi con una serie non Tom. VI.

Paracolerită della scuoia dă Epicuro .

(a) De fin. lib. 1 , n. XX.

(r) Ibid.

mai interrotta di successori (a) . Tanto era al tempo di Cicerone il concorso alla scuola epicurea, ch'era soggetto di maraviglia per molti, e sentivasi domandare sovente come ciò fosse, che tanti seguissero quella dottrina (b). Egli ci parla frequentemente, e con lode, di Zenone, di Fedro, di Patrone, di Filodemo, e d'altri epicurei del suo tempo, greci e latini; e vediamo nelle sue lettere l'impegno grande che si prendeva Patrone, uno de maestri della scuola epicurea, per conservare in piede tutto ciò che restava del loro padre Epicuro, quando volendo C. Meminio mentre era in Atene, fabbricarsi una casa e a questo fine atterrare gli orti di Epicuro come n'aveva già ottenuto dall' Areopago un decreto, s'oppose caldamente Patrone, ne mosse questione, scrisse una dotta orazione, ricercò raccomandazioni ed impegni, e adoperò tutti i mezzi per farlo desistere da quel pensiero, come finalmente gli riuscì; nel che si vide parimente l'amore e l'attaccamento per quella scuola del romano Pomponio Anico, che era stato discepolo degli epicurei Zenone, e Fedro, e dello stesso Patrone, il quale prese per la conservazione di quegli orti un calore, quale non mai per alcun' altra cosa l'aveva mostrato (c). Lattanzio, afferma senza esitanza, che la disciplina di Epicuro fu sempre molto più celebre che quella degli altri filosofi, e che col nome popolare di voluttà chiamava moltissimi alla sua setta (d). Tutto questo può servire a provare che non era sì screditata la scuola di Epicuro, come volgarmente si crede, nè insegnava una dottrina turpe e indecente, che meritatte l'abbominazione e da detestazione di sutte le oneste e saggie persone. Laerzio ci dà un breve ragguaglio de principali discepoli ed amici d'Epicuro; e nomina Metrodoro lampsaceno molto stimato dallo stesso Epicuro (e); Polieno, gran matematico (f); Ermaco successore di lui nella scuola; Leonteo lampsaceno, e sua moglie Tensista; Colote, ed Idomeneo, ed alcuni altri (e); e

Discepti d' i

(a) Ibid. 4.- (b) De fa. I , n. VII. (c) Tull. Epier. lib. XIII. ep. I. (d) De false septentis lib, III. cap, XVII. te) Tall. De fa. II, n. III. (f) Idem so Localis et XXXIII. (g) In Apic. n. XI, soq. il Gassendo ne ritrova ancora non pochi più citati da altri scrittori (a). De successori nella cattedra d' Epicaro ci nomina Laerzio Ermaco, Polistrato (\*), Dionisio e Basilide (b); ma sapendosi da Suida che, dalla morte di lui fino a'tempi d'Augusto, se ne contavano quattordici, si studia il Gassendo di ripescarli dallo stesso Laerzio, e da altri antichi scrittori, che ne citano vari da quello omessi, e forma altresì una lunga lista de' seguaci di questa setta, sì greci che latini (c); come altra assai più lunga ce ne presenta il Fabrizio (d). Ma bisogna pur confessare che fra tanti filosofi epicurei nessuno se ne ritrova che siasi distinto con particolare celebrità, e da cui dobbiamo ripetere alcun notabile vantaggio per la filosofia. Gl'ingegni greci erano venuti in decadimento, e non solo l'epicurea, ma tutte le altre sette filosofiche si risentivano di questa scarsezza d'uomini grandi . Platone , Aristotele , e Teofrasto furono i filosofi d' Atene, o per dir meglio di tutta la Grecia: contemporaneamente a questi fiorivano gli Antisteni, gli Aristippi, gli Aristossent, i Dicearchi, e tutti gli altri che hanno lasciato illustre nome alla posterità. Si conservarono ancora le scintille del genio filosofico per poco tempo, ed animarono a nuova impresa l'accademico Arcesilao, ed il peripatetico Stratone, non meno che i fondatori delle nuove sette, Zenone, ed Epicuro. Ma poi quale filosofo di grido particolare sorse mai nella Grecia? Qual vantaggio hanno prodotto alla filosofia Carneade, Filone, e gli altri eloquenti accademici, occupati soltanto in distruggere le altre scuole, non in arricchire d'utili cognizioni la loro? Qual peripatetico dopo Stratone si può chiamare veramente filosofo? Dopo Zenoue, e dopo Epicuro furono bensì calcati da molti filosofi il portico, e gli orti; ma non mai si videro produrre alla filosofia alcun nuovo frutto. Il genio della Grecia parve che volesse fissarsi in Ro-112

tranato di Polistrato sal disprargo irragionevole , will adover meradappersus, che presso uscick alla luces

do N. XV. (c) L. c. lib. II. cap. Vi. (d) Bibl. gr. Tom. H, lib. HI, c. XXXIII.

<sup>(</sup>a) De vis. ec. Roic. leb. f. c. VIII. (\*) Si é trovato fra 1 Papiri Ercolanesi un

ma; e quindi si videro nascere colà poeti, oratori, e storici che emularono, e forse anche superarono i greci. Non però giunsero ancora le scienze filosofiche a farvi tanti progressi; ne troviamo fra' romani, emulatori nelle filosofiche teorie, de' Teofrasti, degli Aristoteli, e de Platoni. Ma nondimeno, introdottosi appena in Roma l'amore della filosofia, l'epicurea prima delle altre sette incontrò un dotto e nobile illustratore. Il gran filosofo e poeta Lucrezio si prese tosto ad ornarla cogli eleganti suoi versi, e seppe metterla chiaramente in tutto il suo lume; onde ci lasciò un ricco monumento che, singolarmente per la fisica, può dirsi il più prezioso che ci sia rimasto dell'antica filosofia. Oltre Lucrezio vi furono molti altri chiari romani, Pompinio Attico, Torquato, Vellejo, Trebazio, Cassio, e parecchi altri si dichiararono seguaci della dottrina d' Epicuro: ma questi romani epicurei, come gli altri accademici, o peripatetici o stoici, davano co'loro nomi qualche commendazione alla filosofia che professavano, ma non accrescevano i lumi co'loro scritti, nè potevano dare a'dommi della lor setta maggior peso d'autorità.

Setta scettica-

può dirsi le uniche, entro le quali tutta si conteneva l'antica filosofia; poiche le due sette, scettica, ed eclettica che, nel parlare degli antichi filosofi si sentono nominare sovente, non possono dirsi che impropriamente sette filosofiche. La scettica, anzi che file sofica, doveva chiamarsi antifilosofica, e lungi d'accrescere, e d'abbellire i lumi della filosofia, altro non faceva che occurarli ed estinguerli: i suoi dommi, se pure n'aveva alcuno, si riducevano a non credere alcun domma, ma alfopporsi a tutti que'degli altri filoso fi, e a sospendere il suo giudizio e dubitare di tutto. Pirtone, capo e maestro di quella setta, fiori dopo il regno d'Altri andro avanti di Zenoue e d'Ficiura, contemporane di Topfatto e di Stratone. Discepto prima di Drisone, figliuolo del dialettico Stilpone, e poi d'Ansatareo, in compagnia del quale ando con Altessandro pell'assia, dove volle ultire le dottrine de magi, e de' ginnosofisti,

Le quattro sette ora esaminate sono state le principali anzi

Pirsect.

e, versato negli scritti di Democrito e d'altri filosofi, cominciò a conoscere la difficoltà di decidere su la verità, o su la falsità de' sentimenti de' filosofi, quindi a non volerne abbracciare alcuno: poi anche, più e più internandosi nell'esame non solo delle opinioni de' filosofi ma delle cose in sè stesse, passò a dubitare di tutto, e a niente voler decidere : e venne finalmente a negare ogni cosa, e sostenere all'opposto che non v'ha cosa che sia realmente turpe ed onesta, giusta od ingiusta, vera o falsa, che niente in sè stesso può dirsi buono, anzichè cattivo, salubre più che nocevole, niente può d'una cosa affermarsi più che il suo contrario, e che nella condorta della vita la legge e la consuetudine . non la giustizia e la verità, sono la regola delle azioni degli uomini (a). Per avvalorare questa sua strana opinione, e trovar ragione pe'suoi dubbj anche su le cose più manifeste ed evidenti, inventò dieci modi od epoche, o luoghi, onde ricavare argomenti da dubitare, a' quali poi Agrippa n'aggiunse altri cinque: cercò l'appoggio dell'autorità d'altri filosofi, e raccolse a tal fine molti passi d'Omero, e de sette Savi della Grecia, d'Archiloco, di Senofane, di Democrito, di Platone, di Empedocle, e de principali filosofi di tutta l'antichità; e formò una logica aporetica. o un arte, non di scoprire le celate verità, ma di dubitare delle più aperte e patenti (b). Queste teorie di Pirrone niente pregiudicavano alla pratica, ed alla regolarità della sua vita; e dice Laerzio, che si condusse sempre con molta pietà, e con gran sobrietà e modestia, e che si guadagnò tanto la stima e venerazione di tutti, che gli eleensi suoi patriotti l'inalzarono alla dignità di gran sacerdote, o pontefice, gli ateniesi l'onorarono della lor cittadinanza, e molti dotti uomini alla sua disciplina si sottomisero. Euriloco, Filone ateniese, Ecateo abderitano, Nausifane tejo, e Timone fliasio, diverso dal misantropo, poeta di vari generi di poesia, ma particolarmente de' silli, che sì frequentemente vengono

Disceptil di Pittone

(a) Lacra in Pyrrieus .

6) Ibid. a VIII. & seq.

citati dagli antichi, e più che da tutti gli altri dallo stesso Laerzio (a), Il rispetto, che colla sua erudizione e coll'irreprensibile condotta si conciliava Pirrone, ed anche la novità stessa della dottrina chiamarono per qualche tempo l'attenzione d'alcuni a questa nuova maniera di filosofare, e potè realmente formarsi una scuola scettica, detta anche zetetica, efettica, aporetica, e dal nome del capo e maestro pirronica: ma altro non trovando in quella scuola gli uditori che dubbj ed incertezze, e vedendo che, in vece di coltivare le scienze, non serviva che a distruggerle, e che niente vi s'imparava, se non che nulla si può imparare, restò presto abbandonata e deserta, e alla morte di Tinone, primo ed unico successore di Pirrone, non più trovossi chi volesse occupare la sua cattedra, e dare lezioni di quella filosofia, come dice Menodoto presso Laerzio (b). Che se poi lo stesso Laerzio tesse una lista di maestri e discepoli, da Timone fino a Saturnino Citena discepolo del celebre Sesto Empirico, questi saranno stati istruiti privatamente dai respettivi maestri, non educati nella pubblica scuola, che stabili Pirrone, e in cui diede lezioni dopo di lui l'or citato Timone. Certo è che noi non mai vediamo comparire in iscena i pirronici, come gli accademici, i peripatetici, gli stoici, e gli epicurei; e Tullio ci fa sapere che già da gran tempo non più si disputava contro Pirrone, nè si aveva in considerazione la sua dottrina (c). Ciò sembraci ancor più notabile, mentre allora si tenevano in gran credito gli accademici, e Cicerone stesso era loro seguace ed encomiatore, e la dottrina pirronica, se non era la medesima affatto, certo molto si conformava coll'accademica: e infatti lo stesso Sesto Empirico, che va sottilmente ricercando ragioni di differenza dalla dottrina scettica a tutte le altre, e più lungamente si studia di trovarle per l'accademica, si vede costretto a confessare che veramente l'accademia media, o la dottrina d'Arcesilao, ha tale affinità con quella di Pirrone, che quasi non

Differenza della seta piercolca dall'accele-

> (a) Ibid. p. V VI, VII, (b) Latert, in Timese VII.

to De fo. lib. H. a. Xill.

è che una sola la disciplina pirronica e l'accademica (a). Ma a me sembra che, sebbene tutte e due quelle sette insegnassero una dottrina non differente, differenti nondimeno dovessero essere nella riputazione, e nel concetto presso i filosofi. La setta pirronica incominciò coll'odiosità di combattere le altre, di annientare le scienze, di professare l'ignoranza, e d'insegnare solamente che nulla si può imparare; ciò che non ha bisogno di lezioni, nè di concorso ad alcuna scuola; mentre l'accademica ebbe luminoso principio col grandioso sistema e co' dommi sublimi di Platone, e chiamò molti seguaci col lusinghiero invito d'acquistare sì nobili cognizioni. Che se poi Arcesilao abbandonò il metodo degli antichi accademici, e n'introdusse un nuovo, che molto si uniformaya col pirronico, ben presto cominciò a soffrirne l'onore dell' accademia la quale, dopo breve tempo, ebbe d'uopo di cambiamenti e riforme, come di sopra abbiamo detto averle apportato Carneade, Filone, ed Antioco; e neppure con tali racconciamenti potè conservarsi gran pezzo in buon lume, e al tempo di Tullio era quasi affatto cieca nella Grecia (b). Che se i romani, per amore dell' eloquenza, la quale meglio animavasi co'contrasti degli aporetici che colle asserzioni de'dommatici, richiamarono alla luce la filosofia accademica, anzichè la pirronica, ciò non fu a mio giudizio, che per trovarsi ancora in piede la scuola accademica, benchè quasi affatto deserta (e), quando la scettica era già chiusa da lunga pezza, e perchè chiamandosi accademici, avevano Arcesilai . Carneadi . Filoni . e nomi illustri da vantare per loro guide, mentre che degli scettici non potevano citarsi filosofi, che si fossero conciliata la venerazione de dotti, nè degl' indotti. Infatti, dopo Pirrone e Timone, qual nome celebre hanno avuto gli scettici fra quanti si dicono avere seguita la loro duttrina? Chi mai conosce il Dioscoride, il Nicoloco, l' Eufranore,

(a) Pyrrhon broot. lib. I, c. XXXIII. (b) Dr mais Doors i, n. V. to Tull, in Bec. IV.

272

274 Entsidemo il Praile , l' Ebulo , il Tolommeo , il Sarpedonte , l' Eraclide , e gli altri scettici nominati dal Laerzio (a)? Enesidemo, e Sesto Empirico sono gli unici che abbiano meritata la memoria e la stima della posterità. Enesidemo viveva appunto al tempo di Tullio, ed insegnava in Alessandria la filosofia pirronica, e scrisse per essa otto libri intitolati Discorsi pirronici, di cui ci da notizia Laerzio (b), e di cui Fozio ci ha conservato un estratto (c); ed allo stesso oggetto diede altresì un libro contra la filosofia, ovvero contra la scienza, ed altro su l'inquisizione, o ricerca, citati amendue dallo stesso Laerzio (d). Più chiaro nome ha lasciato nella storia della filosofia Sesto Empirico il quale, verso la fine del secondo secolo della nostr'era, quando era estinto l'ardore per le sette filosofiche, volle sostenere o ristorare il cadente pirronismo, e sì ne' tre libri delle pirronsche ipotiposi, che ne' dieci o undici contro i matematici lasciò un monumento non men glorioso alla sua erudizione che alla scettica filosofia. Questi due, e qualch'altro erudito scettico di que' tempi diedero qualche nome a' pirronici, ed ottennero infatti che que' pochi, che allora si dichiararono seguaci della dottrina aporetica, ugualmente, e forse più si chiamassero pirronici o scettici che accademici; ma vennero già trop-

Sesso Empl

e sama universale la dottrina che promoverano; e la filosofia; scettica non giunse mai a formare una setta ferma e costante, che si
potesse contare fra le sette filosofiche, che dominavano nella Grecia. Molto meno dee entrare nel numero delle antiche sette filosofiche la setta eclettica, la quale ne propriamente può dirsi setta,
ne può entrare a parte dell'antica filosofia, sesendo stata, comora vedremo, istituita posteriormente in Alessandria dal filosofo Potannora, quand'erano guà spente le antiche sette della greca filosofia, ed erai introdotra una nuova maniera di filosofare.

po tardi per poter mettere in voga, e far salire in considerazione

(a) In Timour VII,

to Code CCXII.

Fin quì abbiamo scorsi i lieti giorni della greca filosofia; l'abbiamo veduta nascere nell'Asia, estendersi nella Grecia magna, nella Sicilia, e in altre parti, e finalmente fissarsi in Atene, dove formò i nobili suoi campioni Socrate, Aristippo, Platone, Aristotele, Teofrasto, Zenone, Epicuro, i corifei e capi, i condottieri e maestri di tutte le sette filosofiche, che per più di tre secoli la mantennero in quel chiaro splendore, a cui l'avevano inalzata Talete, Pittagora, Anassagora, Empedocle, Eraclito, Democrito, e i primi filosofi dell'antichità: verremo ora a riguardarla nel suo decadimento. Atene, la sede dell'eleganza e del gusto, delle scienze e delle arti, la madre de politici, de guerrieri, de letterati e degli artisti, il centro del consiglio e della forza, dell'autorità e del potere della Grecia, il luminare di tutta la dotta Europa, anzi anche dell' Asia e dell' Africa nelle loro parti più colte; Atene, promotrice e benemerita di tutte le scienze, lo su particolarmente della filosofia, e non solamente conservò vivo e brillante lo splendore di questa, mentre durò la sua possanza e superiorità, ma ancor quando era avvilita ed oppressa dalle armi nimiche, e quando più non animavano il popolo gli oratori nelle concioni, nè l' esilaravano ne' teatri i poeti, quando erano già estinti Dinarco e Menandro, gli ultimi suoi avanzi nell'onore della poesia e dell'oratoria, seguitò ancora ad aprire scuole di filosofia, ed a chiamare il concorso degli studiosi forestieri alle lezioni e alle dispute de' suoi filosofi. Mentre i filosofi si tennero in Atene. le mura stesse delle scuole, i monumenti diversi della città, il mutuo esempio degli uni e degli altri, tutto li richiamava allo studio, tutto gli eccitava all'amore de' fondatori di quelle scuole, allo zelo di promuovere e d'illustrare la loro dottrina. Ma lo splendore d'Atene si venne ognor più eclissando colle successive rivoluzioni, e co' continui torbidi, che agitavano quella famosa e malavventurata città; e i filosofi, che non vi trovavano un teatro conveniente alla loro ambizione, abbandonavano facilmente le sue scuole, e portavano in giro per altri luoghi la loro filosofia. Intanto l'Egitto, sot-Tom. VI. 971 122

to il saggio e felice governo de Tolomei, lietamente prosperava in tutte le greche scienze, ed Alessandria, emula in ogni cultura de' buoni studi d'Atene, tirava a se i più dotti uomini della Grecia; e Demetrio falereo, Callimaco, Antigono, Agatarchide, Aristarco, Didimo, ed altri professori d'ogni arte e scienza, e principalmente Euclide , Apollonio Pergeo , Eratostene , Frone , Aristillo , Aristarco , i principi e maestri delle matematiche, davano alle scuole d' Alessandria qualche diritto di contrastare il primato di dignità a quelle d'Atene, benche più rinomate e famose. Nel tempo stesso la grandezza di Roma sempre più s'accresceva, e lo splendore di quella città regina dell' universo chiamava a se ogni sorta di professori e d'artisti, ed abbagliava anche i filosofi, e li faceva lasciare le cattedre d'Atene, per mettersi sotto l'ombra de' potenti romani. Ma i filosofi di Roma e d' Alessandria non erano più que' filosofi, che tant' onore facevano ad Atene. I Romani, nati per reggere i popoli col loro impero, non si diedero mai all'ozio delle scienze speculative, ed al quieto studio della filosofia: la coltivavano bensì taluni, ma come un mezzo per animare la loro eloquenza, o come un asilo, dove si ritiravano i saggi e quieri cittadini ne' tumultuosi tempi dello sconvolgimento della repubblica, come voleva Cicerone (a), od anche, come Seneca diceva, com' un rifugio per occupare i giorni piovosi, e i tempi di vacazioni (b), più che per conoscere le operazioni della natura, ed internarsi ne' secreti della filosofia. E per ciò appena troviamo fra romani studiosi un Lucrezio che, sebben, forse più per amore della poesia che della filosofia attaccato a un sistema filosofico, ci desse un corso di fisica e di filosofia come se fosse stato maestro negli orti d'Epieuro, ed un Nigidio Figulo che, fornito degli ajuti delle matemasiche, s'immergesse nello studio e nell'investigazione della natura. Gli altri Romani non coltivavano che la morale, la parte della

filosofia che più gli ajutava per l'oratoria e per la giurisprudenza, studi favoriti da governatori dell' universo, ed amavano solo d'arricchire la mente di vari lumi, e di sentire diversi filosofi, senza fissarsi in alcun sistema, ne internarsi in alcun punto della filosofia. Così dice Tullio di Varrone, che incominciò in molti luoghi a trattare la filosofia abbastanza per invogliare, ma poco per istruire. (a). Tullio stesso toccò le materie più sublimi e nobili della filosofia, spiegò la dottrina di parecchi filosofi, con più forza e chiarezza, ch' essi stessi non avrebbono fatto, ed ora sponeva, e difendeva i precetti degli accademici, or insegnava i doveri dell'uomo, or trattava della morte, del dolore, e delle passioni. or de'fini delle nostre azioni buone e malvagie, or delle leggi, or della natura degli dei, or d'altri argomenti gravi ed importanti : ma tutto egli trattava raccogliendo le sentenze de greci filosofi; e deve a Panezio, dove a Platone, dove ad altri attenendosi, non si prendeva a meditare da se, e presentare su le trattate materie idee sue nuove ed originali, e a legarle vicendevolmente in maniera da formare un corpo di filosofia ciceroniana. Quinto Sestio fu l'unico che pensasse a comporre un sistema di sua invenzione, ed insegnò una filosofia greca nelle parole, e di costumi romana, come dice Seneca (b); ma questa filosofia, quantunque vigorosa e maschia, e degna realmente degli spiriti romani, ed incominciata con grand'impeto e servore, non ebbe lunga durata, ne trovò molti seguaci, e sul bel nascere venne estinta, come dice il medesimo Seneca (c), nè lasciò appena memoria alcuna della sua esistenza. Generalmente i romani cercavano d'udire i filosofi per dilettarsi in sottili discorsi, ed istruirsi in utili precetti, ciò che è realmente il vero frutto della filosofia; ma passavano indifferentemente dalle lezioni d' Antioco a quelle di Fedro, di Cratippo, e

m m 2

(a) Acad. lib. 1, c. (il.

(e) Quant. nat. VII , c. XXXII.

degli altri, dagli stoici agli epicurei, da' peripatetici agli accademici, più per uno spirito di curiosità, che vuol vedere tutto, che per una critica filosofica, che riascende a principi, li pesa, e gli apprezza, e vuole discernere il vero dal falso, bramosi solo d'acquistare cognizioni , non di promuovere sistemi , di secondare il lor gusto, non di convincere od appagare la ragione, e divenire eruditi più che filosofi. Anzi, venendo poi il governo degl'imperatori, dove poco maneggio potevano avere i particolari negli affari della repubblica, e l'eloquenza oratoria aveva meno bisogno di soda filosofia, i romani non attendevano a questa che per mero passatempo e curiosità. Quindi i greci, che seguitarono ad occupare il dominio della filosofia, e il magistero de romani. introdussero in Roma tutt' i sistemi filosofici della Grecia, e ne rinnovarono anche alcuni già antiquati, più cercando di allettare gli uditori con eloquenti discorsi e con erudite novità, che d'illustrare la filosofia con profonde discussioni; e Roma era il teatro, dove quasi tutti i greci filosofi volevano comparire, e far pompa del loro sapere, non il ginnasio, dove si formassero i filosofi, ed esercitassero i loro ingegni ad illustrazione della filosofia.

Filos fis di Alcuandria : Alessandria fu più feconda di filosofi, e coltirò con più impeno la filosofia; ma una filosofia che, sebbene venuta dilla Grecia, e di insegnata da greci, s'era assia discostata da quella che
si profissava in Atene. L'Egitto, prima scuola di filosofia de'
grici, dov'eruno accorsi ad imparanla Talete, Pittagora, Platoue,
e i primi filoso fi della Grecia, non poteva tutto d'un tratto spogliarsi della sua dottrina, e vestir quelle che volevano introdurre i greci, atati una volta unoi scolari. D'unopo fu pertanto che
i greci attemperassero la loro filosofia alle dottrine egiziane, ed
esponessero que'sistemi, che più si conformavano col gusto di
quelle genti a cui li volevano insegnare. I misteri e gli arcani
simbolici de' pittagorici, e le attratte ed oscure idee di Platoue
convenivano al genin melanocilo: e riservato degli egiziani, tanto
più che mobil dommi della filosofia platonica erano ricavati dalla

pittagorica, e molti di questi, sì da Pittagora che da Platone, erano stati attinti alle tradizioni egiziane; e fu per ciò che la filosofia pittagorica, e la platonica prevalsero in Alessandria; sebbene la peripatetica e la stoica, non dissomiglianti nell'oscurità e nell'astrazione alle altre due, v'incontrarono anche buona accoglienza. Anzi quelle stesse dottrine platoniche e pittagoriche involgevansi in altre egiziane ed asiatiche, e formavasi una filosofia più mistica e teologica che pratica e naturale. In questo stato de' filosofici studi si videro molti girare per la Grecia, per l'Egitto, e per Roma, professori chi d'una setta filosofica, chi d'un' altra; ma pochi ne riuscirono veri filosofi. La filosofia pittagorica, già abbandonata, venne a risorgere in grand'onore; e non solo " in Alessandria, ma in Roma, ed altrove prese gran piede; e Moderato gadirano l'illustrò con molti libri e Socione alessandrino . e il famoso Apollonio tianèo, e varj altri l'insegnarono in Roma, e in altre cistà. La setta cinica, riformata da Zenone, e in qualche modo trasfusa nella stoica, perdè quasi affutto la sua esistenza; ma nel rinnovamento della filosofia sotto l'impero romano di nuovo risorse, e si videro un Musonio, un Demetrio, un Demonatte, ed altri rinomati filosofi seguire la cinica professione. Cheremone egiziano professava la stoica filosofia; ma, versatissimo nelle sacre lettere della sua gente, non poteva abbandonare i sentimenti, in cui era stato allevato, univa alla dottrina di Zenone quella degli egiziani, e scriveva de geroglifici e delle cose egiziache in modo da farle gustare a' greci (a). In quel prurito di filosofare, e di sentire differensi dostrine, vennero in campo anche gli ebrei; e il celebre Filone, ebreo alessandrino, animato da quello spirito quast generale di filosofare, scrisse opere nelle quali talmente accomodava la dottrina di Mosè alla filosofia di Platone, che dicevano vedervisi o Mosè che platonizzava, o Platone che mosaicizzava, Nè solo la dottrina degli ebrei , ma le opinioni degli altri asiatici tro-

Serge filment-

(a) V. Perphyr. De abit, le IV , al.

vavano presso gli alessandrini benevolo accoglimento, e impastate colle pittagoriche e platoniche si diffondevano anche per altre scuole. Così vedevansi girare per Roma, Alessandria, Atene, ed altre cissà molti greci filosofi, ed abbigliati alla foggia della lor setta predicare altamente, e portare come in trionfo la loro filosofia.

I filosofi trovarono in Augusto, per tutto il tempo del lungo suo impero, un dichiarato protestore; ma non tutti i suoi successori li riguardarono colla medesima amorevolezza. Tiberio, Claudio, e Nerone affestarono, almeno per qualche tempo, amore alle lettere, e però anche alla filosofia, sebbene i disordini, le malvagità, le scelleratezze, le violenze, e le dispotiche e tiranniche crudeltà di quegl' imperi poco potevano animare alla cultura di questo, nè d'alcun altro siudio. Galba, Ottone, e Vitellio non fecero che lasciarsi vedere sul trono, nè ebbero tempo di mostrarsi favorevoli , o contrari alla filosofia. Ma Vespasiano , potè spiegare apertamente il suo animo; e fece vedere che, sebbene portato per le dotte persone, non potè soffrire i filosofi; gli sbandì severamente da Roma, e ne condannò anche qualcuno a morte: che benchè presto vi poterono ritornare o per indulgenza dello stesso Vespasiano, o colla permissione di Tito suo figliuolo, non fu di lunga durata la loro quiete, perchè poco di poi Domiziano lor diede il bando, non solo da Roma, ma eziandio da tutta l'Italia. Che Domiziano, con ogni sorte di persone crudele, e poco amante di lettere, non potesse vedersi attorno i filosofi, non dee far maraviolia: ma come mai l'espasiano, fautore de buoni studi, e protettore de' dotti, scacciare da Roma una classe di professori, che insegnavano una scienza tanto stimata, com'è la filosofia? Egli è veramente notabile, che non rare volte i filosofi abbiano incontrata l'odiosità delle oneste persone, e che anche gli amatori delle scienze e della buona filosofia abbiano spesso dichiarata la guerra a' filosofi . La superbia e l'orgoglio con cui si pavoneg-

giavano, e volevano essere considerati come superiori a tutti gli altri, metteva più in vista i loro difetti, e li faceva rilevare dagli altri con maggiore severità: e la loro condotta non era tale comunemente da meritarsi l'amore e il rispetto degli osservatori. Vani, e presuntuosi delle loro opinioni, che spesso non erano che ruerili frivolità, o anche stoltissimi errori, sfacciati adulatori, e vili cortigiani de' principi e de' signori ricchi e potenti, a cuì ne' loro apottemmi si vantavano superiori, avidi ricercatori degli onori e delle ricchezze, che disprezzavano ne loro scritti, surerbi , inquieti , sediziosi e tumultuanti , e vuoti delle virtù , che predicavano con tanto fasto, non meritavano che l'odio, o il disprezzo di chi li riguardava con imparzialità. Noi vediamo che ridicole ed odiose immagini ce ne presenta Luciano continuamente (a); con quanta derisione sì per la dottrina che pe' costumi ne parla alle volte lo stesso Seneca , tuttochè anch' egli filosofo (b); come Vespasiano principe savio ed amatore de' dotti , gli scaccia dalla città : e come anche san Paolo, e i santi Padri declamano spesso contro i medesimi come contra gente nocevole e ria, contagiosa ed infetta, da cui bisogna vivere lontani. Pur troppo n'abbiamo fatali esempi anche a' nostri di, che da nessuno ha ricevute sì rovinose scosse la religione e l'umanità, come da quelli che sempre vogliono sputare filosofia, e con tanta albagla si vantan filosofi; e mercè loro il nome di filosofo, una volta da tutti stimato e rispettato, viene ora sentito con disdegno ed abbominazione dalle persone savie ed oneste. Ma ritornando a filosofi antichi, di cui parliamo, se soffrirono questi lo scorno di venire sbanditi da Roma da Vespasiano, e da Domiziano anche da tutta l'Italia, trovarono poi un pieno compenso nel vedersi onorati con premi, e coll'assegnamento dell'annuo salario di dieci mila dramme dal rinomato Antenino Pio (e), e nel ricevere da Marco Aurelio le distinzioni di statue, d'auree immagini, d'onorati sepol-

Piloso Brickies agi A Onorati s

<sup>(</sup>a) Fiterom anctionis , Lepipiteoutes , al. (c) Jol. Cop. 'in Auton. Pis , Locius. in (b) Ep: XLVIII , or ol. Romarbo , Philotec. in Fit. Sophistar.

cri, e delle maggiori onorificenze (a). Ma è da osservare quai fossero i filosofi, cui tanti onori rendeva Marco Aurelio: Comodo. Apollonio calcedonio, o calcidenico, Sesto cheronese, Giunio Rustico . Claudio Massimo , Ciuna Catullo , Claudio Severo , filosofi certo di non gran-conto, che poco, o niun vantaggio recarono alla filosofia, e nochissimo nome hanno lasciato alla posterità. Che immenso divario da questi oscuri filosofi ad Aristotele, a Senocrate, ad Aristosseno, a Teofrasto, e ad altri celebri anuchi, che con tanto impegno si contrastavano le cattedre, che nulla rendevano, del licèo e dell'accademia? No che non è vero, che i gran doni e le gran pensioni producano i valenti e nobili professori: l'amore della gloria, l'avidità di sapere, l'energia e l'attività del proprio gepio anima gli uomini grandi, ed eccita i grand'ingegni a lasciare dopo di sè illustri allievi, ed a promuovere tutti i vantaggi delle scienze che professano; e gli Aristoteli, e i Teofrasti ambiscono le sterili cattedre, mentre le salariate e ricche vengono occupate dai Comodi, da' Claudi, da' Cinna, e da altri ignobili professori, Le scuole filosofiche stipendiate da Autonino Puo furono, come dice Luciano (b), quelle degli stoici, de' platonici, degli epicurei, e de' peripatetici; onde pare che i pittagorici, i cinici, e gli scettici o non venissero molto considerati al suo tempo, o si confondessero co'platonici e cogli stoici; quando non voglia dirsi, come mi pare più prebabile, che senza entrare in altre discussioni avesse in vista M. Aurelio questi filosofi solamente, perchè di questi soltanto erano state famose le scuole d'Atene, che data avevano la regola, e la norma alla filosofia. Ma egli è ben notabile che di tutti i filosofi, i quali in questi tempi fiorirono, i più dotti appunto, o almeno i più rinomati, e più conosciuti da' posteri, sono stati due eruditi scrittori che, senza cattedra in alcuna di quelle scuole, ed anzi senza il pallio, e senza l'esterne insegne di filosofi, hanno recato più vantaggio alla filosofia che i più

The Start Makening

celebri professori. Quai nomi oscuri leggiamo in Sveronio, in Dione Cassio, in Ghillo Capitolino, in Filostrato, e in altri grete i la tini, che vengono riferiti come di filosofi a que giorni molto stimati? Quanti ne nomina il solo Brackro, che parla assai lungamente de principali maestri d'ognuna di quelle scuole, e moltisti
mi altri filosofi cita eziandio d'inferior grido (a)? Ma quanto non
sono a tutti questi superiori due, che non sector pubblica professione di filosofi, Sereca, e Plataro ?

Seneca, educato da M. Anneo suo padre nell'eloquenza, e nella filosofia dal pinagorico Socione, da Demetrio cinico, da Attalo stoico, e da altri filosofi, dato poi all'oratoria forense, impiegato nella questura, nella pretura, e in altri posti importanti, e lungi dalla polvere delle scuole, e dalle scolastiche dispute, è stato il più gran filosofo de latini, ed uno de più famosi di tutta l'anzichità. Non solo i suoi trattati e le sue epissole ci danno eccellenti lezioni dell'etica più sublime, e lo rendono uno de più pregevoli moralisti : ma i suoi libri delle questioni naturali ce lo mostrano anche assai dotto fisico, ed in mezzo ad alcuni errori. generalmente a que' giorni scusabili, esibiscono importanti verità, e contengono forse quanto di più prezioso e degno della memoria de' posteri lasciarono gli antichi. Plutarco, nato nella Beozia, ma in una casa e famiglia erudita, istruito da Ammonio nella filosofia, versaso in molti generi di ssudj, impiegato fin da giovane in pubbliche commissioni . ed occupato in riguardevoli posti , fu uno de'primi filosofi di quel tempo, ed oltre al mostrarsi sale negli storici e ne' filologici scritti , diede anche opere propriamente filosofiche, che lo misero nella classe de più stimati filosofi. Plutareo, come Seneca, s'è più largamente spaziato nei campi dell'esica che della fisica; ma non ha lasciato alle volte di rivolgersi a fisiche investigazioni; e le questioni naturali, i comentari del primo frigido, delle cose che appajono nella Luna, ed altri simili, fan187

284

Tom. VI.

(a) Hist, crit. phil. perlad, II , part. 1. ec.

no vedere che, non per coltivare la dottrina morale, abbandonava lo studio delle cose naturali: e generalmente Plutarco e Seneca si possono riguardare come i due scrittori di que tempi che più lumi abbiano recati alla filosofia. Seneca, più sotule ed acuto, più profondo, nervoso e robusto, vibra sentenze che, come fulmini e lampi, entrano fino al fondo della materia, e la colpiscono nel vero suo punto. Plutarco, pieno di varia e moltiplice erudizione, amenizza con opportuni fatti storici o mitologici, e con passi de poeti, e d'altri scrittori le materie che tratta. Seneca, colla vivacità e prontezza del suo ingegno, volge in diverse guise l'argomento, e trova per tutto ragioni che alle volte peccano per soverchia sottigliezza; ma spesso sono pesate e sode, forti e convincenti: Plutarco appaga sovenie il lettore con un' opportuna similitudine, o con un tratto d'erudizione, Seneca, rigoroso censore de costumi a condanna con severità a e talor anche con durezza i vizj e i viziosi, e commenda pomposamenie, e con espressioni talvolta gonfie la virtù: Plutarco, più indulgente e più moderato, riprende con più placidezza, e loda con più riservata sobrietà: Seneca dà più lumi per la fisica e per la morale; Plutarco per la sioria letteraria della stessa fisica, e di tutta la filosofia. Seueca riù filosofo più erudito Plutarco: amendue scrivono con poca coltezza di lingua e di stile, e con qualche disordine, e lasciano alcuni vuoti nella materia che trattano; ma amendue ci hanno date le opere più utili e più ricche di vera filosofia, che ci sieno rimaste de filosofi di que tempi. Infatti, che abbiamo noi da tutti i celebrati professori e scrittori di quell'età, che possa meritare la preferenza o che ci esibisca qualche superiorità de medesimi sopra i due ora nominati? Epitetto e M. Aurelio hanno lasciate opere di soda filosofia; ma ristretta soltanto alla morale, e più pregevoli per l'unilità de' precetti che per la dignità della trattazione. Che c'insegna l'opera di Cornuto, Della natura degli Dei, se non una mitologia infardata cogli oscuri ghiribizzi della stoica fisiologia? Alcinoo ci ha data un' introduzione alla dottrina di Pla-

Epitetto , M. Aurelio ,

256

287

tone . dove forma come un epitome della sua filosofia . mettendo in ordine e sistema, ed in più chiaro lume i sentimenti e le opinioni di Platone, spesso misteriose ed oscure, e qua e là disperse ne' suoi dialoghi; ma niente egli dice del suo, nè altro fa realmente che introdurre alla dottrina platonica, e servire come di quida a chi voglia studiare la filosofia negli scritti di quel filosofo. Apulejo ha formato un piccolo trattato sul mondo, più geografico o cosmografico che filosofico; ma in questo stesso protestasi di seguire . quanto la sua capacità glielo permette , la scorta d'Aristotele e di Teofrasto. E che altro sono i suoi discorsi su la filosofia, e sul domma di Platone che una stretta interpretazione dei sentimenti dello stesso Platone in alcuni punti della sua filosofia, ed un' introduzione, come quella di Alcinoo, alla dottrina platonica? Dolce e melata eloquenza più che soda e robusta filosofia presenta nelle sue dissertazioni Massimo tirio. Sofisti e retori erano quasi tutti i filosofi di que'tempi, i quali studiavano le opere di Platone, e degli altri filosofi per ornare l'ombratile loro eloquenza de fiori della filosofia. E così veggonsi riportati da Filostrato nelle vite de' sofisti alcuni di quegli stessi, ch' Eunapio annovera fra filosofi : e vediamo che la maggior parte de filosofi di quell' età sono indifferentemente chiamati dagli scrittori contemporanei or sofisti, or filosofi, senza fare alcuna distinzione dagli uni agli altri. Il loro studio era di allettare gli ascoltatori, e farsi numerosi uditori: e a questo fine cercavano di fecondare il loro ingegno, e d'arricchire la loro eloquenza coll'erudizione, e colla dottrina de' filosofi, e senza attaccarsi strettamente ad alcuno si prevalevano delle sentenze di tutti come meglio veniva al loro proposito. Platone, come il più eloquente, e il più ricco d'elevati sentimenti, e di misteriose e teurgiche teorie, veniva più stimato, e studiato da que che volevano fare da filosofi; ma questi stessi non lasciavano di consultare i maestri delle altre sette. e la gravità delle massime stoiche, l'ampiezza e varietà de sistemi peripatetici, la volubilità delle ragioni pirroniche ed accade-

JES Apulcio

Massimo cirin

234

miche, tutto mettevasi in uso, quando veniva in acconcio alla trattazione delle materie su cui volevano disputare.

Serra externica

In questo stato della filosofia venne Potamone, e stimò conveniente al decoro di essa il levar via intieramente ogni dissensione e differenza di sette e formarne una sola che abbracciasse di tutte le altre ciò che meglio l'accommodasse, e si chiamasse perciò eclettica, ch' è dire elettiva. Laerzio è quasi l'unico che ci dia notizia di Potamone, e della sua setta. Epli dice che Potamone era d' Alessandria , fiorito poco prima del tempo in cui egli scriveva, che scegliendo di ciascuna setta quello che più gli piacque, introdusse la setta eclettica, e che la sua dottrina era che due fossero i criteri della verità, la mente che giudica, e il mezzo per cui giudica, ch'è la distinta e chiara idea, o immaginazione; che i principi delle cose sieno la materia, e la cagione efficente, l'azione e lo spazio; e che il fine, a cui tutto si riferisce, sia una vita perfetta d'ogni virtà, non però senza i beni naturali del corpo, ed anche gli esterni (a). Dove pare, che la setta eclettica di Potamone non fosse, come si crede comunemente, una setta che avesse per domma che da tutte le sette debbasi fare scelta delle opinioni, lasciando ad ognuno l'arbitrio di scegliere a piacimento; ma bensì una setta che avesse i suoi dommi stabiliti da lui, dopo averli egli scelti da varie sette. Ma se cost volle fare Potamone, o almeno così l'intese Laervia, in altra quisa abbracciarono altri l'ecletticismo, e, senza pensare a Potamone, nè al suo sistema, ne fecero altri da sè, scepliendo i sentimenti non solo da greci filosofi, ma eziandio dagli egiziani, dagli orientali, e dagli stessi cristiani, i quali da molto tempo avevano una scuola in Alessandria, ed allora principalmente vi fiorivano con particolar fama d'erudizione Pauteno e Clemente alessandrino (b), e il tanto celebre Origene Adamauzio. La parte teologica non venne curata da Potamone, e questa appunto più che la logica e la fisica era in voga presso i filosofi d'Alessandria.

(a) In Procemio a, X.V.

(h) Euseb, Hitt, Ecel, lib, V, c. X, et XI.

٠,3

E per ciò Ammonio Sacca allevato tra cristiani, e secondo alcuni conservatosi tale fino alla morte, ma secondo altri passato al gentilesimo per essere questo ancora la religione dominante (a), insegnò una filosofia secondo il metodo eclettico, e conforme al gusto dei filosofi di quel tempo, e al genio degli alessandrini. Abbracciò nella maggior parte la pittagorico-platonica, ch'era, per così dire, di moda in Alessandria, la conciliò in vari punti coll'aristotelica, la corresse, e nobilitò in altri colle dottrine de' cristiani, l'impastò di varie opinioni superstiziose degli orientali, e si formò una filosofia, che ottenne quell'universale approvazione, e quell'affluenza d'ascoltatori che Potamone ricercò indarno. Il celebre Dionisio Longino fu uno degli scolari di Ammonio, e tali pur furono Erennio ed un Origene diverso dall' Adamanzio. e autore d'un' operetta su' demoni, ch'era materia del gusto di que' tempi, e d'altra con un titolo che non ci mostra abbastan-2a quale sia il suo argomento (b). Ma l'onore della scuola d'Ammonio, e il luminare della nuova filosofia fu particolarmente Plotino, Plotino, nato in Licopoli d'Egisto, ed allevato nelle scuole d' Alessandria, volle sentire tutti i filosofi che allora passavano pe' più eccellenti in quella capitale della filosofia, e restò poco contento di tutti, anzi uscì dalle loro scuole pieno di tristezza e malinconta, vedendo deluse le sue speranze, e si male appagate le ardenti sue brame di sapere, e d'acquistare la vera filosofia, finchè fu poi da un amico condotto da Ammonio, ed allora disse d'avere realmente ritrovato ciò che cercava. Undici anni impiegò sotto la disciplina d'Animonio, dalla quale invogliato di conoscere più dappresso la dottrina de' Persiani, s' uni all' imperatore Gordiano che movea allora verso la Persia; e quindi ritiratosi in Antiochia, si portò poi setto l'impero di Filippo a Roma, dove passò il resto della sua vita, che andò alla fine a terminare nella Campania. Questo Plotino dunque fu riguardato come il vero mae-

Plott.io

(a) V Brack t. II, per. II, per. I, lib I, (b) V. Porphyr. In Price Pintini cap. 111. C. II, sect. IV, 5. VI.

2, 5

stro, e il principe, od anzi il dio della nuova filosofia, che insegnò per vent'anni, e che lascio poi esposta ne suoi libri. Gli antichi tutti lo ricolmano de' maggiori elogi, e gli concedono una superiorità che lo mette sopra il livello di tutti gli altri. Longino non solo a' filosofi de' suoi giorni, ma eziandio agli anteriori pittagorici, e platonici, a Numenio, Cronio, Moderato, Trasillo di lunga pezza lo preferisce (a). Porfirio, non che superiore agli altri filosofi, lo riguarda come scrittore ispirato da Dio, e più che come umano lo rispetta come divino, e crede gli oracoli, e lo stesso Apollo occupati in tessergli elogi (b). Eunapto dice che ancor al suo tempo erano calde le are di Plotino, e che i suoi libri non solo erano da'dotti più maneggiati e studiati che i libri stessi di Platone, ma che il volgo eziandio, tuttochè non si intendesse de' dommi di lui , secondo i medesimi nondimeno regolava la sua condotta (c). E così può dirsi generalmente che la dottrina di Plotino era l'oggetto della maraviglia e degli encomi, e la norma del pensare, parlare, e scrivere, per non dire anche del vivere, de filosofi di quell'età. Quale dunque era questa dottrina, canonizzata con tante approvazioni de' più grand' uomini di que secoli? lo confesso che di tutte quelle sue enneadi, o de sei novenari de suoi libri ordinati di Porfirio, la maggior parte è sfuggita alla mia intelligenza; ed in que pochi libri, che m'è riuscito d'intendere, pochissimo ho ritrovato che meriti la pena di ricercarsi con qualche studio . Fgli, è vero, prende nobili ed interessanti materie da trattare, sì fisiche che morali : ma e nelle une. e nelle altre mette un tal gergo d'idee agguindolate ed astratte, d'espressioni oscure e vuote di senso, di teurgiche e pneumaturgiche teorie, di vana e battologica metafisica, che poco o niente di sodo e vero si può imparare. Infatti in quelle sue enneadi delle sostanze, e degl' intelligibili, dell'ente, e de' vari generi d'esso, dell'uno e tutto, de' numeri ed altri punti puramente meta-

(a) Porphys. in Pita Platini c. XX, XXI. (c) Dr Pit. phil. in Platina . (b) In Pita Plat c. XXII. fisici ed astrusi, in quelle che abbracciando argomenti di fisica da Plotino poco, o male conosciuta, tutto rivolgono a senso mistico, e tutto riportano agli dei, e a' demoni, alle anime, ed alle intelligenze; in que'libri, o in que'capi che contengono la sua insionificante trinità, il triplice ritorno dell'anima al mondo 'intelligibile per la musica, per l'amatoria, e per la filosofia, ed altre materie misteriose ed astruse; anzi in que libri eziandio della virtù, e della beatitudine, dell'anima, e della sua immortalità, e in queoli argomenti che formavano il principal soggetto delle sue meditazioni, e su' quali pertanto doveva avere acquistati più chiari e sinceri lumi, cosa mai ci presenta egli che possa appagare la giusta curiosità d'un vero filosofo ? E che dice poi delle virtù, che dovrebbono essere il grande oggetto della sua filosofia? Propone una massima di Platone, che insegna essere d'uopo di renderci simili a Dio; ma l'involge subito in un'infinità inutile di questioni, e si perde in esposizioni oscure ed insussistenti, senza dare il menomo rischiarimento su le viriù. Ed entra quindi nelle purificazioni, e s'immerge in altro oceano d'inopportunissime ricerche, si perde in vane dottrine, senza niente insegnare su le virtù che possa contenere qualche verità importante, o qualche pratica utilità (a). Ne sa essere più istruttivo nel trattare della felicità (b). E generalmente in tutte le materie che tocca, sì dialettiche e metafisiche, che fisiche e morali, poco pochissimo può rinvenirsi di sodo e vero, nè altro ritrovasi comunemente che un labirinto d'azioni pneumatiche e teurgiche, di cagioni e d'effetti differenti dai soliti a ricercarsi, un mondo d'esseri spirituali, ed intelligibili, di dei, di demonj, d'anime, e d'intelletti, un gergo d'inesplicabili questioni, d'espressioni tenebrose, e di vane parole, confusione ed oscurità. Non avevano adunque il torto que suoi coetanei, che riprende Porfirio (c), i quali apertamente chiamavano Plotino un gran cianciatore, e disprezzavano come vana la

<sup>(</sup>a) Ennead 1, Eb. II.

to L. c. cap. xVIII.

sua dottrina. Porfirio stesso a buon conto ne confessa l'oscurità, e narra di sè quanto gli costasse arrivare a comprendere alcuni suoi sentimenti, ed accenna in qualche modo che nel resto più per atto di fede e per rispetto all'autorità del maestro, che per intima persuasione, prestava a tutti i libri di Plotino piena credenza (a). Anche Longino, tuttoche ammiratore ed encomiatore di Plotino, sinceramente protesta di non intendere molti argomenti de' suoi libri (6). Ciò non pertanto Plotino certo fu stimato il gran filosofo di que' secoli, il principe e capo di quella scuola, il corifeo e maestro di quella nuova filosofia. Amelio suo discepolo spiegò molti de' suoi dommi e, come credeva Longino, li distese con maggiore prolissità, e talor anche gli alterò (c). Porfirio, che pensò come Longino degli scritti d' Amelio , schivò l' ambagi, e gli avvolgimenti di parole di questo suo condiscepolo (d), e pose in più chiaro e puro lume le implicate ed enimmatiche dottrine del loro maestro Plotino, come di lui dice Eunapio (e). La maggior parte delle opere di Porfirio prendeva di mira l'illustrazione di quella nuova filosofia: e non solo il libro dell'astinenza, quello delle occasioni, o cagioni, che conducono alle cose intelligibili, i libri della cognizione di noi stessi, quello delle cose che sono in noi, l'epistola all'egiziano Anebone, e gli altri libri che le materie filosofiche direttamente riguardano; ma anche le questioni omeriche, e gli opuscoli su l'antro delle ninfe, e su la palude stigia ed altre opere, quantunque da ogni filosofica apparenza lontane, entrano nelle teurgiche, e pneumatiche teorie, negli dei, ne demonj, nelle alienazioni da' sensi, nelle purgazioni, ne' rapimenti, nell'estasi, ne' misterj, nell'allegorie, e in tutte quelle raggrinzate dicerie, che facevano le delizie de' filosofi di quell' età. Come Porfirio illustrò le opinioni del suo maestro Plotino, propagò ed ampliò le dottrine pittagorico-platoniche, e diede maggior nome alla filoso-

Jamblico,

(a) Ibid.
(b) Porphyr, in Fita Plat. c. XIX.
(c) Porphyr, in Fita Plat. c. XIX.
(c) In Porphyron.

fia alessandrina; così Jamblico, discepolo di Perfirio, prestò la

mano all' assodamento ed ornamento della nuova opera de' suoi famosi predecessori; e il suo libro de' misteri deoli egiziani fu come il complemento, e portò il colmo a' sogni di quella nuova filosofia. Aveva Porfirio, nella sua lettera all' egiziano Auebone, proposte alcune questioni, ed eccitato de dubbi sopra gli dei e i demoni. su la loro natura, e sul loro culto, e Jamblico in questo libro sotto il nome del maestro Abammone, risponde alle questioni, e scioglie i dubbi di Porfirio, ci dà pellegrine notizie di que dei, de' loro nomi ed impieghi, delle loro apparizioni, degli spiriti buoni e malvazi, delle due anime dell'uomo, dell'evocazioni degl'iddii e de'demonj, delle maniere d'adorarli, e di tutta la sublime e misteriosa dottrina, non solo de' filosofi e teologi egiziani, ma eziandio de caldei, persi, indiani, e greci; e sì in questo che nel libro de' sermoni protrettici, ci presenta opere di filosofia alessandrina degne de' Plotini e de' Porsirj, e che non solo riportarono l'ammirazione e gli applausi de filosofi di que tempi, ma che hanno avuti anche molti elogi dagli eruditi de nostri . Plotino , Porfirio, e Jamblico sono gli eroi della scuola alessandrina, e formano il triumvirato della pittagorico-platonica filosofia: ma ve ne furono vari altri che fiorirono allora con molta fama, Eunapio (a) parla lungamente d' Edesio , di Massimo , e di molt'altri ; Marino ne nomina anche parecchi altri (b); e Bruckero, ripescando da questi e da altri scrittori antichi, forma una lunga e segulta serie de'filosofi della setta eclettica, che è a dire della filosofia pittagorico-platonica, o alessandrina. Noi, non potendo seguire minutamente ogni cosa, ci riportiamo ad essi per tutta la parte della stoica politica e biografica, e fermandoci soltanto nella parte letteraria della medesima, uniremo a'tre soprallodati maestri Platino, Porfirio, e Jamblico, dopo il lungo intervallo di più d'un secolo, Proclo, come l'unico degno di trovarsi nella loro compagnia, e l'unico che. Tom. VI.

Procto

(a) De Figis Philag. 00

(6) In Fite Procli .

colle sue opere ci possa servire a formare più vera idea di quella filosofia. Che altro sono i suoi sei libri intorno alla teologia di Platone; che le sue istituzioni teologiche; che i suoi comenti d'Esiodo e que del Timeo, dell'Alcibiade, e d'altri libri di Platone: che le sue opere su la provvidenza, e sul fato, e su l'esistenza de' mali, su'sagrifizi, e su la magla, e varie altre di quelle che ancor abbiamo, ed altre che sono perite, se non che sposizioni ed illustrazioni della filosofia alessandrina? A dire il vero a me sembra che in varie parti degli scritti di Proclo si ritrovi più sostanza e realtà, più sodezza e chiarezza che in quelli di Plotino, e degli altri primi maestri; ma nondimeno troppo egli pure abbonda di teurgle, di dei, di demoni, d'anime e di spiriti, d'idee, e di nomi del loro mondo intelligibile e spirituale fuori del nostro fisico e volgare, per potersi far leggere con piacere, e con vero profitto. La maggiore pubblicità delle verità cristiane, e il maggior uso che al tempo di Proclo avevasi co" professori che le insegnavano, gli avrà suggerito molti pensieri sublimi, e molte dottrine sane e giuste, che non vediamo, almeno sì bene espresse, negli altri filosofi. Che poi i filosofi greci, e più particolarmente Proclo facesse frequente uso delle opere di S. Dionisio Areopavita, servendosi perfino delle stesse sue parole, l'assicura Pachimele (a), e possiam credere che si prevalesse eziandìo delle buone sentenze e dottrine degli aliri libri cristiani; ma le scuole d' Alessandria e d' Atene, e i libri de' suoi filosofi, gli avevano già troppo impresse le loro dottrine, ed egli non seppe, o non volle scancellarle dalla sua mente, e però unitamente alle verità, che l'uso de' cristiani e il proptio suo ingegno gli avevano ispirate, profuse largamente le immaginarie speculazioni su le differenze della provvidenza e del fato, del dio per sè, e della cosa divina che non è dio, dell'anima separabile dal corpo e dell'inseparabile, su le mistiche ed allegoriche invenzioni, e su tante cose puramente immaginarie, di cui abbondano le sue opere. Dopo Proclo seguitarono anche molt'



(a) Parbimele proem, ad Dionisii spera .

altri a coltivare la medesima filosofia fanatica ed entusiarica della scuola alessandrina; e Marino, suo discepolo, e scrittere della sua vi ta, scrisse anche questioni filosofiche ned altre opere su quel gusto i ed Lisloro gazeo, e la celebre ed infelice fipazia, e Damazio, e vari altri abbracciarono ed illustrarono quella mistica e teologica filosofia tanto da tutti stimata; ma sebbene è da credore che tutti questi ed altri filosofi, le cui opere sono perite, qualche lume recassero a quelle dottrine, noi riguardando alle testimorianze di stima e considerazione, che di tutti i filosofi di que tempi ci hanno lacciate gli scrittori contemporanei, e molto più esaminando le loro opere, che ci sono rimaste, e quel poco che può rilevarri da itolio e da frammenti di quelle che sono perite, possiamo dire senza entizione che, negli ora citati Plostino, Porfirio, Jambitio, e Proclo, possediamo tutto il fondo di quella filosofi.

nc8 Merrio della filos-fia alessandrina,

Qual conto dunque dovremo fare degli siudi filosofici di tutti que' secoli, delle meditazioni e fatiche di tanti e sì stimati filosofi, e degli esuberanti elogi, e delle lusinghiere dimostrazioni di stima e venerazione delle quali li ricolmavano i maggiori uomini del loro tempo? Non sono eglino pieni, come abbiamo detto, i libri di que' filosofi di sottigliezze, di ragioni immaginarie, e meramente ideali, di teurgiche teorie, di superstiziose pratiche, d'evocazioni, e d'apparizioni, di estasi, di divinazioni, d'anili favole, e di vane credenze? E la cieca venerazione con cui erano tali dottrine ascoltate ed abbracciate dagli altri, non prova abbastanza che quella era la comune maniera di pensare di quell' età? E che altro provano se non la debolezza de'lumi di quelle scuole gli opuscoli delle antipatle e simpatle d' Anatolio, e di Democrito filosofo di que tempi, quello delle scelte di Massimo, ed altri simili avanzi della filosofia di tutti que' secoli? E non ne sono anche manifesta confermazione le puerili favole, i portentosi fatti, gl'inverisimili ed insussistenti racconti di cui sono piene le vite di que'filosofi, composte tutte da scrittori che anch' essi aveva-

Pile sod mentat ori Aristotala

no molta riputazione in filosofia? Tutto insomma ci fa vedere quanto fossero decaduti gl'ingegni, tutto ci prepara alla rozzezza e barbarie della filosofia de'secoli susseguenti, tutto ci conduce a' ghiribizzi ed alle cavillazioni degli scolastici. Quelle questioni su la materia prima, se la materia sia la stessa privazione, ovvero la privazione si predichi della materia, ed altre simili (a), quelle divisioni d'essere in potenza, d'essere in atto, e d'essere atto (b), quelle ricerche su la corporeità, se sia ciò che risulta da tutte le parti e qualità, ovvero una forma che infusa nella materia faccia il corpo (c), quelle questioni delle ragioni univoche ed equivoche degli enti (d), e parecchie altre che leggiamo in Plotino, non sono esse presso « che le medesime che hanno poi fino a' nostri tempi menato tanto romore nelle scuole? E che altro erano gli strepitosi schiamazzi degli scolastici su gli universali, che gli argomenti e i trattati di Porfirio nella sua introduzione a' cinque predicabili d' Aristotele? Onde non è da far maravielia che dalla scuola alessandrina, e dalla setta eclettica, tanto da molti encomiata, vogliamo prendere il principio della scolastica, sì gravemente biasimata da tutti. Tanto più che a'que' tempi aveva Aristotele illustri partigiani, e le sue opere occupavano gli studi di molti filosofi, che le volevano comentare. Già prima di Plotino sotto gl' imperadori Autonino Caracalla, e Settinio Severo fiori Alexandro Afrodiseo, che fu il grand'interprete ed espositore de libri d'Aristotele, rispettato e seguito non solo da greci posteriori, ma dagli arabi e dagli eruditi peripatetici fino a' nostri dì. Porfirio e Jamblico, com'abbiamo detto, Massimo bizantino, Siriano, Proclo, e quasi tutti i professori più celebri della scuola alessandrina comentarono e rischiararono le opere d' Aristotele. Nome illustre si fece nel secolo quarto, non solo presso i filosofi ma eziandio presso i cristiani, l'aristotelico Temistio, le cui illustrazioni delle opere d' Aristotele, se non sono giunte fino alla nostra età, servirono però grandemen-

(a) Enn. II, IIb. IV.

(r) lib, l. VIL (d) Ess. VI, L I, te agli antichi per propagare la peripatetica filosofia. Maggior credito ed autorità, che presso i greci Temistio, ebbe presso i latini Boezio, e dirò anche che, se non maggiore eloquenza ed erudizione, mostrò certo maggiore adesione ed attaccamento alla dottrina aristotelica, che volle introdurre nell'occidente, La filosofia d' Aristotele non era ancor ricevuta, o, per dir meglio, neppure conosciuta da' latini, e dopo l'epicureo Lucrezio, l'accademico Tullio, e lo stoico Seneca, appena abbiamo i soli Apulejo (a) e Macrobio (b) che scrivessero di filosofia, e questi due furono, dichiarati platonici, Marciano Capella, nella sua opera enciclopedica delle nozze di Mercurio e della Filologia, abbracciò tutte le arti del trivio e del quadrivio, che poi vennero in tanta fama, e pertanto anche la dialettica, come una di quelle; ma non fece che accennarne le prime nozioni , senz' aver d'uopo d'entrare , in alcun sistema d' Aristotele, nè di Platone (c). Boezio fu il primo che facesse conoscere Aristotele a'latini: egli tradusse alcune sue opere, ne comentò e spiegò alcune altre, ed introdusse nell'occidente la sua fin allora sconosciuta dottrina. Contemporaneamente a Boezio scriveva Cassiodoro, clire le opere teologiche, l'enciclopedica delle sette discipline, una delle quali era la dialettica, come abbiamo detto. Maggiore estensione di notizie abbracciò sant' Isidoro di Siviglia ne' venti libri dell' etimologie, dove non solo trattà delle solite sette discipline, ma della medicina, delle leggi, della teologia, della geografia, di tutte le arti, e d'ogni cosa, e d'ogni materia diede quelle nozioni che allora si avevano, e ci lasciò un' opera, che può in gran parte dirsi filosofica per gli argomenti che tocca, ma che pochissima filosofia contiene, e che anzi ci fa vedere quanta fosse la ristrettezza de'lumi filosofici di quell'età . L' opera d'Isidoro fu il libro classico de' seguenti secoli presso i latini, e può servirci di prova dello stato della filosofia presso i medesimi. Alquanto meglio stava anche allora presso i greci. Giovanni

Filosofia de' latini. Jer Boezio.

Sant' Isido-

After greck

<sup>(</sup>a) De phil. de dogm. Plat. (b) In Jamu, Sciptonic .

<sup>(</sup>e) De nupt. Mesc. et Philal.

detto, or il Grammatico per essere forse professore di grammatica, or Filopono pel suo amore della fatica, o per la sua studiosità, non lasciò quasi libro alcuno della filosofia d' Aristotele che non illustrasse co' suoi dotti comenti; e Simplicio con più attenta diligenza, e con maggiore profondità ed erudizione recò nuovi lumi alla dottrina di quel maestro. E Simplicio e Filopono, unitamente ad Alessandro afrodiseo e Temistio, sono stati gl'interpreti d' Aristotele, a cui più strettamente si sono attaccati i posteriori filosofi.

In questo stato trovavasi la filosofia quando entrarono gli arabi in Alessandria, dispersero quelle scuole, abbruciarono le biblioteche, ed estinsero la filosofia e la letteratura de' preci. Non tardarono però molto a pentirsi di questa fanatica loro barbarie, e cercarono di compensare i prodotti danni coll'amare, coltivare, e proteggere ardentemente gli studi, come abbiamo altrove fatto vedere assai lungamente. Ma venendo ora in particolare, com'è del nostro proposito, alla filosofia, vedremo che questa, tuttochè introdotta con assai felici principi presso gli arabi, non vi ottenne i corrispondenti progressi. Platone ed Aristotele furono al principio i filosofi degli arabi; i loro libri si tradussero in arabo, e la loro dottrina si sentì risonare nelle scuole de saraceni; ma poi vi rimase solo Aristotele, e quest'anche nelle parti solianto le meno utili della dialettica e della metafisica. Nome illustre e glorioso vediamo per capo della lista de' filosofi mussulmani Alkindi, la fenice della sua età, e la radice, o il fondamento delle scienze atabiche del suo tempo (a), chiaro in ogni disciplina de greci, persi, ed indiani, nella filosofia ugualmente che nella medicina, e in ogni parte delle matematiche (b), il filosofo per antonomasia degli arabi (c), uno de'dodici più grandi ingegni che fossero comparsi al mondo avanti il Cardano (d); Alkindi, vivuto nel principio del no-

(a) Mubamed Iracides apad Hopting. Bi-(b) Arab, philos, Biblioth. ap. Catie, t. L.

Deg. 353-, seg.

(c) Alulpharagies Dy natt, bist, ad ann. (d) Card. De subtil. lib. XVI.

no secolo, celebrato con ogni elogio non solo dagli asiatici di que' tempi, ma eziandio dagli europei de nostri, di cui noi abbiamo parlato tant' altre volte; Alkindi può riputarsi il primo filosofo di quella nazione, il Talete, e il Pittagora de mussulmani. Qual miglior capo poteva desiderare l'arabica filosofia? Versato nelle matematiche e nella medicina, potè trattare la fisica con maestria, e tutta la filosofia con sodezza e profondità. Egli infatti, portato dall' amore di questa scienza, scrisse un libro esortando allo studio della medesima; ma ne uni un altro per persuadere che si spera indarno d'acquistare la filosofia senza cognizione delle matematiche. Co'lumi di queste entrò in punti idrostatici, meteorologici, ed ottici, e in aliri di vera fisica, a cui non giungevano i filosofi greci di quell'esà. Le prove dell'esistenza e dell'unità di Dio, e della semplicità ed immortalità dell'anima, le virtà, le passioni, la repubblica, il governo, ed altri punti sublimi ed interessanti formavano i soggetti delle sue opere filosofiche, nelle quali non era egli cieco seguace d' Aristotele, ma abbracciava alle volte i sentimenti di Platone, e talor anche pensava da sè, e si formava una filosofia, che poteva chiamarsi sua. Quale sciagura per le lettere arabiche, e per la filosofia europea, che un filosofo come Alkindi si lasciasse condurre dal gusto del suo secolo, e si occupasse tanto in predicamenti, e in universali, in osservazioni su l'arte sofistica, e su le dialettiche argomentazioni, in comenti ed illustrazioni dell' organo, degli analitici, e d'altri libri logicali d'Aristotele, e che facesse conoscere e gustare a' suoi nazionali quel filosofo in tali scritti poco importanti, anzichè nella storia degli animali, nell'etica, ed in altre opere di maggior peso ed utilità (a)? Poco di poi nel medesimo secolo d'Alkindi. Thabit, matematico non meno illustre di lui, scrisse anch' egli di filosofia, e fece comenii delle opere d' Aristotele. Ma che? Epitome degli analitici priori, compendio della dialettica, trattato delle figure de'sillogismi,

habit -

(4) Arab. phil. bibl. etc. Ibid.

ristretti de'libri delle categorie, dell'interpretazione, o perihermenias, e di tutti gli analitici d' Aristotele furono gli scritti filosofici che . in mezzo alle gloriose sue fatiche intorno alle opere d' Apollonio , d' Euclide, di Nicomaco, di Tolomoneo, e di Galeno, in mezzo alle sublimi speculazioni su le più gravi materie di geometrìa e di astronomia, ed a'trattati curiosi ed utili di vari punti di medicina, diede agli studiosi mussulmani il filosofo Thabit (a). Coll' esempio di due sì illustri filosofi, che potevano fare i loro successori? Scrisse poco di poi in filosofia sul principio del decimo secolo Alfarabi, stimato il principe de' filosofi da' maomettani; ed uomo erudito ed enciclopedico, qual egli era, compose un'enciclopedia, cui nessun dottore aveva data la simile, siudiò Platone, e scrisse per rischiarare i suoi libri e la sua dottrina, esaminò la filosofia d'Aristotele, e compose alcuni libri per iscoprire i veri sentimenti di Platone e d'Aristotele, e per provarne la concordia e conformità, ricercò l'origine della filosofia, fece l'esame della dottrina de'filosofi, trattò degli studj da premettersi a quello della filosofia, e scrisse molte opere che, se non uno spirito filosofico, potevano almeno ispirare il gusto d'un'utile erudizione . Ma entrando più intimamente nella filosofia, s' ingolfò in comenti non solo d'Aristotele, ma altresì de'suoi comentatori Alessandro e Porfirio; si perdè in opere su' sillogismi e su'sofismi, sul punto indivisibile, su l'intelletto, e su l'intelligibile, e su altri simili argomenii; s' occupò troppo nelle metafisiche sottigliezze, e nelle dialettiche cavillazioni, e poco o niente lasciò scritto di soda filosofia (b). Nella siessa guisa filosofarono il celebrato Esciari, Alhagebi, Alkuangi, e migliaja d'altri filosofi saracini, che tutti si occuparono nello spiegare il senso, e l'uso delle proposizioni complicate, de' sillogismi contorti, delle ambigue parole; tutti fecero il più serio studio su le triche logicali, e tutti corsero dietro alle dialettiche e metafisiche sottigliezze, senza entrare nelle ricerche che possono render utili i filosofici studj . E' curioso a questo proposito un tratto d'Avicenna , riportato

3:8 Avicanna

(a) drab. phil. bibl. ibid. p. 386, seg.

the Ibid.

da Abulfaragio (a), e con qualche piccola variazione dalla biblioteca arabica de filosofi (6), cioè, che qualora gli occorrevano delle difficoltà in qualche questione, o non trovava il mezzo termine d'un sillogismo, correva al tempio, e faceva al Signore fervorose orazioni, finchè non gli si manifestasse ciò che v'era d'astruso e recondito, e che passava le intiere nosti a leggere e scrivere su que'punti; e se talvolta restava preso dal sonno, i sogni versavano su le agitate questioni, e molte volte gliene portavano la soluzione. Ne cessò mai Avicenna da sì ardente applicazione, finchè non ottenne una piena cognizione della dialettica, e della fisica. cioè della dialettica e fisica aristotelica. Che non avremmo potuto sperare da' sottili ingegni degli arabi, con tanto impegno ed ardore per le scienze e con sì instancabile applicazione, se si fossero rivolti a coltivare una vera ed utile filosofia? Ma gli arabi impiegarono i loro studi e l'acutezza del loro ingegno in sottigliezze e cavillazioni, e recarono però più danno che vantaggio alla filosofia.

Logiche, introduzioni alla logica, compendi di logica, trattati delle categorie, delle proposizioni, delle definizioni, delle illazioni de' sillogismi, comenti, e scritti logicali d'ogni maniera erano i frutti delle loro filosofiche meditazioni. Il celebre Ratis, in mezzo alle stimate sue opere di medicina, scriveva epitomi degli analitici, epitomi delle categorie, introduzioni alla logica. Avicenna, non men famoso che Rasir, dopo i premurosi studi sopraccennati, si tratteneva in poemi sopra le proposizioni, e in trattati delle relazioni predicamentali, e trascendentali, e delle illazioni de' sillogismi: Alcarafi s' occupava in iscrivere libri per esporre il senso e l'uso delle proposizioni reduplicative; e così tutti i filosofi mussulmani impiegavano il loro ingegno, e le loro fatiche in trattare frivolissime questioni, e argomenti di pochissima utilità. Ma i più copiosi e frequenti scritti filosofici degli arabi erano i comenti su qualche filosofo; anzi frequentemente vedevansi comenti Tom. VI.

Stud) degli srabi nella filosofia .

Comenti.

PP

(a) Dyness. IX.

(b) Castel p. 36

á de'

su gli stessi comentatori. Aleuandro afrodiseo fece comenti sopra Aristotele, e Alfarabio comentò i libri d' Alessandro, ed Abu Beker que' d' Alfarabio. Comentari diversi su la dialettica e metafisica d' Avicenna, comentari su la logica d' Alkuanet, comentari su la metafisica d' Alcuschagi , comentari su la logica di Negmedian , comentari sul libro de sofismi d' Alfarabio, e comentari su altri comentatori, sono i libri che più frequentemente s'incontrano presso i filosofi saracini. Fossero stati almeno valenti comentatori, e ci avessero rischiarato il senso di qualche illustre filosofo, e particolarmente d' Aristotele, su cui tanto studio avevano fatto. Ma poco in verità possiamo lodarci de'comenti arabici d'Aristotele, tuttochè lavorati colla maggiore attenzione, come abbiamo detto altrove (a) . Serva d'esempio l'allora da noi citato, e biasimato colle parole del Vives (b), il famoso Averroe, il più stimato e celebrato de loro comentatori; quegli che venne detto per-eccellenza e distinzione antonomastica il comentatore. Sarà difficile che in questo secolo, avvezzo ad amene e dilettevoli letture, si ritrovi un paziente censore che voglia accingersi a farne un attento esame; ma basta dare uno sguardo a qualunque libro de'suoi comenti, per riconoscerne tosto la poca erudizione, l'inesattezza e l'inabilità. Lodasi egli nel principio de'libri della fisica ascoltazione d'essere stato l'unico che gli abbia illustrati tutti, non avendone comentati che alcuni pochi Alessandro afrodiseo; segno che mancavagli la notizia de' pieni ed eruditi comenti e che su tutti ci aveva lasciati Simplicio. Commette frequenti falli nella citazione de' nomi degli antichi filosofi, interpretando dommi degli erculei, dove Aristotele dice sentimenti d' Eraclito , prendendo Protagora per Pittagora, e così d'altri; tralascia talora i sentimenti d'Aristotele, talora n'aggiunge altri, che non sono di lui, e spesso gli spiega

in un senso diverso da quello che ha l'autore, e rare volte, o non mai dà qualche vero e pregevole rischiarimento al testo, che ci comenta. Quale disgrazia pe'secoli posteriori l'avere per soli

(a) Tam 1, c, VIII

(b) De corrept, art. etc. lib. V.

interpreti della dottrina d'Arinotele, e, per sole guide de filosofici studi Averree, Avicemus, Abu-Birber, o Aven Pace, ed altri arabi! Noi nondimeno dobbiamo professare a questi gatata riconoscenza, perchè da loro libri soltanto preserco i nottri maggiori qualche barlume della dottrina d'Arinombe, e vennero in dedicirio d'acquistante migliori lumi, e d'inoltrarsi nella filosofia.

Filmsofie de' greci de' bissi

I Greci conservarono qualche memoria degli scritti d' Aristotele nella lingua originale; e Leone Magentino, Eustazio, Niceforo. Blemmide, Michele efesio, Michele Psello, ed alcuni altri fecero spiegazioni, comenti, ed epitomi d'alcune opere d'Aristotele. Ma che? questi non erano più originali degli arabi nelle loro sposizioni, contentandosi di copiarle da altri spositori; ed essi, come gli arabi, si applicarono particolarmente ad illustrar quelle opere, che meno vantaggio recavano alla vera filosofia. Magentino raccolse da Anmonio principalmente, e poi anche da Alessandro, e da qualche altro la sua sposizione del libro dell' interpretazione, e così parimente compilò da altri greci comentatori i suoi comenti su g'i analitici priori (a); Eustazio comentò i libri dialestici di Aristotele; Blemmide e Pachimele fecero epitomi e compendi della sua logica, e gli analitici, le categorle, e i libri dialettici d' Aristotele formavano le delizie e lo studio de' greci filosofi, come degli arabi . Anche Michele Psello , il più grand'uomo che abbia prodotto in que'secoli la Grecia, l'unico forse che avessero i greci, che meritasse un'assoluta preferenza sopra i mussulmani. Psello stesso s' occupava in parafrasi de' libri logici e fisici d'Aristotele, nè sdegnava di entrare in dispute dialettiche col famoso Italo, e di rispondere all'intricate ciurmerie di quel pregiato sofista (b). Il medesimo Psello, o chi che sia l'autore dell'elogio di Simeone Metafraste, riportato sotto il nome di Psello dal Fabricio (c), dice quali fossero le occupazioni de' filosofi di quel tempo, i quali o.

p p 2

(c) Bill, react, tom. VI. 1. V. c. V.

<sup>(</sup>a) Fabe, Bibl. grace, t. VI, lib. V. c. V.

consumavano la loro vita in dialettiche interrogazioni, o facevano ricerche su le ipotesi fisiche, movendo inutili liti e contraddizioni. Quest'amore de' dialettici combattimenti, che regnava al tempo dell' Italo e di Piello, durò ancora per alcuni secoli; e noi vediamo in un passo d' Agatangelo, riferito dall' Allazio, dove parla di Giorgio Lapita (a), che nel secolo decimoquarto si dilettavano perfino i principi e i re d'assistere a simili dispute, come faceva il re di Cipro, che aveva in sua compagnia molti filosofi, e godeva di sentirli disputare, e battersi mutuamente colle frecce de sillooismi. Poco profitto ritrarsi poteva da simili studi de greci filosofi; ma questo, qualunque si fosse, non si comunicava alle nostre scuole, nelle quali non penetrava il menomo sentore della greca letteratura. Le scuole dell'occidente non erano ancor entrate nell' ambizione di distinguersi negli studi della filosofia: il trivio e il quadrivio, o i primi elementi delle sette discipline, o sette arti liberali ocupavano abbastanza gl'ingegni degli studiosi, per non pensare ad impiegarsi in altre speculazioni, Marciano Capella, Cassiodoro , sant' Isidoro , Alcuino , ed altri scrittori dell' enciclopedia di quell'eià, erano i libri classici delle scuole : chi voleva più inoltrarsi nella filosofia faceva anche studio di Vittorino, della dialettica che correva sotto il nome di sant' Agostino, de' libri di Boezio ad illustrazione d'alcune opere d'Aristotele, e di pochi altri simili scritti. Sarebbe stato da desiderare che si contentassero di questa superficiale e più filologica che filosofica dottrina : quanti errori teologici, quante vanità filosofiche non si sarebbono risparmiate! Non avrebbe occupate le scuole lo spirito eristico, e l'amore delle dialettiche e metafisiche sottigliezze, che ha poi regnato per tanto tempo, e sarebbono quelle rimaste più docili per abbracciare senza opposizione la buona filosofia, quando si fosse lor presentata. Ma l'ambizione di distinguersi portò i filosofi a muovere sottili questioni, e a cercare la fama in difficili baje, e in laboriose

(a) De Genniis .

ed intricate inezie. Come la filosofia di quelle scuole tutta si riduceva alla dialettica, quelli salivano in maggiore riputazione di filosofi scola che maggior romore menavano colle dialettiche sottigliezze. E perciò molti, diceva Giovanni Sarisburiense (a), non dieci, non vent' anni , ma tutta intera la loro vita consumano nella logica; e ancora quando la vecchiaja snerva il corpo, rintuzza l'acume della mente e de'sensi, e mortifica la vivacità de'piaceri, sola la logica si porta in bocca, si tiene nelle mani, e leva il tempo, e la voglia d' ogn' altro studio. Noi abbiamo riportati altrove (b) alcuni esempj di quest' amore delle dialettiche cavillazioni, ed abbiamo accennate certe arguzie, e certe sofistiche argomentazioni chiamate qualidiche, le quali adoperate già anticamente dagli stoici, come vediamo in Seneca (c), e poi andate in dimenticanza, vennero a questi tempi richiamate alle scuole da Gualone, da cui presero il nome di gualidiche, e formarono le delizie de'letterati (d). Ma lasciando da parte queste troppo basse e volgari sottigliezze, altri filosofi più famosi e più acuti di Gualone, istituirono questioni su più sottili e sublimi argomenti, e per ostentazione del loro sapere in tal guisa insegnavano agli scolari, che questi non potevano intenderli, e credevano ogni loro sillaba pregna de' secreti reconditi di Minerya, come dice il sopraccitato Giovanni Sarisburiense (d). La natura degli universali era il gran soggetto delle loro questioni, e il famoso palladio, per cui tutti i filosofi erano in armi. Rostellino, verso la fine del secolo undecimo, sostenne valorosamente non essere gli universali che puri nomi; ma quest' opinione, benche sostenuta da Abailardo contro gli attacchi d' Alberico e d'altri contrari, perì quasi intieramente col suo autore, dice il medesimo Sarisburiense (e), sebbene dopo qualche tempo venne rinnovata dall' Occam, celebre ne'secoli posteriori presso gli scolastici. Guglielmo Campellense, factoso dialettico di Parigi, pre- Campellense.

<sup>(</sup>a) Metalog. lib. It. c. VII. (b) Tom. I . c. IX. to Eo. XLVIII.

<sup>(</sup>d) V Ep st Wibaldt ad Manegoldem : pud latten Cellet. e h. 10m. Il. (4) Ibid. c. XVIL (e) lb-d.

moveva al contrario la realità degli universali, volendo che l'animalità, la razionalità, e l'uomeità, per così dire, o umanità, che si predica, per esempio, di Pietro, o si dice esistere in un uomo, sia essenzialmente la medesima in tutti gli altri individui, fra' quali non v'è alcuna diversità nell'essenza, ma sola la varietà della moltitudine degli accidenti, ch'è poi l'universale a parte rei tanto vociferato nelle scuole. Il celebre Abailardo s'oppose alla dottrina di Guolielmo, el' obbligò a correggerla, ed anzi ad abbandonarla, il che apportò a questo non piccolo discredito, ed un quasi universale abbandono alla sua scuola, siccome quella che non aveva altro merito di dottrina che la sentenza degli universali (a). Abailardo, il gran dialettico di que' secoli, il più famoso maestro di tutta la Francia, alla cui scuola accorrevano anche dall'Inghilterra e da altre nazioni: Abailardo, detto dal Sarisburiense suo scolare, peripatetico palatino, chiaro dottore, e in tutto maravielioso (b); Abailardo, impugnatore acerrimo di Guglielmo e de realisti, s' aitenne più a nominali, ma non li seguì interamente, e volle gli universali , quali poi dissero i peripatetici gli universali logici, atti ed opportuni a predicarsi di molti, come sembra potersi spiegare quel sermones intuetur , et ad illos detorquet quidquid alicubi de universalibus meminis scriptum, che d'Abailardo dice il Sarisburiense, dopo aver detto di Roscellino, che consistit in vocibut, e dicendo d'altri poco di poi, che versatur in intellectibut, et eos dumtaxas genera dicit esse, es species (c). Ma che serve esaminare con diligenza quali fossero le opinioni di que'filosofi. o per dir meglio di quei dialettici intorno a tali questioni? Noi rimettiamo i curiosi di simili erudizioni al medesimo Sarisburiense (d), . che lungamente ne parla, e pur dice di tralasciare le opinioni, e gli errori di molt'altri, e solo conchiuderemo colle parole di lui, che lo studio di tutti i filosofi di que' secoli tutto versava su gli universali, e che la spiegazione d'essi era per loro il più grand

(a) V. Abarl, Hist. calam. Saare (b) Metale lib. II , c. X, et XVII. (e) Ibid

affare, e l'oggetto delle più sottili e profonde loro ricerche, altissimum negotium, et majoris inquisitionis (a)-

Introduzione e libri arabi-, e degli Ari-

Oueste ed altre simili questioni dialettiche, che per tutto l'undecimo e duodecimo secolo occuparono le scuole filosofiche della Francia, dell'Inghilterra e della Germania, s'agitavano senz'alcuna notizia delle opere filosofiche degli arabi, e con pochissima di quelle d'Aristotele il quale, tutto che avesse già ottenuto l'antonomastico nome di filosofo (b), non era conosciuso e ssimaso che per la sua dialettica. la quale pure solo per le traduzioni di Boezio s' era introdotta in quelle scuole. Ma allora comparvero in queste parti le opere filosofiche de' mussulmani, e le loro traduzioni, parafrasi, epitomi, illustrazioni, e comenti di quelle dell'universale maestro e filosofo Aristotele. Già, fino dal secolo decimo, Gerberto era corso fino alla Spagna per acquistare i lumi degli arabi, che sparse quindi per le scuole europee, e poi nell'undecimo, Costantino Africano fece conoscere con alcune traduzioni le arabiche dottrine : ma nel secolo duodecimo, Adelardo Goto, Gherardo cremonese, Murley, Ottone frisinghense e molt'altri, e nel principio del seguente Michele Scoto e moltissimi eruditi, eccitati dall' imperadore Federigo II, empirono l'Europa di traduzioni di libri arabici, e di traduzioni eziandio de greci; ma fatte su le traduzioni arabiche, non sul testo originale de medesimi. Allora furono più coposciuse: e bene o male intese che fossero, si resero più comuni le opere, e le opinioni di Aristotele, e s'accrebbero anche le questioni scolastiche. Era stata una fatalità per l'aristotelica filosnfia l'avere sempre incontrata l'abbominazione de'santi padri e de' dottori della cattolica chiesa. San Giustino, o chicchessia che sotto il suo nume scrisse direttamente contro le dottrine d'Arutotele (c), Lattanzio (d), san Gregorio Nazianzeno (e), san Basilio (f), sant' Ambrogio, e molt' altri padri greci e latini spesso levano il

<sup>(</sup>a) Ibid.
(b) b-1th, Ib'd., a: Policrit. Ith, VII, c. VI.
(f) drift, grav, mdam daym, evenin .

<sup>(</sup>d) De filta relig h. I., e. V., et al. (e) De thesh-gla or. h. (f) Contraffunomicm.

eretici antichi, e più ancora Berengario, Gilberto porretano, Almarico di Charires, ed altri moderni fondavano i loro errori su la dottrina di quel filosofo, così i buoni e sinceri cattolici detestavano quella dottrina, onde derivavano tali errori; e un concilio di Parigi, e un legato del Papa, e le più rispettabili autorità, proibirono la lettura de'suoi libri, e il Papa stesso Gregorio IX comandò a'dottori di Parigi, dove più strepito fatto avevano l'ereste, per così dire, aristoteliche, d'astenersi dall'uso di que libri proibiti, ristringendo però la proibizione fino ch'essi non fossero purgati e corretti, come più lungamente si può vedere nel Launoio (a), nel Feijoo (b), e in vari altri. Il fatto è però, che l'amore delle questioni dialettiche e metafisiche e la deferenza e venerazione per le opere d'Aristotele, collo strepito delle dispute, e colla copia delle arabiche traduzioni, prese ognor maggiori incrementi; e forse perciò i Papi stessi, e i religiosi e santi dottori, in vece di fulminare nuove condanne e proibizioni, stimarono più opportuno consiglio il purgure, e santificare le opere d'Aristotele, e ridurle leggibili ad uso della studiosa e cattolica gioventà. Con quest'oggetto, verso la metà del secolo decimoterzo, prima Alberto Magno, poi il suo discepolo san Tommaso d'Acuino fecero sposizioni e comenti di quelle opere, tolsero gli errori del loro autore, e de' gentili e de' mussulmani comentatori, e le resero cristiane, e le seppero applicare a spiegazione, e sostentamento delle teologiche verità. Alberto, più versato nella filosofia, e dialettante di chimica, di botanica, di mineralogia, di zoologia, e

delle scienze naturali, studiò i libri d' Aristotele, per acquistare in quelle scienze maggiori lumi, e li riguardò con mire più filosofiche che teologiche; sebbene la sua religiosità gli facesse correggere quanto trovava contrario a' divini oracoli e a' sacri dommi " della cattolica religione, non ricercava però di farne grand'uso

(a. De var. fotte Aritte etc.

(b) Teatro trit. b 1V. Merito y fortuna de Aristatilet ..

nelle dottrine teologiche. Ma san Tonmaso, che tutte le viste aveva rivolte al vantaggio della religione, si prese il pensiero d'esa- d'Assino. minare diligentemente, e di spiegare colla solua sua chiarezza tutte quelle opere d' Aristotele, che potessero formare un intiero corso di filosofia, il quale servisse di preliminare allo studio della tcologia, e levando dalle mani agli eretici quelle armi aristoteliche, con cui s' erano fatti forti per promovere i loro errori, rivolgerle a sostentamento e difesa della cattolica verità. Immerso egli pienamente nelle teologiche meditazioni, e guidato nelle filosofiche solamente da Aristotele, e da suoi comentatori, principalmente dagli arabi, non poteva produrre grandi scoperte, nè fare nella filosofia i progressi d'un Cartesto e d'un Leibnizio; ma nondimeno, quante giuste ed utili riflessioni, quante vere e sode ragioni, quante chiare e precise spiegazioni di passi oscuri e difficili d' Aristotele, e insomma quanta sincera e pura filosofia non si ritrova ne' suoi scritti? Reca veramente stupore a chi li legge con attenzione il vedere quel religioso scrittore in un secolo sì voto e battologo, in mezzo a tante questioni di nome, e a tante ridicole frivolezze, condursi sempre con tanta sodezza e sobrietà a schivare le vane ragioni e le inutili questioni, e mostrare in tutto si buon senso, chiara mente, e pesaio giudizio. A torto i posteri hanno voluto onorare col suo nome alcune opinioni su la distinzione virtuale minima, o precisione objettiva, su la possibilità d'una specie con un solo individuo, su la differenza dell'essenza dall'esistenza, e su mille altre simili baje, di cui ombra non vedesi ne suoi scritti: il santo e savio dottore s' è conteniato di spiegare la dostrina d'Aristotele. porre in chiaro molti passi oscuri e difficili, levarne altri erronei, e darci una filosofia la più istruttiva che allor potevasi, senza correre in cerca di vane questioni. Non negherò non persanto, che qualche pregiudizio non abbia recato alle lettere, e che maggiore eccitamento non abbia dato alla scolastica l'esempio di quel gran santo. Tante fatiche di sì autorevole dottore per illustrare le opere dello stagirita, tanto attaccamento alla sua dottrina, ed a Tom. VI.

9 9

quella de' su oi comentatori anche mussulmani, tanto e sì continuo uso della medesima per la difesa delle teologiche verità, canonizzavano in qualche modo le opere d' Aristotele, e facevano venerare come tanti oracoli quante sillabe si leggevano ne suoi scritti, e davano qualche motivo di scusa alle ardenti discute che s'eccitavano per afferrarne i legittimi sentimenti. E poi quel linguaggio e quello stile pretto e conciso, ma barbaro e duro, e quel metodo rigorosamente sillogistico, colle secche risposte, e distinzioni di parole da lui per la prima volta applicato costantemente alla teologia, fecero abbandonare quel poco che rimaneva di gusto d'eloquenza e d'erudizione, e dominare intieramente il metodo, e lo stile scolastico. Allora infacti Aristotele, e tutto il suo seguito d'arabici comentatori vennero in molto maggiore venerazione, allora s'accrebbero le dialettiche e metafisiche questioni, allora si moltiplicarono le precisioni, le distinzioni, le formalità, e tutto il corredo del barbarismo scolastico allora insomma la biasimata scolastica fu stabilita e fissata, e si mise in pieno vigore. Venne intanto il famoso Scoto, o Giovanni Duns, detto Scoto, e coll'estrema sua sottigliezza, che gli meritò il nome di Dottore sottile, accumulò senza fine le questioni, e le formalità scotiche, e tant'altri soggetti di questioni scolastiche, che rimasero onorati del suo nome fino a' nostri di, furono i frutti della sua troppo sottile filosofia. Pietro Ispano, diventato poi Papa, celebre per le summule logiche e per gli studi dialettici, contribuì molto anch' egli all' accrescimento, e rinvigorimento della scolastica, Guglielmo Occam, discepolo di Scoto, si fece gran nome nelle scuole; e rinnovando la sentenza di Roscelino di volere soli nomi gli universali, passò presso i posteri colla fama di capo de' nominali, alla cui setta apportò ancora maggior forza e valore il suo discepolo Buridano. Gabrielle Biel , Pietro Aureolo , Gregorio di Rinini , ed altri infiniti cercarono di distinguersi con inventare nuove questioni, propotre nuove soluzioni e risposte, formar nuove distinzioni e nuove parole, ed empiere di nuove frivolezze la filosofia scolastica.

Scoto ed akri scolastici. Questi filosofi trattarono per la maggior parte anche la teologia. ed anzi consideravano lo studio della filosofia come preliminare di questa; e pur troppo si risentiva la loro teologia delle vane ed inutili, e talor anche assurde questioni, che derivavano dalla loro filosofia. Le sette, che si formarono per promuovere le opinioni qual dell' uno, qual dell'altro di que' dottori, e lo spirito di partito che com'è naturale, dominava in tutte, sempre più confondeva ed oscurava le materie di cui doveva trattarsi. Le sette più note, più potenti e durevoli furono quelle de tomisti, e degli scotisti, sostenute principalmente da due ordini religiosi rinomatissimi, il tomismo da' domenicani, e da' francescani lo scotismo, benchè l'uno e l'altro avessero molti settari fuor di quegli ordini religiosi. Ma venendo nel secolo decimosesto i gesuiti, dichiarati seguaci di san Tommaso, ma che non abbracciarono tutte le sentenze, che pretendevano i tomisti essere sincere e legittime di quel santo dottore, e s'attennero piuttosto a quelle che con molto ingegno e dottrina espose il dottore esimio Suarez, si formò una nuova setta detta de' maristi che , quantunque sì recente e moderna, emulò in breve l'altre due tanto più antiche, e potè diventare nell'onore scolastico loro rivale. Non fece il Suarez. come Scoto e san Tommaso, comenti e questioni su le opere d'Ari stotele, e sol compose una metafisica, dove si trovano sode riflessioni, fine nozioni, e giustissime viste; ma che distesa in due volumi in foglio dà luogo a molti inutili ragionamenti. Parecchi furono a que tempi i gesuiti che, quantunque seguaci del peripatismo scolastico, filosofarono con qualche maggiore giudizio e sobrietà; e il Toleto ci lasciò una logica non meno g'udiziosa che sottile; e il Pererio scrisse de principi con un' eleganza, chiarezza, ed erudizione, quale non si vedeva negli altri filosofi peripatetici: e alcuni altri, quantunque scolastici, non s'abbandonarono alle scolastiche frivolità. Poco riparo però poterono arrecare al torrente delle cavillazioni ed inezie, che inondavano tutte le scuole. e che sommersero le sugristiche, non meno che le tomistiche, e

Sens scolesticks .

Suarrz, ad

le scotistiche. Come sentire senza ribrezzo tante questioni su la materia e la forma, se la materia esista per l'esistenza della forma, se appetisca le forme corrotte, e altre simili, sul possibile ed impossibile, su le chimere, e su gli enti di ragione, o di ragione raziocinante, o di ragione raziocinata, su le cagioni, se possano operare prima d'esistere, se vi possa essere mutua causalità. e suste le altre, che formavano il corso della filosofia, che tutte erano sul medesimo gusto, e che hanno fino a nostri di occupate le scuole, che hanno voluto conservare il peripatismo? Piangiamo l'ingegno umano, che sì facilmente si lascia smarrire dovunque è condocto dalla consuetudine, o da altre imperiose circostanze; maravigliamoci di tanti genj sublimi, che, capaci d'aprirsi da sè stessi i dritti sentieri per accostarsi alla verità, non sono stati buoni da entrare in essi ancor dopo essere stati aperti da altri, ed hanno seguitato a lasciarsi menare dietro le inezie e fatuità, e volgiamo lo sguardo da un quadro sì tristo, e sì poco onorevole alla filosofia, ad altro meno spiacevole e più glorioso allo spirito umano.

Aleri filosofi de tempi degli scolastici . In mezzo agli ora descritti studj scolastici vi furono sempre alcuni filesofi, che riguardarono storto migliore aspetto la filosofia. Noi vediamo nel secolo decimosecondo (insunasi Sariabustiane Ilamentaria amazamente, e replicate volte della meschinità e vanità degli studi filosofici dei soui tempi (i). Alfarto Magrao, tuttoche applicato secondo l'uso delle scuole agli studj logicali, non tralasciò di correre con più amorre, quilor ebbe tempo di farlo, dalle dapute di parole alle riscreche della natura (b). I nostri filosofi vantano i lumi di questo secolo, che arlisce intraprendere una il immenta opera, guale è la decantata enciclopeda. Che diremo noi non tanto del testri d'Alfassa X., e di Brasetto Latini, che sono anchi esis nel secolo decimoretzo picciole enciclopedae, quanto de gosti volumi de' quattro precèsi, dottrinile, storiale, naturale, e

(a) Pol cre, l.b. VII, c. IX.

(b) Lib. De anim. de miner. , al-

morale di Vincenzo Bellovacense; enciclopedia d'un uomo solo del secolo decimoterzo, paragonabile per molti versi con quella de' più vantati filosofi del decimottavo; superfiziale, e piena d'errori, di filosofia poco profonda, e d'erudizione mal sicura, quale appunto è in molti articoli la moderna enciclopedia; ma voluminosa, vasta, ed ardita come la medesima, che in grossi tomi tutt' il corso vuole abbracciare dell'umane cognizioni? Non è un portento pel secolo decimoterzo un filosofo, delle mire, della sagacità, de' lumi del celebre Ruggero Bacone, di cui altre volte abbiamo parlato? Nel seguente, Raimondo Lullio, Arnaldo di Villanova, ed alcuni altri ardirono di lasciare le vie battute dagli scolastici, e di ricercare per altre la verità. Ma assai più di tutti questi distolse gli studiosi dalle scolastiche inezie, e li diresse alla soda filosofia il non mai abbastanza lodato Petrarca, il quale non solo declama spesso contro i libri e gli scritti filosofici, che leggevansi nelle scuole (a), ma nel trattare che fa alcune materie filosofiche (b) abbandona le spine e i ghiribizzi scolastici, e spiega un'eloquenza ed erudizione, e un'eleganza e sodezza di ragionare, che faceva il più bello ed utile contrasto col barbaro stile, e colle insussistenti ed inette sottigliezze, ch'empivano i libri degli scolastici, e che vivamente eccitare doveva i gentili spiriti a fuggire gli aridi campi delle dialettiche dispute, e ricercare l'amenità dell'erudita e giudiziosa filosofia; nè temerò d'asserire, che il Petrarca, tutto che non abbia fatta professione di filosofo, sia stato il primo a dare il moto per la buona cultura della filosofia, ed abbia più d'ogni, altro giovato al suo ristoramento. Infatti dopo di lui si ravvivò l'amore de buoni autori, e il desiderio di ricorrere a'fonti, e di studiare la filosofia ne'libri originali; e nel principio del secolo seguente Leonardo Aretino, Ermolao Barbaro, ed altri, benchè più filologi che filosofi, ed anche Giovanni Argiropilo, Giorgio di Trebisonda, Teodoro Gaza, ed altri greci dimoranti nell'

Vincenzo Bellovacenso .

Roggero Sa

Petrares

(a) De mi ipine, et mult, ignor. Smil lib.,

(b) De rewed, uttlusque foreance, de verd
tap, etc. etc.

Italia, ed istrutii nella lingua latina, tradusero dal greco originale in una colta e leggibile latinità vari libri d'Artistatle, che prima non avevanti che in barbaro stile, e ricavati dalle arabiche traduzioni; e Andorgoto camaldolese tradusse le vite de filosofi di Lacerzia; e Paracuro Eilefig (a). Niccio Ecuanoly. Lacerza Valla (a), ed altri eruditi scrissero opere filosofiche senza il gergo scolastico, e in varie guite s'incominciò ad introdurre il bosto gusto, e l'erudizione nella filosofia, e a predersi il servite attaccamento all'arabico Aristotele, ed alle questioni che si agitavano nelle scoole.

Disgue s merito della i losofia platoni e dell'aristoni lica .

A ciò giovò grandemente l'ardente disputa che si accese allora fra greci, e che si comunicò eziandio a latini, sul merito d'Aristotele, e di Platone. Mentre regnava in tutte le scuole latine Aristotele, e gli stessi filologi, ed eruditi grammatici latini e greci contribuivano alla sua maggiore celebrità , venuto in Italia al concilio di Firenze Gemisto Pletone, uomo dottissimo, e zelante predicatore del merito di Platone, ispirò al gran protettore delle lettere Cosino de Medici , ed a letterati della sua corre l'amore e la venerazione per la dottrina dello stimato suo filosofo, e gettò i semi, che sì pronti e ricchi frutti produssero nell'accademia platonica, che sorse in quella città. Nè di ciò contento, riflettendo che la somma stima in cui tenevansi le dottrine d' Aristotele poteva pregiudicare alla propagazione della platonica, ritornato in Grecia scrisse un'opera su la differenza tra la filosofia platonica e l'aristotelica (d), nella quale non solo dà la preferenza, com'è naturale, alla platonica, ma carica di derisioni e d'insulti l'aristetelica. Quest' opera di Genisto in vece di ritrarre molti dall' ariatotelica filosofia, e richiamarli alla platonica, inasprì gli animi di tutti, e perfino il suo discepolo e dichiarato platonico Bestarione scrisse un libro in difesa d' Aristotele contra alcune accuse fattegli

<sup>(</sup>a) De mer, diceiple, Compinion, al. (d) De glaten, er aristot, gbilhorghiar 69f-(b) De dorle igeor, etc. De saprentia, et al. ferentia.

(D) De dollerica, al.

da Pletone (a). Prese l'armi a favore d'Aristotele particolarmente Giorgio Scolario, detto anche Gennadio, e propose a Pletone forti obbiezioni; ma Pletone pieno d'ardire e surore non tanto volle fare le sue difese, quanto distendere un'amara invettiva comro il suo impugnatore (b). Venne in campo, contro il medesimo Pletone . Teodoro Goza il quale , berchè versato particolarmente negli studi grammaticali, era anche molto istruito nella filosofica erudizione. Uscì alla difesa di Pletone, contro le accuse del Gaza. Michele Apostolio, e la questione fu allora dalla Grecia trasportata nell' Italia, dove sì il Gaza, che l'Apostolio a que'dì dimoravano profughi dalla patria. L'acerbità della risposta di questo era degna dello stile dell'eroe, che prendeva a disendere; e perfino il suo protettore ed albergatore generoso Bessarione la dissapprovò apertamente in una lettera a lui stesso diretta. In ben diversa maniera, e con molto maggiore moderazione rispose ad Apostolio un altro greco dimorante parimente in Italia . Andronico Calluto, il quale, tuttochè diretto ad inalgare Aristotele sopra Platone, si meritò l'approvazione dello stesso platonicissimo Bessarione. Ma il più accanito e furioso avversario di Gemisto Pletone fu Giorgio di Trebisonda il quale, non contento di difendere Aristotele e d'abbattere il suo impugnatore, si rivolse arditamente contra lo stesso Platone, e l'attaccò in ogni parte senza ritegno con intollerabile tracotanza. Non potè il rispettabilissimo Bessarione portar in pace tant' insolenza, e con tutto il peso della sua erudizione e della sua gravissima autorità si scagliò contra Giorgio Trapezunzio, e una dotta opera scrisse contro di lui senza nominarlo adversus calumniatorem Platonis, nella quale non solo con molta erudizione e giudiziosa sobrietà espose la dottrina platonica, ed anche cercò di trovarla somigliante alla cristiana, ma prese altresì le difese della vita e de costumi dell'oltraggiato Platone. Con

<sup>(</sup>a) Ad dieta Piethonis in Aristotalem de sub-Manta , (b) Ad Scholarii por Aristotile objectiones, V. -Manta , De terbas Gegoties upud Fabricium Bold. Fr. ben. X.

Filosofi se gatel di Pleto

queste dispute fra' greci eruditi, benchè portate alle volte tropp' oltre, si recava qualche vantaggio alla filosofia; dacchè si faceva meglio conoscere la dottrina d'Aristotele e di Platone, e col dover riconoscere qualch' errore nell' uno e nell'altro s' andava scotendo il giogo peripatetico, ed acquistandosi un pò di filosofica libertà. A ciò s' aggiunse l'entusiasmo platonico, che s'era acceso a que' tempi anche fra gl' italiani, particolarmente nella Toscana. Il celebre Cosimo de' Medici , detto Padre della patria , eccitato da Gemisto Pletone, promosse fra molti letterati da lui protetti il platonismo, e istituì in Firenze l'accademia platonica che, levata poi da Lorenzo il Magnifico a maggior perfezione a ha fatto passare fino a' posteri la sua celebrità . Marsiglio Ficino era l'anima di quell' accademia, cui singolare ornamento apportava il tanto famoso Giovami Pico della Mirandola . Cristoforo Landini , Giovanni Cavalcanti, Filippo Valori, Francesco Bandini, Leon-Battista Alberti, ed altri nomi illustri nella letteratura, mentovati da Marsielio Ficino in una lettera (a), entravano in quest'accademia, e concorrevano con nobile emulazione a recare maggiori lumi alla filosofia di Platone; ed ardirò d'asserire che non vi è alcuno nè latino, nè greco, a cui deggia tanto la dottrina platonica, quanto a Marsielio Ficiare, il quale non contento dell'illustrazione dell'opere del maestro Platane, tradusse anche, e cercò di rischiarare la dottrina di Plotino e de'più rinomati platonici. Questi studi, benchè talvolta versassero in questioni di parole, non terminavano come gli scolassici in ghiribizzi, ed in sottigliezze insussistenti, ma tendevano a procacciare la vera intelligenza di Platone e d'Aristotele i quali, quantunque nella fisica fossero ancora molto lontani dalla vera dottrina, avevano nondimeno nel resto della filosofia nobili idee, sublimi pensieri, e molta erudizione; onde con quelle dispute, e con quegli scritti si elevava la mente, si dilatavano le viste, e si desiderava di sapere più che non s'imparava nelle scuole. Quindi incominciarono alcuni a pensare da sè, altri ardirono di diminuire

(a) Ep. ad Uranium lib. Xl. Epittol.

l' autorità del venerato oracolo d'Atianele, altri a faccia scoperta is misero a declamare contro gli study scolastici. Ranmondo Subarade, alla fine di quel secolo, scriisse una teologia naturale degna de' lumi di questo. Il Virus, al principio del seguente, declamò con molt'eleganza di stile, forza d'eloquenza, e copia d'erudizione contro 'i virji degli scolatici, ed addito in qualche modo le più dritte vie per acquistare la vera filosofia (o). Molti seguaci si fece ce Tenfrato Paracelo colla sua dottrina chimica, i cui principi, o elementi facevano irreconciliabile guerra sgli aristotelici.

Ma nessuno s'avventò con tant' impeto e furore come Pietro Ramo contro Aristotele, e contro tutta la sua filosofia. Quale stupore non recò a tutte le scuole la temerità del giovine Ramo, che arditamente sostenne in pubbliche tesi, contro gli argomenti de' più gravi professori, essere tutto falso quanto aveva scritto Aristotele? La logica d' Aristotele fu da lui presa particolarmente di mira, e sminuzzandola crudelmente, credè di trovarla tutta piena di mancamenti, d'errori, d'inezie, e d'assurdità (b), e volle sostituirne una sua da seppellire nel disprezzo ed obblio l'aristotelica (e). Grande strepito mossero in tutta la repubblica filosofica l'animosità e gli scritti del Ramo, e gli guadagnarono non pochi seguaci: ma gli mossero parimente persecuzioni gravissime . e . a dire il vero produssero a lui maggior danno che alla dottrina aristotelica che impugnava, la quale, non ostanti gli attacchi e gli urti del Rame, si tenne soda, e seguitò ad occupare il trono filosofico nelle scuole. Con più fondamento di dottrina e d'erudizione si mise il Patrizi a combattere la filosofia di Aristotele, ed a proporne una sua, ch'era in sostanza la platonica, corredata di molti suoi propri sentimenti; sebbene anch' egli riuscì più felicemente nel distruggere che nell'edificare, nell'atterrare la dottrina Tom. VI.

gge Pietro Ramo

Patrizi .

(a) De corrupt. discipt. lib. 111, at V, al.

(c) Intitat, dialecticer .

Teleno .

aristotelica che nello stabilire la sua (a). Non così erudito, ma più originale che il Patrizio si mostrò Bernardino Telesio nella sua filosofia (b), che si meritò l'attento esame, e non piccioli elogi del gran Bacone (c), sebbene anch' egli ebbe assai miglior sorte nell'impugnare i dommi aristotelici che nel difendere i suoi , i quali sotto l'ombra di Parmenide volle esporre alla luce. Più amante della morale che della dialettica e della fisica, Giusto Lipsio si rivolse agli stoici, e formò della loro dottrina un corpo di filosofia, che venne poi senza alcun felice successo abbracciato dallo Scioppio, e da qualch' altro. Più originali o, per dir meglio, più arditi e bizzarri, o anzi più pazzi furono due altri italiani, il Cardano, ed il Bruno. Questi, perduto ogni ritegno d'onestà e religione, abbandonato a' sogni della sua immaginazione, ed inviluppato in misteriose ed oscure espressioni, è più conosciuto per le sue traversie, e per la disgraziata ed abbominevole sua morte, che per la stravagante ed inintelligibile sua filosofia. Non meno fantastico e strano il Cardano, ma più erudito, e più veramente dotto, ed anche più religioso, versato profondamente nelle matematiche, ed istruito in molte scienze, era più del Bruno, e forse anche più d'ogni altro in grado di dare una buona filosofia, se avesse saputo raffrenare la vivacissima sua immaginazione, e consultare più maturamente la talor soda sua ragione. Noi rimettiamo al Brukero (d) chi ami d'avere più notizie delle vicende, e delle opinioni di questi due arditi filosofi, i quali si diedero il vanto di scuotere ogni giogo, non solo d'Aristotele, ma di qualunque altro filosofo, e senz' appoggiarsi come Patrizio a Platone, ne come Telesio a Parmenide, e senza

cercare il sostegno d'alcun altro, ardirono camminare da sè, e formarsi da loro capriccio una nuova filosofis. Così pure fece poco di poi il Campanella, il quale combattè anch'egli felicemente l'aristotelica filosofis, e ne propose una sua, e mostrò nella dot-

<sup>(</sup>a) Dicentiones peripateticae. Nova de mipersis philosophia .

(b) De verm natura l'auta brobela beine, etc.

<sup>(</sup>c) De princip, atque originibus etc. (d) Tom. IV, para altera lib. 1, cop. 11 et lif.

trina arditezza ed ingegno non inferiori a quanto in altri s'era veduto, e cadde parimente in sogni, e in assurde immaginazioni. Fu una fortuna pel peripatismo, che tutti que che lo combattevano, e volevano su le sue rovine inalzare una nuova filosofia, dessero in istravaganze e bizzarrie, e in opinioni più vane ed insussistenti di quelle stesse che con tanto ardore impugnavano, e prestando così in qualche guisa argomento di credere pericoloso lo scostarsi dalle dottrine d'Aristotele, accrescessero sempre più presso gli scolastici l'attaccamento al loro maestro. Vedevasi però grand'inquietudine, ed incontentabile curiosità negl'ingegni filosofici, la quale non poteva essere che contraria al dominio scolastico d' Aristotele. L'amore dell'eleganza, e dell'erudizione aveva ispirato negli animi ardente brama di vedere netta la verità; infastiditi delle barbare ed insignificanti parole, dell'oscure e 'scipite questioni, e della vana ed inutile dottrina degli scolastici, ricorrevano al fonte stesso delle opere d'Aristotele, che trovavano bensì molto diverse dalla rozza idea che avevano potuto formatsene nelle scuole, ma che pur non bastavano ad appagare la dotta loro curiosità. Quindi si rivolgevano ad altri filosofi, e s'attaccavano or a Platone, or a Parmenide, or a Democrito, or ad altri, dove più credevano di vedersi vicini alla verità. Ma delusi anche quivi nelle loro speranze, cominciarono ad abbandonare la guida degli antichi nelle filosofiche ricerche, e a seguir la propria ragione, a pensare da sè, fabbricare originali sistemi, e farsi dal proprio fondo una nuova filosofia. Grandiosa e lodevole era certamente l'impresa, ma troppo ardua e difficile, o, per dir meglio anche impossibile, singolarmente a que'tempi, e molto più a quegl'ingegni. Quale filosofia aspettar si poteva da uomini impazienti e inquieti che, senza fermarsi a consultare la ragione, si lasciavano condurre da' luccicanti lampi della fervida loro immaginazione? D'uopo era prima osservar molto, meditar molto, rifletter molto, confrontare, esaminare, pesare, fissare i fatti, stabilire alcune verità, combinare l'une coll'altre, e vederne le relazioni,

estender le viste, e inaltarsi, ad altre più universali e non men sicure, legarle innieme, volgerle in vari aspetti, riguardarle in tutti con occhio critico, librarle più e più volte con illuminato e severo giudizio, e trovarle ben coerenti ed unite in anicherole società, e poi formarne un sistema, esporlo con metodo, stabilirlo con forza e sodezza di ragioni, prevenime e scioglierne le obbiezioni, e presentarlo all'istruzione universale, chiaro e pia cevole, zobile e ricco, fermo e sicuro. D' upope era a quest'effetto d'una vasta ed acuta mente, d'uno spirito penetrante e fino, d'una tapida, ma salda immaginazione, d'un sottile, ma sodo, severo ed inalterabile giudizio.

Galaico .

Se v'era mente in tutta l'Europa che si potesse creder capace d'accingersi a sì alta impresa, quest'era un italiano; il gran Galileo era l'unico che, fornito delle necessarie cognizioni matematiche e filosofiche, dell'erudizione opportuna degli antichi sistemi, di pronto e posato ingegno, di fervida fantasìa, d'occhio filosofico, di spirito osservatore, di riflessivo giudizio, potesse abbracciare co' suoi sguardi tutta la natura, e darci una piena e compiuta filosofia; egli che, avvezzo ad osservare con uguale attenzione l'ondulazioni d'una lampada, che il movimento de cieli, a meditare profondamente su' grandi e piccioli oggetti, e vedere in tutti ugualmente le leggi della natura, a riffettere sopra se stesso, e calcolare le forze dell'umano intelletto, e l'estensione delle sue cognizioni, era in grado meglio di ogni altro di formar piani, e dar leggi per la scoperta della verità, e di piantare principi, ed ideare sistemi per lo stabilimento d'una nuova e vera filosofia. Noi abbiam detto altrove (a) quanto operasse il Galileo a benefizio della vera fisica, che fece sorgere al grado d'una scienza realmente nuova; e quest'è il gran passo ch'ei fece per la riforma della filosofia . Il vantaggio della moderna sopra l'antica filosofia consiste principalmente, e quasi potrebbe dirsi unicamen-

<sup>(</sup>a) Tom, V . cap. 1.

te, nel miglioramento della fisica; e i progressi che abbiamo veduto procurati alla fisica dal Galileo, dal Bacone, e dal Cartesio sono gli avanzamenti fatti per opera de' medesimi nella filosofia, che ora dovremo di nuovo trascorrere leggermente per isvolgere il corso seguito dalla filosofia. Il Galileo, saggio e modesto, non cercò di formare sistemi generali, e raffrenando i voli dell'immaginazione, appoggiato soltanto alla geometria e all'osservazione, si contentò di dissipare alcuni errori, e di scoprire alcune verità, e lasciò ad altri la lode di riformare i filosofici studi , e di creare una nuova filosofia. Così il Galileo fu, più che come filosofo, riguardato come fisico matematico; e però non fece grande strepito presso i filosofi: combatte Aristotele e gli scolastici ove gli cadde in acconcio, senza però prendersi gran cura di purgare le scuole filosofiche dell'inezie dialettiche e metafisiche, di cui erano ancora piene, e lasciandole quiete nel loro peripatismo; ma fu nondimeno il primo che desse il giusto esempio d'un dritto filosofare, ed ebbe la compiacenza di formare con esso, anzichè co' precetti, alcuni veri filosofi, e di far nascere l'aurora della buona filosofia. Per altra via pose mano contemporaneamente Bacone di Verulamio al ristoramento della filosofia. Questi levò alto le grida contra i difetti di essa, quale fin allora s'era veduta: la filosofia platonica gli sembrò troppo teologica, l'aristotelica troppo dialettica e metafisica, la telesiana un'inutile rinnovazione di quella di Parmeuide, la dottrina di Ramo una chimera, la fisica de'chimici troppo ristretta, e insomma dichiarò tutta la filosofia difettosa e mancante, e apertamente decise non essersi ancora trovata la filosofia, e sonò la tromba per chiamar genie alla formazione di essa, ed egli stesso cominciò a porvi i sodi e sicuri fondamenti, su cui doveva levarsi quella gran fabbrica. Scoprì i fonti degli errori e de' pregiudizi, diede regole, accennò osservazioni, propose sperienze, formò piani, aprì strade, e recò de lumi per arrivare alla verità: e sebbene egli, con avveduta modesia, non volle comporre un sistema, e lasciar un corpo di filosofia,

Bacone.

mostrò il terreno dove dovevasi lavorare, e insegnò il modo di coltivarlo per produrvi una filosofia fruttuosa, e feconda d'utili verità. Sublime intelligenza, mente vastissima, ingegno combinatore, meditava profondamense, e penetrava nell'intima natura delle cose ampliava le idee, connetieva le scienze, vedeva i principi. e disegnava l'immensa opera non sol d'un corpo di fisica, non solo d'un pieno corso di sutta la filosofia, ma della grande instaurazione dell'arti e delle scienze, del miglioramento di tutte le produzioni dello spiriso umano, della costruzione e perfezione d'un' universale enciclopedia (a). Le opere di Bacone restarono ben lontane dall'ottenere l'effetio che l'autore aveva bramato : il loro merito non poteva in quel secolo stimarsi dovutamente, e solo in quesso, dopo essersi santo avanzato nelle scienze, s'è conosciuto giustamente il loro valore; la novità dell'idee, la stranezza di sanse parole, e di tante espressioni o da lui di nuovo create, o alterate, e cambiate di senso, il disordine delle materie, e la durezza e oscurità dello sille rimossero molti dal leggere i suoi libri, e molti più dall'intendere, ed abbracciare la sua dourina. Le vie mostrate dal Bacone, e calcolate prima dal Galileo, conducevano bensì alla scoperia della verità, che dee essere la meta d'ogni filosofia; ma erano sroppo lunghe, e ci volevano de secoli prima che per tali mezzi potessero avere le impazienti scuole un compiuto corpo di filosofia, quale lo richiedevano pel corso delle loro lezioni. Si desiderava un nuovo sistema filosofico da contrapporre all'aristotelico, si voleva una nuova filosofia. Ma dove trovare una mense capace d'accingersi a sale impresa? dove chi la volesse abbracciare dopo l'infelice riuscita de Cardani e de Brani, e dopo il lodevole esempio di ritenutezza e modestia de' Baconi, e dei Galilei? La Francia diede questo coraggioso filosofo, che non si sgomentasse delle maggiori difficoltà.

<sup>(</sup>a) De di guit, et augm. Scient. Novum organum Imp. philot. , ale

Study della Francia verso il principio del socolo XVII.

Gran fermento era rimasto nella Francia dopo i contrasti del Ramo per iscuotere il giogo d'Aristotele, e stabilire una buona filosofia; ma lo studio delle matematiche più che gli sforzi del Ramo giovò, a mio giudizio, a questo stabilimento. I maravigliosi progressi fatti dal Vieta in tali studi accesero ne' nobili ingegni un vivo ardore di coltivarli, e di correre animosi ed impavidi al conseguimento della verità. L'amore della certezza ed evidenza. che trovavano nelle geometriche dimostrazioni, li disgustava dell' oscure e incomplete idee, delle non intese asserzioni della vota ed inconcludente dottrina . E il Peiresch , il Mersenno , il Gassendo, il Fermat, ed alcuni altri francesi filosofavano con uno spirito e gusto molto diverso da quello che aveva animati i filosofi precedenti. In mezzo a questi sorse il Cartesio che, fornito dalla natura d'una forte immaginazione, e d'uno spirito coraggioso ed intrepido per combattere i pregiudizi, e d'una mente metodica, e conseguente, e d'un sottilissimo ingegno per ricercare la verità, sembrava destinato dalla medesima per cangiare la faccia della filosofia, e produrre una notabile rivoluzione nello spirito umano. Per eseguirla più compiutamente non si contentò egli di svellere dall'animo i pregiudizi, come predicava Bacone, volle anche scancellarvi tutte le acquistate cognizioni, vere o false che fossero, si mise in uno stato d'indifferenza e dubitazione universale . sospese sopra ogni cosa il giudizio , nè volle prestare l'assenso che all'evidenti ed indubitabili verità, nè abbracciare verun' idea, che non percepisse chiaramente e con precisa distinzione. Le verità matematiche, la propria esistenza, l'esistenza di Dio, la sua immancabile veracità, la realtà delle cose materiali, e la distinzione della mente dal corpo, e così alcune altre verità, che gli si presentarono con irresistibile evidenza, furono i primi gradini, per cui s'andò sollevando a più e più cognizioni fisiche, metafisiche, e morali, e prendendo sempre più ardire giunse a formare le più vaste e generali teorte di movimento de' corpi, d'andamento de' cicli, di costruzione e regolamento dell'universo,

Cantesio

volle penetrare ne più secreti seni della mente e del cuore, e scoprire l'origine delle idee, e le cagioni morali e fisiche degli affetti e delle passioni, ed ebbe il coraggio di fabbricare di pianta una piena ed universale filosofia. E' vero che i vortici, la materia sottile, le idee innate, ed altri principi della filosofia cartesiana non sono più veri delle forme sostanziali, ed altri simili dell' aristotelica; ma quelli avevano il pregio allora molto stimabile della novità e della chiarezza, e di sostituire una spiegazione meccanica ed intelligibile alle qualità occulte ed alle oscure parole degli scolastici. Il gran merito del Cartesio fu di eccitare il sopito talento, e incoraggirlo a pensare da sè, fu di sradicare i quasi innati pregiudizi, di premunirci contro gli errori, d'introdurre un' utile diffidenza, di scuotere il giogo dell'opinione, d'escludere ogni idea oscura e confusa, di non ricevere che parole ed espressioni chiare ed intelligibili, di darci una filosofia più fisica che dialettica, e di cose, non di parole, una filosofia ragionata e pesata, e se non in tutto convincente e vera, sempre però ben dedotta, e legata in tutte le sue parti, sempre conseguente e fondata, vaga e gentile, di bella ed amabile apparenza, da farsi intendere, e gustare da tutti. Il solo libro del metodo, dice giustamente il d'Alembert (a), avrebbe bastato a renderlo immortale; la sua diottrica è la più grande e più bella applicazione che si fosse mai fatta della geomettia alla fisica; e in tutti i suoi scritti, anche ne'meno letti e men conosciuti, si vede spiccare l'ingegno inventore. Che s'egli non sempre condusse i suoi seguaci alla verità, se talora non fece che sostituire errori ad errori, ciò non tolse i vantaggi della sua riforma , nè gli levò il merito d'aver fatto cambiare d'aspetto la filosofia. Allora s'incominciò a volere esaminare tutto, a ricercare di tutti i fenomeni fisici spiegazioni meccaniche, a star in tutto soltanto alle idee chiare e distinte . e a dare assenso a ciò solamente che presentasi con manifesta evidenza, a ragionare, e pensare con filosofica severità; e il Cartesio colla sua

<sup>(</sup>a) Ditt. ord. à l' Ent.

321

arditezza di pensare, e col coraggio di non lasciarsi soggiogare dall'altrui autorità ... e di abbandonare le comuni opinioni, e le trite e volgari vie di filosofare , dispose gli animi de filosofi a fare il dovuto conto di tutti i sistemi, sì dello stesso Cartesio, che degli altri, e ad abbracciare il modesto e prudente metodo seou)ro dal Galileo, e predicato dal Bacone, e non curato da loro coetanei, nè pur dal Cartesio medesimo, ma cui pure più seguaci chiamò la dottrina di questo, che l'esempio e i precesti deoli stessi Galileo, e Bacone; e ad ogni modo dovremo concedere al filosofo francese l'onore d'aver dato principio ad una nuova epoça nella filosofia. Allo stabilimento di questa non bastò solo il Cartesio, contribuirono per vie diverse tanto i suoi avversari, come gli stessi partigiani, che degli uni e degli altri ve ne furono molti, ed illustri. Il Beaune, lo Schotten, il Regis, l'Heydan, il Picot, e scuole intiere ed università, abbracciando, sponendo, illustrando, e difendendo le dottrine cartesiane, fecero sempre più conoscere la debolezza e vacuità della filosofia scolastica, e di tutto il peripatismo, e vie più propagarono ed autorizzarono il nuovo modo di filosofare. Non furono meno caldi gl'impugnatori che i partigiani del Cartesio, nè giovarono meno alla sua celebrità. Tutto il peripatismo scolastico si scatenò contro l'arditez. za della nuova filosofia; ma gli scolastici, avvezzi a maneggiare il gergo delle loro parole, non ad esaminare le idee, nè a seguire la serie de ragionamenti, mal potevano comprendere la forza, nè conoscere il debole di quella dottrina; e però le loro opposizioni, agli occhi de'filosofi pensatori, non facevano vedere che la fievolezza della filosofia che volevano sostenere, non di quella che cercavano d'atterrare. Quel Voezio, e que suoi cooperatori, autori d'infami libelli, dove più erano le calunnie contro la persona che le obbiezioni contra la dottrina, contribuivano loro malgrado all' accrescimento del cartesiano partito, mostrando la debolezza e la mala fede del loro (a). Non era di poco onore al Tom. VI. . .

<sup>(</sup>a) Ep. Carteili ad cel. vie, Gielettum Foetiam .

Carterio il meritarsi un attento esame, e una severa censura dell' eruditistimo Uzzio: che se questi in molti-punti della carteriana filosofia creda cilro pon trovario che rinnovati soltanto i dommi degli antichi greci, ciò potrà forse, se pur è vero, tornare a biasimo del filosofo plagiario; ma servità a dare alla sua dottrina peso maggiore d'autorità (a). Non pue degli riguardarsi come frutto della filosofia cartesiana il rittovare nelle diverse obbiezioni dell' Hobbet, dell' Amaldo, del Bourdin e d'altri, che leggiamo nelle sue opere unitamente alle sue risposte, una sottigliezza, precisione, e chiarezza, a cui non erano avvezzi i filosofi di que'tempi (d)? Non ha avuto il Carterio il più forte impugnatore, e più degno rivale nd metito filosofico che il Gaterado.

Generado ,

A dire il vero, per quanto decantato sia il valore del Cartetio, non saprei a quale di questi due filosofi dare la preferenza. Amendue di sottile ingegno, d'acre giudizio, di fino criterio, amendue avvezzi alla meditazione e allo studio, amendue liberi da pregiudizi, e amanti della verità, amendue accoppiatori felici delle matematiche colla filosofia, amendue convengono nell'abbandonare il peripatismo scolastico; anzi il Gastendo andò assai più avanti del Cartesio, mettendosi apertamente a combatterlo, ed ha avuto il vanto d'essere sino anche a' di nostri considerato come il più forte, il più fondato, il più erudito, dotto, ed eloquente di quanti hanno voluto impugnare l'aristotelica filosofia (c). Ma il Cartesio ardì coraggiosamente di formare da se una nuova filosofia, mentre il Gassendo modestamente si contentò di rimettere in piedi corretta ed accresciuta di nuovi lumi l'epicurea. La filosofia d' Epicuro, amante della chiarezza e semplicità, libera dalle dialettiche e metafisiche altercazioni, ridotta nella fisica a principi, ed a spiegazioni meccaniche e sensibili, senza forme e qualità occulte, e senz'altri principi metafisici, e meramente intellettuali, poteva con ragione sembrare la più opportuna per op-

(a) Centura fbil, cartes, (b) Object, doct, aliquot, vir. etc. (c) Exercitatio poradoxic, adr. Arictotelem

porsi all' oscuro gergo degli scolastici, a' misteri platonici, a' principi parmenidei, alle sottigliezze stoiche, ed a quanto regnava da molti secoli nelle scuole, e a quanto si voleva promuovere a que' dì. Che se Epicuro prese errore nel negare a Dio la provvidenza, e in quasi tutta la parte teologica della sua fisiologia, lo corresse, ed emendo pienamente il Gauendo, e fece cristiana la filosofia epicurea, come san Tommaio aveva santificata l' aristotelica. E questa filosofia gassendiana poteva ben giustamente gareggiare colla cartesiana. Il merito principale di questa fu, a mio giudizio, l'introdurre nettezza e precisione delle idee, proprietà e chiarezza nell'espressioni, e il sostituire spiegazioni sensibili alle meramente ideali ed una filosofia corpuscolare e meccanica all'altre metafisiche ed intellettuali; e in questo merito non gli fu certamente inseriore quella del Gassendo; anzi il Gassendo, abbracciando il vacuo sbandito dal Cartesio, non imbrogliandosi ne' suoi vortici, nè seguendo le idee innate, nè altri dommi da lui tenuti in gran conto, ma scartati da posteriori filosofi, potè formare una dottrina più chiara ed intelligibile, e meno soggetta a gravissime opposizioni . Il Cartesio fu più sublime nella geometria, più originale nel metodo di filosofare, più ardito nel pensare, più vivace ed ameno nell' immaginazioni, più lusinghiero per l'ampiezza del suo piano, e più dilettevole per le novità : il Gruendo più erudito, e più dotto universalmente, più versato nella cognizione degli antichi, e di tutti i filosofici lor sentimenti, più pesato e più giudizioso, più sobrio e riservato nel suo filosofare : amendue sommi filosofi, ornamenti del loro tempo e della Francia, capi e maestri della nuova filosofia. Ma bisogna pur confesa sare che più dee la filosofia al Cartesio che al Gassendo, e a tutti gli altri. I filosofi, stanchi già di tiprodurre inusilmente l'antiche opinioni, amayano più presto d'abbracciare una nuova filosofia che di correr dierro alle vecchie, la novità del metodo e del sistema, la facilità delle spiegazioni, e la chiarezza e propolarità della dottrina allettavano più la curiosità e più appagavano gli animi che i lunghi ed eruditi trattati, sposti con aria didascalica, e presentati alle studione e riflenive meditazioni; e gli errori 
stessi arditi e speciosi incontravano migliore fortuna che le timide e circospette verità. Cartatò infatti ha ottenuto molto più nome del Gautendo e di tutti gli altri, ed è rimanto quasi interamente con tutta la gloria della riforma della filorofia.

Checchè sia di questo paragone, certo dopo il Cartesio e il

343 Filosofi certe Gassado si vide un gran cambiamento in tutta la filosofia, e la filosofia, per codi dire, corpuscolare e meccanica cominciò a regnare nelle scuole. Il Regli, il Maignam, il Saguent, e varj altri, non solo eretici, na cattolici e religiori, propagarono in varie guise, e difesero dalle oppositioni si filosofiche che teologiche la nuova filosofia. Il Patestl, l'Arnaldo, il Nitole, e tutti i ritirati in Potro-Reale abbraccianono la medeima, e ad essi, sia al Triesy, sia al Bon, sia al Nicole, o all'Arnaldo, ovvero a molti uniti insisteme, ad essi certo deesi la famora logica col titolo d'arte di pranare, che tanto strepito ha fatto in tutte le scuole. Ma

Malebranche

il filosofo, che più none fece al Cartaio, e da cui può prendersi il principio del raffiamanento della logica e mestifisica cartesiana,
fu il Malebrauche. Le logiche degli aristotelici, di Ramo, e de
ramitri, e di tutti que che l'avevano trattata con qualch' estensione, s'erano più occupate nella collocazione e nel regolamento
delle parole, o delle idee per esse espresse, nelle proposizioni e
ne'sillogiumi, che nello sviscerare e nel dirigere le operazioni
della mente umana. Bacero nel suo Organo ando più avanti cercò di sbandire i pregiudizi , e diede alcuni indizi per camminare
in cerca della verital: gli autori dell' Arta il pressare troppo
i trattemero su le idee innate, su le proposizioni e su'illogiumi,
senza internarii abbastarza nell'andamento e nelle operazioni
della nostra mente. Solo il Malebrauche, adoratore del Cartasio nuttito nella sua filosofia, ben fondato nelle matematiche e nella fica, dostot d'acuto e riffestivo ineggo, di mente chiara, e di

forte immaginazione, seppe svolgere i fonti degli errori del nostro intelletto, e dirigerci nella ricerca della verità. Con quanta sottigliezza e sagacità non iscopre egli gli abbagli, che ci fanno prendere i sensi, i generi diversi delle sensazioni, e gli errori che le accompagnano? Con quanto possesso della fisiologia e della metafisica non descrive l'immaginazione, la memoria, e gli abiti? Come entra acutamente neile diverse immaginazioni delle persone non solo differenti di sesso o d'età, ma eziandio d'occupazioni e di studi, e ci spiega le proprietà e i difetti delle immaginazioni degli uomini e delle donne, de' vecchi e de' giovani, degli eruditi, de' comentatori, degli autori di sistemi, degl'ingegni effeminati, degl'ingegni superficiali, e di tutti, e ci mostra la forza dell'immaginazione, e i danni che ne derivano! Il solo trattato di questa, sì sottile e istruttivo, basta per meritare al Malebranche la lode di profondissimo metafisico. Ma quale non ci si presenta altresì nello scrutinare la natura e le forze della nostra mente, nel discutere le passioni e gli affetti , nell'insegnarci a fare buon uso de'sensi , dell' immaginazione e degli affetti, nel darci il metodo di regolare gli studi, nel prescriver le leggi per ricercare utilmente la verità? Lasciamo a' suoi partigiani, se pur ancora ne sono, le sue opinioni delle cause occasionali, del veder tutto in Dio, e d'alcuni altri punti, e seguiamo con piacere e con maraviglia tante sue originali osservazioni, tante fine riflessioni, tante non comuni cognizioni, tanti utili insegnamenti, e riguardiamo nel Malebranche il più degno partigiano del Cartesio, il padre della vera logica, e della soda ed utile metafisica. Mentre il Cartesio ed il Malebranche illustravano in questa guisa la logica metafisica, veniva questa per un altro verso coltivata nell'Inghilterra. Le opere del Bacone non avevano avuti molti seguaci, nemmeno fra suoi inglesi; ma lasciarono nondimeno sparsi i semi delle utili disquisizioni , ed eccitarono l'amore della vera filosofia . L' Hobbes , di grand' ingegno, di acre giudizio, di mente libera, di moltiplici cognizioni, sarebbe diventato eccellente filosofo, se l'ambi-

H. 6544 .

zione dell' originalità, e quindi l'amore de' paradossi, e delle novità, la troppo fidanza ne suoi principi, e la continua opposizione alle altrui opinioni non l'avessero condotto a contraddizioni. e ad errori assai più notabili che le verità, ch' egli pretendeva d'avere scoperte ad istruzione dell'unanità, e che hanno fatto dimenticare le utili riflessioni, e le ingegnose sentenze, che talora si ritrovano ne'suoi scritti. Qualche seguace si fece la filosofia hobbesiana presso gl'inglesi, ma incontrò assai più contrari, ed or solo il nome conoscesi di quel filosofo, ne altro appena si sa comunemente de' suoi scritti che due o tre errori, che rendono odiosa presso i saggi filosofi la sua memoria. Assai miglior nome lasciò il Cudworth, nomo di profondo ingegno, e di copiosa erudizione che, pieno di notizie dell'antica e della moderna filosofia . ed avvezzo alle metafisiche meditazioni , produsse la grand'onera del Sistenaa intellettuale che, sebbene riporti in gran parte la dottrina degli antichi sì nella fisica che nella metafisica, e nella teologia. l'ha però sì dottamente modificata e illustrata, e l'ha altresì accompagnata di tanti originali sentimenti, e di sì scelta ed utile erudizione, che ha dato molti lumi a posteriori filosofi e, malgrado la macchinosità del volume e l'inamenità dello stile, s'è fatta leggere da quanti hanno voluto internarsi nella filosofia ra-

Altri filosofi ingegnosi e sottili ebbe allora l'Inghilterra, e quello fu veramente per essa il tempo della filosofia: la fisica faceva rapidissimi progressi cogli studi del Boyle, e degli altri membri della real Società di Londra, e co preziosi frutti delle osservazioni e delle geometriche dimostrazioni del Newton fissava il metodo della sua cultura da seguirsi da posteriori filosofi, come abbiamo altrove provato assai lungamente (a): e ciò che il Newton per la filosofia naturale, faceva il Loke per la razionale, e potevasi in qualche modo chiamare il Newton della metafisica. Egli non volle abbracciare sistemi, nè teorie ideali; ma si prescrisse di sta-

(a) Tom. IV , 11b. N. c. f.

zionale.

re soltanto a quello che la riflessione sopra se stesso, e sopra i suoi pensieri, che una sagace ed acuta osservazione su'discorsi propri ed altrui, che una continua e profonda meditazione su tutto ciò che appartiene alla nostra mente di mano in mano gli presentassero. Si prese adunque a contemplare le facoltà diverse della nostr'anima, ad esaminare tutte quante, per così dire, le forme diverse, e i differenti colori, e le varie gradazioni che veste, fece una rivista delle produzioni tutte della medesima, delle idee, degli affetti, delle cognizioni diverse, e di tutte le operazioni intellettuali, e formò la grand'opera del suo Saggio dell'umano intelletto. Ricerca il Loke l'origine delle idee; e non più idee innate, quali ne volevano molte i cartesiani, ma tutte le trova nate dalla sperienza e dall'osservazione su gli oggetti esterni de'sensi, e su le interne operazioni della mente, cioè dalle sensazioni e dalla riflessione, ed ha il coraggio filosofico di combattere un' opinione ricevuta allora da quasi tutti i filosofi; e di preferire una verità rancida e scolastica ad una speciosa ed applaudita novità. Ma con quale metafisica sottigliezza non entra a sminuzzare tutte le nostre idee, e i veri oggetti che rappresentano? Le idee semplici e le complesse, le positive e le negative, le idee che vengono dalle sensazioni, e quelle che nascono dalla riflessione, e tutte le infinite idee che si ricevono nella nostra mente senza che appena ce ne accorgiamo, vengono tutte svolte e spiegate con somma acutezza e precisione. Con quant' accortezza e sagacità non analizza la formazione delle nostre cognizioni, trascorrendo dalla percezione alla contemplazione ed alla memoria! Gli ajuti e i difetti della memoria, l'ingegno e il giudizio, l'astrazione, la composizione, la comparazione, niente sfugge alla perspicace ed acuta sua mente; e l'uso delle parole, colle quali s'esprimono le nostre idee, l'influenza delle medesime su le nostre cognizioni, e gli errori che dall'abuso d'esse ne vengono, gli danno gran campo per mille sottili riflessioni, ed utilissimi insegnamenti. E poi tutta la natura dell'umana cognizione, la sua essensione, i suoi limiti, e i

mezzi di accrescerli, i nostri avanzamenti nelle cognizioni, la nrobabilità e la certezza, la verità e l'errore, la ragione e la fede. tutto viene da lui esaminato, e sposto nel vero lume, tutto è pesato nella rigorosa e fina bilancia del profondo suo giudizio. Che s'egli talvolta è caduto in qualche sospetto d'errore, se ha lasciato qualche passo oscuro, se talor è duro e prolisso, qual maraviglia, che in un'opera piena di nuove ed originali disquisizioni se ne trovino alcune un po troppo ardite, e che possano dare campo a una severa censura, che restino alcuni passi i quali lascino luogo a'saggi posteri per una giusta correzione, e per parecchi miglioramenti? Certo il Saggio del Loke è una delle più dotte e profonde opere del secolo XVII, ed una delle più sode e piene d'utili insegnamenti, che siensi vedute in materia di logica e metafisica: non poteva l' intelletto umano cadere, per così dire, in migliori mani: questa sola facoltà della nostr'anima, discussa e trattata più e più volte da migliaja di filosofi scrittori dell' animastica, ha aperto al Loke un nuovo mondo, donde ha egli saputo ricavare ricchi tesori di nuove ed utili cognizioni: dopo il suo saggio abbiamo noi incominciato a meglio vedere la nostra mente. a seguirla più attentamente nelle sue operazioni, a valutare i nostri pensieri, a conoscerci nella parte più nobile di noi stessi; e noi dobbiamo riconoscere nel Loke il padre d'una metafisica, per così dire, sperimentale, e, come abbiamo detto sopra, il Newton della filosofia razionale. L'opera del Loke, come suole accadere alle opere originali, n' ha prodotte molt'altre di non poca utilità. Il Clere compose la miglior parte della sua filosofia dal Sagolo del Loke, da quel libro il quale ei riguardava come il migliore che fosse uscito alla luce; e poi dal Clerc e dal Loke prese molto il Buddeo. Il Winne fece un compendio accuratissimo di quella grand' opera; e questo non solo è stato in altre lingue tradotto, ma ha dato fondamento al dorto tradutiore italiano Soave per molte savissime, e talor anche nuove riflessioni. Non mancarono ugualmente al Loke molti e gravi oppositori; e lo Stillingfleet, il Poiret, e varj altri, ed uno che valeva per molti, il Leibnizio, trovarono molto da impugnare nell'applauditissima opera del Loke.

Il Leibnizio ed il Newton erano i due più gran filosofi che si conoscessero di quel secolo, e che potevano almeno pareggiare, per non dire superare, que' di tutti gli altri. Ma il Newton, tutto immerso nella filosofia naturale, poco potè illustrare la razionale. Il Leibnizio colla vastità della sua mente abbracciò parimente l'una e l'altra; anzi portato dal suo ingegno alle sottigliezze, astrazioni, e nozioni generali e trascendenti, coltivò più la metafisica che la fisica, e trattò la fisica stessa da sottilissimo metafisico. Egli è difficile il ritrovare in tutti i fasti dello spirito umano uno spirito sì versatile per tutte le professioni, e che abbia unite tante diverse qualità, e le abbia tutte possedute con tanta eminen-22. Egli ha scorsa la storia, ed ha saputo combinare le pesanti fatiche di diligente compilatore colle sublimi viste di filosofo storico; al confrontare que grossi volumi d'oscuri monumenti de tempi bassi da lui disseppelliti, letti, purgati, e dati alla luce colle luminose prefazioni che li precedono, piene d'altissimi voli, di riflessioni generali, di fini rapporti, di vaste vedute, d'utilissime osservazioni, chi potrà persuadersi che vengano dalla medesima mano, e che chi ha avuta la sofferenza di prendersi la nojosa briga di levar dalla polvere e dagl'insetti le corrose pergamene, di leggetle, di confrontarle, di copiarle e di pubblicarle, abbia potuto avere lo spirito da scrivere con tanta e sì sublime filosofia? Egli è entrato nella giurisprudenza, ed ha saputo metter ordine e sistemazione in tante materie sconnesse, e disperse nella confusione, ha trovato un metodo d'apprenderla, e d'insegnarla con maggiore profitto, ha dato un catalogo delle cose che mancano nella trattazione della medesima, ed ha potuto passare per riformatore di quella scienza. Ha voluto internarsi nella teologia, ed ha saputo unire tanta copia d'ecclesiastica erudizione con tant'acutezza e forza di raziocinio, che ha potuto gareggiare col gran Bossuet . Nella matematica, s'è accostato al fianco del Newton.

Tom. VI.

347

La filologia, la grammatica, e tutte le parti dell'enciclopedia hanno ricevuto onore e profitto da suoi studi. E da per tutto ha accoppiato, ciò che è rarissimo a vedersi unito, una immensa vastità di notizie con una somma sagacità di ricerche, e con un fino spirito di scoperta e d'invenzione. D'uopo era che un filosofo sì universale, che in tutto coglieva i principi più elevati e più generali, fosse un sublime metafisico. Istruito a fondo nelle opinioni degli antichi, che aveva accuratamente studiate, versato ne' principi delle questioni degli scolastici, e padrone di tutte le innovazioni introdotte nella filosofia da' moderni , non era contento delle fatiche de suoi predecessori, e diceva (a) che Platone ricercò spesso qua e là ne suoi dialoghi la forza delle nozioni; che lo stesso fece Aristotele ne'suoi libri metafisici; che i platonici posteriori caddero in misteriose espressioni e prodigiosi discorsi; che gli aristotelici, principalmente gli scolastici, più cercarono di muovere questioni che di finirle; che alcuni illustri moderni s'applicarono alla prima filosofia, ma senza molto profitto; che Cartesio stesso, il quale veramente propose alcuni egregi sentimenti, come l'astrazione della mente da sensi, e le accademiche dubitazioni, poi, per una certa incostanza e libertà di decidere, mancò dal suo scopo, e, senza distinguere il certo dall'incerto, stabili alcune asserzioni ch'erano prive di valido fondamento; e che insomma mancava ancora una buona metafisica, e che questa doveva riporsi fra le scienze ch'erano ancora da desiderare. Progettava egli pertanto di formarne una affatto nuova; e sebbene non giunse mai all'esecuzione, ne sparse però qua e là nelle sue opere diversi pezzi, che davano molto lume pel dritto filosofare. Egli insistè molto sul principio della ragione sufficiente, e volle che la ricerca delle cagioni finali avesse parte nella filosofia; stabilì la legge della continuità, facendo passare pe' suoi gradi, e non mai per salti ogni grande e picciolo cambiamento; predicò l'ottimismo, consi-

<sup>(</sup>a) De primae philot, emendat, et de notione antesantige Lobnit, Ob, t. II

derando l'universo attuale come il migliore, e il più perfetto possibile, conveniente alla possanza, sapienza, e bontà infinita del suo Creatore; inventò una nuova teoria, o spiegazione dell'unione dell'anima col corpo per un'armonla prestabilita, ossia per una serie d'operazioni dell'anima corrispondente alla serie d'operazioni del corpo; meditò molto su la nozione della sostanza, sul principio dell' individuazione, su la libertà e la spontaneità, su lo spazio, sul tempo, e su altri punti metafisici; e sebbene in parecchi d'essi le sue asserzioni e dottrine sieno più ingegnose che sode, e sì poco sicure, e prive di sodo fondamento, come alcune cartesiane e malebranchiane, pure la sublimità de suoi pensieri, la sottipliezza e volubilità delle sue idee, e la destrezza di maneggiarle, la forza del raziocinio, l'universalità de' principi, la finezza delle deduzioni, l'analisi delle nozioni, e tutto ciò che può formare una soda ed utile metafisica, tutto si ritrova negli scritti del Leibnizio; e i molti tratti di metafisica sottigliezza dispersi ne' moltiplici suoi scritti possono servire di guida e di ajuto per condurre a quel calcolo di metafisica, che dipende dall'analisi delle idee, ch'egli diceva più importante di que' dell' aritmetica e della geometria, e a quella caratteristica universale, la cui formazione gli sembrava una delle imprese più importanti che si potessero immaginare (a). I suoi principi e ragionamenti fisici, fondati, come abbiamo detto altrove (b), su le monadi e su le forze attive. e rappresentative, su cose ideali ed astratte, erano più metafisici che fisici, più opera della ragione o dell'immaginazione che della sperienza ed osservazione; e tutta la filosofia leibniziana poteva dirsi filosofia razionale. Leibnizio, come Cartesio, seguì più gl'impulsi del proprio ingegno che i lumi dell'osservazione, ed amò più spargere qua a là i suoi pensieri ed i suoi principi che svolgerli, e sporli colla dovuta estensione, e con metodica spiegazio-

(b) Tom. IV . c. l.

<sup>(</sup>a) Replique de M. Leibules aux refien. de M. Baples Diets er, un. Rorarius , Leiba. Ga. c. II., pap vi-

Committee Creeds

Welfio.

ne: e siccome il Cartesio ebbe nel suo seguace Malebranche un appassionato partigiano, un valido sostenitore de suoi principi, ed un chiaro estensore ed illustratore della sua dottrina; così il Leibnizio trovò nel Wolfio un ammiratore e seguace, che svilupoò, am--pliò, e mise in ordine i suoi filosofici sentimenti. Non era il Wolfio dell'acutezza e precisione, della chiarezza ed amenità del Malebranche; ma aveva maggiore vastità e copia di cognizioni, maggiore profondità nelle matematiche, maggiore universalità in tutte le parti della filosofia, ed anche nelle altre scienze: e se non espose in un opera originale i principi leibniziani, come fece il Malebranche co cartesiani, li trattò però in un corpo compiuto di filosofia, ciò che questi non fece, e li mise più in corso, più all'intelligenza della studiosa gioventù, ed in più universale celebrità. Pochi filosofi sono stati di tant'applicazione e laboriosità come il Wolfto: non v'è parte alcuna della filosofia ch'egli non abbia voluto trattare compiutamente: la logica venne da lui maneggiata più volte, e prima la pubblicò in tedesco col titolo di Pensieri su la forza dell' umano intelletto, e sul dritto suo uso nella ricerca della verità, e poi la diede più ampia in latino in un grosso volume, trattata, come tutte le altre parti della sua filosofia, col metodo matematico: ontología, cosmología, psicología, sì razionale che empirica, teologia naturale, e tutta quanta la filosofia razionale nella maggiore sua estensione venne da lui illustrata con nuovo metodo, con molti lumi suoi propri, con filosofica erudizione: e il Wolfio, se non sempre ha il vanto d'avere mostrata originalità nelle sue opere, ha però il merito d'essere stato il primo a distendere in una ampiezza conveniente, a mettere in ordine, e rendere di maggiore pubblicità, non solo i sentimenti e princiri leibniziani, ma tutta quanta la filosofia razionale. Dopo il Wolfto ha avuto il Leibnizio alcuni seguaci, non solo nella Germania, dove ne furono molti, ma anche nelle altre parti d' Europa : e la celebre marchesa di Chatelet volle illustrare la leibniziana filosofia (a); e il profondo Boscovich prese da' principj leibniziani la

(a) Lutitations de phys.

maggior parte della sua reoria della filosofia, e n'illustrò alcuni con nuovi lumi (a); e ferse ancor più del Bestevitch s'è conformato colla dotttina del Leibnizlo il gran filosofio de nostri dì, il metafisico Bossut (b). Il Cattetio, il Malebrasche, il Loke, e il Leibnizlo erano troppo grandi uomini per non tratre seco moli sluti allo studio lor tanto caro della filosofia, Infatti molti filosofi si videro allora penetrare con maravigliosa sottigliezza ne'più secreti misteri della filosofia, e altri eziandho codere in errore, per volersi troppo inoltrare. Lo Tichimasu (b), il Crossax (d), e molti altri ajturanone col toro lumi a meglio dirigere i nostri studja, e le no, sure cognizioni; quegli stessi che, o con troppe sottigliezze, o con istrane opinioni, conducevano allo scetticismo, contribuivano anche a meglio riflettere su la precisione e su la verità delle idee, su la forza e legittimità de'raziocinj, su l'uso ed abuso della ragione, su precetti, e su lo staro della logica.

Le vive e dotte dispute che si mossero a que tempi fra più famosi filosofi, se non giunsero appena a decidere punto alcuno de controversi, servirono però a rischiarare alcune proposizioni, a fissare meglio alcune idee, e ad introdurre maggiore giuntezza de acutezza nel filosofare. Non ha scritto il Newtoni in metaficia come il Cartetio e il Lethrizio; ma alcuni suoi tratti nelle Questio stotiche, e in qualche parte de suoi Principi uttarono il suoi filosofico del Letidrizio, e questi vi fece la sua censura, che mandata da lui alla principena di Galles, e da questa passata d'Carte perche ne desse risposta, fece nascere la famosa disputa fra questi due filosofi, che dalle espressioni del Newton, il quale chiamo to spatio il manorio di Dio (v), e crede che l'universo possa avere di tanto in tanto bisogno dell'emendatrice mano del Creatore (f), passando a discutere la natura dello spazio e del tempo, i mi-racoli, la liberta è le spontaneità, l'attrazione e la forza de cor-

Dispute mete-

(a) De lege continuitatis; Theo, phil. etc. (b) V. Fae do Leibelstanisme, Lettre and Journalistes,

(c) Medic, mentit et corp.

(d) Legique.
(e) Nerries Opt. quaeu. XX.
(f) Ibid. quaeu. ult.

22

Clarks

pi în moto, e d'una in altra questione inoltrandosi, abbracciava quasi tutta la merafisica. Era il Clarke un sublime filosofo, e stimato teologo che alla sagacità d'un'acutissima mente accoppiava una gran saviezza; nè poteva darsi al Leibnizio un più degno competitore, nè desiderare poteva il Newton un difensore più valente: e se i punti allor controversi non riceverono da tale contesa la desiderata decisione, se talora vediamo terminare lunghi ragionamenti in questioni di parole, vi troviamo però molti lumi per tutta la metafisica, e vi possiamo imparare quanto sia difficile in tali materie astratte e sotuli venire a scoprire decisamente la verità, e quanto all'opposto sia facile il dare in vane ed inutili sottigliezze. Al vedere ciò che pensava il Clarke su la libertà dell' uomo, si mosse un dotto giovine inglese, Bulkeley, a scrivergli contro alcune lettere, alle quali egli tosto diede risposta. Queste nobili dispute eccitarono il sottile e penetrante ingegno del metafisico Collins a entrare in campo, e dare al pubblico le sue Ricerche filosofiche su la libertà dell'uomo, da lui falsamente ridotta alla sola libertà di spontaneità, e mise alle sue prove tanta forza e chiarezza, che il Clarke si credè obbligato a dare ad esse conveniente risposta; e la libertà dell' uomo in mano di sì sottili filosofi diede argomento di molte idee luminose, e d' istruttivi ragionamenti (a). Altra disputa ed altro avversario, non meno terribile del Clarke, incontrò il Leibnizio nel Baile. Questo francese protestante, più famoso pe'suoi tratti piccanti contra la religione, che per la critica, l'erudizione, e la forza dialettica de suoi scritti, è uno de più acuti metafisici che siensi veduti in que' tempi stessi, in cui fiorivano i principi della metafisica. Una viva penetrazione, uno spirito fino, una brillante e feconda immaginazione, un' arte singolare di presentare le idee nell'aspetto più conveniente alle sue mire, una maravigliosa destrezza di discussione per volgere e rivolgere, e guardare da più

(a) Requeil de diverses pieces etc. par, MM, Betbuite , Clarke etc.

versi i soggetti, e metterli in quel lume che più gli piacesse, potevano fare del Baile un filosofo capace d'illuminare il genere umano, e degno della venerazione di tutta la colta posterità. Ma che ? l'intemperanza d'idee , che lo porta inconsideratamente pro e contra ciascun soggetto, l'abuso continuo di raziocinio, l'inquieto prurito di disputare, che gli fa fingersi nemici da combattere, e formarsi fantasimi da atterrare, il puerile e pedantesco desiderio di mostrare erudizione in bagattelle ed in picciole ricerche di nessunissima importanza, hanno fatto delle sue opere un ammasso d'obbiezioni, di dubbj, di contraddizioni, d'incertezze, d'errori, di frivolità. Il tanto decantato suo dizionario, che passa presso i pretesi filosofi per un portento di filosofia e d'erudizione, sembrava a lui stesso ciò ch' è realmente, un viaggio di caravana, dove si fanno venti, o trenta leghe senza trovare un albero fruttifero, o una fontana (a), dove infatti chiunque si metta a leggere senza prevenzione passerà dieci o dodici articoli avanti di trovarne uno che l'interessi, e scorrerà venti o trenta pagine senza arrivare ad una dove potersi fermare. Ma nondimeno, sì nel dizionario che nell'altre sue opere , dove si mette a discutere qualche punto, presenta tale sviluppo d'idee, tale acutezza e forza di raziocinio, tale vivacità, e piacevolezza d'immagini, tali prestigj di dialettica e d'eloquenza, che è d'uopo star bene all' erta, per non lasciarsi sedurre dalla sua filosofia, ed abbracciare gli errori che gli piace di far trionfare. Le differenze fra il Leibnizio ed il Baile versavano su l'armonta prestabilita, e su l'unione del corpo e dell'anima; ma il Baile amava particolarmente d'agitare le questioni risguardanti la religione, di muovere dubbj ed opposizioni contro le verità più ferme e più sacrosante, e di ravvolgersi nel pirronismo e nell'empietà. Pur troppo questa fu allora la passione de' filosofi, ch' è venuta sempre crescendo fino a' nostri dì . Già Giordano Bruno, e il Vanini , filosofi fanatici, di poche cognizioni, e di nessun giudizio, si distinsero al

Filosof Irreli-

(d) Lette 317.

per l'intemperanza del pensare, e cercarono di farsi per l'irreligione quel nome, che non potevano sperare d'ottenere dalla mediocrità del loro sapere . L'. Hobbes , d' un merito superiore , uni a un corpo di dottrina, assai regolare e ben dedotto, alcune ardite proposizioni, che potevano giustamente offendere la saviezza e pietà de lettori (a); e come suol accadere agl' ingegni liberi e presuntucsi, quale era l' Hobbes, per sossenere errori, forse capaci di qualche non affaito irragionevole spiegizione, n' avanzò altri men tollerabili, e più lontani da tutte le apparenze di verità (b) . L'ebreo Spincsa, apostata dagli ebrei, e vivuto fra cristiani, senza però essere stato cristiano, nè addetto a verun' altra religione a si dichiarò assai aperramente maestro dell'empietà nel famoso suo Trattato teologico politico, dove, prendendo a mostrare che si può, e si deve permettere la libertà del filosofare. e che non può negarsi tale libertà senza pregiudicare alla pace pubblica, ed alla stessa pietà, leva ogni autorità superiore alle profeste e a miracoli, e vuole ridurre la vera religione meramente alla naturale. Pure in questo suo libro parlò ancora di vita celeste, e di tranquillità dopo la morte (c); disse che il nostro sommo bene dalla cognizione di Dio dipende, e in essa affatto consiste (d); e conservo sentimenti, ed espressioni di religione. Ma nelle sue Opere postume, particolarmente nell' Etica dimostrata col metodo geometrico, spiego manifestamente la sua opinione, e cercò di dimostrare geometricamente il panteistico, ovvero ateistico suo sistema. Non si contentò il Collins d'avvilire e deprimere la libertà umana, e di contrastare l'importalità dell'anima nostra; se la prese contra s fondamenti, è contra le ragioni della religione cristiana, formò un sistema del senso letterale degli oracoli, e teniò in varie guise di distruggere le cristiane verità. Tuttavia il Collins , almeno nelle Ricerche filosofiche su la libertà dell' uomo , apportò alcune idee, che potevano dare de lumi alla metafisica;

(e) Cap. V.

<sup>(</sup>a) De ciro. Do homine .

ma il Tolland ed alcuni altri, che amarono di filosofare su la religione, non fecero che abusare del loro ingegno a danno gravissimo della società, senza recare il menomo vantaggio alle filosofiche teorie. Ma nessuno forse più del Baile si servi della forza della dialettica, e della vivacità dell'ingegno per combattere in varie guise la religione. Egli non ha scritto, come gli altri ora nominati, opere dirette soltanto contra la religione, ma s'è contentato di lanciarvi contro parecchi tratti qua e là dispersi, che l'hanno certamente offesa assai più de grossi volumi. L'universale pirronismo, ch'egli da per tutto ha voluto promuovere, ha fatto più danno alla teologia naturale ed alla vera filosofia che i sistemi dell' Hobbes, dello Spinosa, e d'altri, che si sono messi appostatamente a difendere gli errori che distruggono la religione. Dietro l'esempio del Baile è più cresciuta la smania di quell' irreligioso filosofare, ed è sbucata numerosa folla di falsi filosofi, che non avevano altro diritto agli onori della filosofia che l'ardire di combattere come vani pregiudizi le più sacrosante e religiose verità. Il Woolcton, il Boulanger, il Tindal, il la Mettrie, l'Elvezio, e una ciurma di liberi ed inconsiderati scrittori, e sopra tutti a questi ultimi di gli oracoli de' guasti spiriti, il Diderot, il Rousseau ed il Voltaire hanno rotto ogni ritegno, e sonosi scatenati contra ogni principio di religione. La ragione stessa e la sperienza hanno fatto confessare al corifeo di questi filosofi, il filosofissimo Baile, che " si può paragonare la filosofia alle polveri sì corrosive che, », dopo avere consumate le carni infette d'una piaga roderebbo-" no anche la carne viva, guasterebbono l'ossa, e penetrereb-" bono fino alle midolle; che la filosofia combatte da principio " gli errori; ma se non si rattiene là, passa ad attaccare le ve-" rità; e se le si lascia fare a sua fantasta, va sì lontano, che " non sa più ove si sia, nè ritrova più ove fermarsi " (a) . Fortunatamente per la filosofia, nessuno de' suoi capi e 'maestri, nes-Tom. VI.

(a) Diet, grit. V. Acesta Nos, G.

suno di que' filosofi, di cui ella si prende onore, è corso in tali empietà, nè ha cercato di distinguersi per gl'irreligiosi smarrimenti. Pitagora , Socrate , Platone , e i più stimati filosofi dell'antichità predicavano la venerazione e il culto di Dio, mentre non si contavano per atei che Diagora, Teodoro, e qualch' altro ignobile filosofo : e non Galileo , non Bacone , non Cartesio , nè Gassendo , non Boyle, nè Newton, non Leibnizio, nè alcuno di que grand' uomini, che hanno fatto avanzare gloriosamente la filosofia; ma un Giordano Bruno, e Vanini sono stati gli antesignani di quegl' trreligiosi scrittori, che si arrogano vanamente il nome di filosofi. Quale differenza nel sapere filosofico dal Pascal, dall' Abbadie e dal Clarke, al Tindal e al Tolland? Eppure quegli impiegarono i lumi della filosofia in difendere la religione, mentre questi altro non sapevano che attaccarla. Che altro merito non hanno nella filosofia e in tutte le scienze l' Aller , l' Eulero , il Boscovich , e il Bonnet, i quali si sono fatto un onore di prendere la difesa della religione, che tutta la turba de' Mettrie, Elvezi, Diderot, Voltaire e Rousseau, che solo cercavano d'atterrare co'loro discorsi le niù rispettabili verità? Lo stesso d' Alembert, che nelle lettere e in qualche opuscoletto mostrò pur troppo uno spirito interpperante, al trattare seriamente le materie filosofiche, e al ragionare della filosofia non per i trasporti del cuore, ma secondo i principi e le deduzioni della tranquilla ragione, non potè lasciar di conoscere per veri e convincenti i motivi di credibilità, e le prove del cristianesimo (a). Non gli spiriti leggeri ed inquieti, che si contentano di tnuovere dubbi, e di proporre obbiezioni; ma gli spiriti sodi e veramente forti, che non si lasciano vincere da false apparenze, e cercano sinceramente la verità, sono que che meritano gli onori ed il nome di filosofi: la ragione, e la filosofia sarà una guida assai sicura per gli uomini sobri ed illuminati, che ne sanno conoscere i confini; ma per gli spiriti indipendenti ed altieri è un fascino

<sup>(4)</sup> Elem. de 'phil. Se Ill. Belairelen, tur diff. endroits des elem, de pbil. 5. IV.

abbagliatore, è un pericoloro prestigio, che vuole esagerare i suoi diritti affine di abusarne., Spiriti temerarj, esclama il Romur, la "vista d'un vermicello vi confonde, e volete penetrare nella natura di Dio (a)!

Ma laciando da parte questi pretesi filosofi, e ritornando a pren-

Alex Saud

dere il corso, che abbiamo 'interrotto, della filosofia, noi vediamo che al tempo del Malebranche, del Loke, del Clarke, del Baile, del Leibnizio, del Wolfio, e de' filosofi soprallodati ne fiorivano eziandio molt'altri, e che lo Tichirnaus, il Cronsaz, il Rudigero, il Buddeo, il Gravesande, il Muschembroek, ed altri parecchi ajutavano con varie opere la mente nella ricerca della verità, ed illustravano sempre più colle dotte loro fatiche la filosofia. Il Leibnizio fu di questa benemerito particolarmente, non solo per le molte opere ch'ei compose, e per quelle a cui diede eccitamento, sì de'suoi discepoli, che de'suoi avversari, ma altresì per le gloriose premure di fare erigere, e di stabilire colle leggi da lui proposte l'accademia di Berlino la quale, a preferenza dell'altre più famose accademie, coltiva con ardore, e con frutto la filosofia razionale non meno che tutte le parti della naturale. Là il Sulzer fece l'analisi del grande ingegno, e l'analisi della ragione, ricercò i principi del gusto, ed introdusse la metafisica nell'arti e nelle scienze. Là il Merian, il Beguelin, il Premontval, il Koestner, ed altri non pochi trattarono i principi della metafisica, e i più sublimi punti dell'ontologia e della filosofia razionale. Il presidente stesso, il celebre Maupersuis, tuttochè occupato in matematiche disquisizioni, discese spesso a lettere, a pensieri e discorsi filosofici; e l'origine delle lingue, l'esistenza di Dio, la religione, e la felicità che questa produce, ed altri punti di sublime filosofia furono i soggetti di varj suoi scritti. Egli volle anche, alla guisa dei Cartesj, de' Newtoni, e de Leibnizj, stabilire un principio generale, e propose quello della menoma azione, ch'è stato argomento di varie discus-

# # 2

sioni, e che diede campo non solo all'Eulero, e ad altri dotti scrittori dentro e fuori di Berlino d'entrare in nuove ed utili disquisizioni, ma al Koenig, ed al Voltaire d'accuse serie, e di burlevoli satire (a). Così pure il segretario Formey non solo ha scritta una storia della filosofia; ma altro quasi non sa trattare nelle sue accademiche dissertazioni che materie filosofiche : e si può dire con verità che l'accademia di Berlino, la quale dee al Leibnizio la sua origine, ha coltivato, e coltiva presentemente con molt' onore tutte le parti della filosofia speculativa. Mentre la Francia. l'Inghilterra, la Germania, l'Olanda risonavano di questioni di soda filosofia, l' Italia conservava ancora le scolastiche dispute, e le peripateriche aridità. Al principio del passato secolo cominciò il Vico in Napoli a scuotere alquanto il giogo, ed a pensare da sè, e propose alcuni nuovi ed originali suoi pensieri, che il Clerc diceva (b) essere principi di cose grandi. Poi il Fremond, e lo Stellini e qualch' altro mostrarono ne' filosofici loro scritti maggiore

originalità. E il Bosovichi inventò un sistema filosofico (¢), che ha avuto in Italia, e più in Germania alcuni seguaci, e che è stato difeso ce illustrato posteriormente da un dotto spaguoolo, Gli (d). Ma chi può veramente dirti il riformatore dell'italiana filosofia, chi il face tosto conocere, e rispettate da più dotto.

316

losofi delle altre nazioni, chi seppe arricchire di nuovi pregi la logica, la metaficia, e la morale, fu il celebre Genoveri. Tutochè molti fossero stati i filosofi che cercarono con sottili riflerioni, e giunti precetti d'ajurare la mente a pensare ed a ragionare 
con esattezza e verità, e Bacone, Malebranche, Loke, Woffos, e 
molt altri sembrastor curer esattrio quanto v'era da scrivere su tale arte, seppe nondimeno il Genoval trovare nuove osservazioni, e nuovi 
avvertimenti da proporte, e dare una logica più piena e compinita, e più utile non solo allo studio della flotofia, e generalmen-

te ad ugni studio scientifico, ma eziandio al buon senso, alla

(a) Diatribe de Detteut Abat a etc.

ter Theor, phil. etc. (d) Theorin Boschen, vinditata et defenia etc.

condotta morale, ed alla civile società. Nelle cagioni degli errori, nell' uso de' sensi, e delle autorità umana e divina, ed in tutta l' arte critica , nello svolgere gli oggetti particolari d'ogni scienza , i difetti da sfuggire nello sudio di ciascheduna, e il merito, o demerito dei principali autori, che l'hanno trattata, e in varie altre parti della sua arte logico-critica discende ad esempj , ad osservazioni ad avvertimenti a rappuagli di pratica utilità, che non si ritrovano negli scritti logicali degli altri filosofi, e meritano alla sua opera una particolare commendazione, quando non si voglia anche dire col Fabroni, che niente in essa vi manchi di quanto può appartenere a moderare la retta ragione, non solo ne nostri giudizi, ma nel governo della vita (a). Quest' utilità cercò egli da vero filosofo in tutti i suoi studi, e non appuindolate sottipliezze, non aeree questioni, non isterili dispute, ma chiare nozioni, e teoremi sicuri nelle materie più astruse e difficili d'ontologia, e di psicologia; prove della religione naturale, e della necessità della rivelata; spiesazione della natura, della libertà, e d'altre proprietà della nostr'anima, svolgimento delle umane inclinazioni, degli abiti, e degli effetti, principi della legge naturale, e de' doveri degli uomini; legislazione, e costumi, e tutto ciò che conduce all'umana felicità, prese a soggetti delle sue filosofiche speculazioni. La chiarezza e nestezza delle sue idee, la vibratezza e forza, e comunemente anche la sodezza e verità delle ragioni, la profondità della dottrina, e la vastità dell'erudizione rendono il Genovesi uno de' più stimabili ed istruttivi filosofi, e fanno ricercare dagli eruditi professori la sua logica, la metafisica, ed anche l'altre sue opere, quantunque non ridotte alla perfezione da lui bramata, come libri classici e magistrali di soda e pratica utilità.

D' un gusto differente, e di maggiore celebrità, fioriva contemporaneamente il filosofo Condillac, e rischiarava tutta la dottrina dell' umane cognizioni, delle sensazioni, e di tutte le ope-

Condiller .

<sup>(</sup>a, Fit. Itali tie. torr. XV. daten, Gemenite.

razioni della nostra anima. Il Genovesi, forse più acuto e penetrante, e certo più erudito e più vasto nelle filosofiche e teologiche teorie, conservava ancora un po degli ingombri, e della spinosità delle scuole; il Condillac, perspicace e sottile, concentrato nelle sole speculazioni metafisiche, corre più limpido e netto nelle sue idee, più chiaro ed ameno nella sposizione delle medesime. Egli vuol far conoscere la condotta ed economia della nostr'anima nell'origine delle cognizioni; ma non s'imbarazza nella ricerca della sua natura, della sua unione col corpo, e della vicendevole loro influenza, e lasciate giudiziosamente da parte tante questioni per noi incomprensibili, e su le quali niente mai potremo conchiudere, e supponendo quelle verità, che tutti evidentemente sentiamo, quantunque non possiamo spiegarle, rintraccia soltanto ciò che non è oltre la sfera delle nostre disquisizioni, esamina le operazioni dell'anima, che un'attenta riflessione ci dà a conoscere, e segue per così dire l'origine logica, non la fisica delle nostre cognizioni. Come tutte l'idee, e tutte le cognizioni vengono, secondo lui, dalle sensazioni, prende egli a dimostrare questa derivazione, e mette in vista qual sorta d'idee da ciascun senso provenga (a). Prova il legame che le idee e tutte le operazioni della mente hanno co' segni esterni; spiega la formazione delle diverse sorti di tali segni, de' gesti, delle parole, ed altri; la relazione de' medesimi cogl' interni sentimenti della nostr'anima, e la loro influenza in tutte le produzioni del nostro spirito; scopre nell'uso delle parole l'origine de nostri errori, e prescrive il metodo di preservarcene (b) : e come i sistemi sono i sommi sforzi delle operazioni della nostra mente, esamina le cagioni della loro inutilità, anzi de pericoli e de danni che ne derivano, e mostra quale sia quel picciolo utile che se ne possa ritrarre (r): e, fondato in tutti questi esami e in queste cognizioni, passa a dare un'arte di ragionare e di pensare, un'arte d'analizza-

<sup>(</sup>a) Traité des Sontations .

<sup>(</sup>b) Estai sur l' orig. des conneits, bumaines

<sup>(</sup>c) Teait é des systemes .

re le facoltà diverse della mente, una soda metafisica, ed utile logica (a). La più fina anatomia dello spirito umano e delle sue facoltà e operazioni ci si presenta nelle opere di quel gran filosofo a dilettevole ed istruttiva contemplazione, le idee più astratte, i più sottili principi, le percezioni più dilicate vi si mettono colla maggiore chiarezza all' intelligenza di tutti : e noi godiamo di seguire agiatamente l'autore ne semplici e giusti suoi ragionamenti, di vedervi gli arcani e i misteri della nostr'anima sviluppati con somma nettezza e facilità, e riconosciamo nel Condillac il primo filosofo in cui si ritrovino unite le rare doti di chiaro , polito ed elegante scrittore, e di profondo e sottile metafisico. Degno suo fratello anche nello spirito filosofico era il Mably; ma, impiegato sempre nella filosofia politica e nella morale , sembra ch'abbia voluto cedere al fratello Condillac tutto il campo della razionale . Che alti voli filosofici non levava contemporaneamente a questi filosofi il matematico d' Alembert! il calcolo infinitesimale, e tutti i punti delle matematiche, di cui ci vuole mostrare i principi, sono nelle sue mani soggetti della più fina e sottile metafisica (b). Il famoso discorso preliminare all' Enciclopedia presenta il più bel quadro, che il pennello della filosofia abbia saputo mai colorire, dell' origine di tutte le scienze, e delle diramazioni tutte dello spirito umano. Gli Elementi di Filosofia cogli aggiuntivi Schiarimenti sono un' illuminata e sicura guida che, conducendo il filosofo negl' immensi campi della natura, gli mostra i terreni fertili che può coltivare con sicurezza di coglierne nuovi ed utili frutti, e i luoghi sterili ed aridi, donde dopo molte spese e fatiche non può sperare che spine, o frutti aspri ed insipidi, e talor anche nocevoli. Ma nel presentarci in questi campi vastissimi, nell'indicarci i particolari oggetti d'ogni parte della filosofia, ch'è dire di tutte le scienze, quanti bei lumi non isparge sopra ciascuno! Quante materie non mette d'un solo tratto nel vero punto di vista, in

Alembert •

(a) Court des Etades tom. 1, 111, IV. (b) Diesisa. Euc. V. Calcol. al. Etem. de Phil. XIV, XV, oc.

cui i precedenti filosofi non le avevano sapute trovare! Quante nuove ed utili mire ne' soli rapporti che accenna, ne' dubbi che muove, nelle congetture che propone ! Così avesse egli eseguita la grand' opera, di cui questi suoi elementi, come dice egli stesso, non sono che il progetto; avremmo una piena filosofia presa in tutta la sua ampiezza, disposta in un savio e giustissimo piano, e sposta con acutezza e sagacità di ragioni, con nibiltà e chiarezza di stile. Quanto diverso dal d'Alembert comparisce nelle sue opere filosofiche il suo compagno Diderot! E perchè una confusione d'idee indigeste e stravaganti, di pensieri giganteschi, d'alcuni tratti vigorosi bensì e pieni di fuoco, ma soffocati in mezzo a molt'aliri tenebrosi ed oscuri, e d'ampie e indecenti declamazioni, volersi stimare da molti per una sublime filosofia nel Diderot? E non è questa una prova della corruzione, e delle false idee della filosofia, che pur troppo si vedono regnare ne' pretesi filosofi del suo tempo, che hanno condotto all'ultimo precipizio quelli del nostro? Più degno di stare al fianco del filosofo d' Alembert Evers. 3 fu il grande Eulero, il quale non ha lasciate che lettere ad una principessa, e un breve trattato in difesa della religione; operette, nelle quali non doveva certo internarsi molto ne'profondi seni della metafisica; ma ha pure saputo spargervi qua e là delle riflessioni importanti, e degli utili lumi in vari punti di recondita filosofia.

> Ma l' Eulero ed il d' Alembert, quantunque sommi filosofi, non hanno fatto che lasciarsi vedere nella classe filosofica, e, contenti d'occupare i primi seggi nelle matematiche, hanno lasciato ad altri il primeggiare nella filosofia. Più intimamente penetrò nella metafisica il celebratissimo naturalista, il sottile e savio Bonnet. Avvezzo ad osservare, contemplare, ed analizzare i corpl diversi degli animali , volle fare lo stesso anche coll'anima nostra , e scrisse il Saggio analitico dell'anima, dove supponendo che questa niente può agire che col mezzo degli organi delle sensazioni, esamina minutamente come si formino i movimenti di tali orga-

ni, per eccitare nell'anima le sensazioni e l'idee, come per rinnovarle, come per alterarle, e come per ajutare lo spirito in tutte le moltiplici sue operazioni; e coll' immaginazione d'una statua, ideata contemporaneamente anche dal Condillac, a cui va applicando uno ad uno i nostri sensi, e ne contempla il risultato, segue distintamente la formazione, per così dire, meccanica delle percezioni, de' desiderj, e degli atti tutti della nostr'anima. Quest' opera potrà parere non meno saggio analitico del cervello, o della nobilissima parte d'esso, dove l'anima sente ed agisce, che dell'anima stessa, e può appartenere alla fisiologìa ugualmente, e forse più che alla psicologia, e che alla metafisica. Pure in questa stessa v'è un gran fondo di vera metafisica e di psicologica filosofia, e ci si fanno assai bene conoscere non solo gl'istrumenti di cui si serve l'anima, ma gli sforzi e gli atti stessi che da lei fannosi per la reminiscenza, per l'attenzione, e per tutte le sue operazioni; E poi nel Saggio di psicologia, ne' Principj filosofici, nel Filalete, nelle Ricerche su la verità del cristianesimo, e nell' altre sue opere filosofiche , che vastità e sottigliezza di nozioni metafisiche! che sodezza e profondità di filosofia! Tutto viene colà discusso: idee, riflessioni, memoria, volontà, passioni, genio, talento, abitudine, educazione, ragione, rivelazione, evidenza, certezza, probabilità, ed ogni cosa che all'anima ed allo spirito può appartenere, tutto viene da lui sposto in un aspetto spesso nuovo, e sempre istruttivo, tutto con precisione e chiarezza, con un'aria amabile di candore e di sincerità, col vero spirito della filosofia. Che se talor qualche punto della sua dottrina ci sembrerà troppo ardito, e da dovetsi rifiutare, o almeno da non accertarsi che con grandissime precauzioni e se ci si mostrerà alle volte troppo propenso a riportare ogni cosa a' suoi sistemi, pure anche allora avremo di che lodare il metafisico Bonnet, e vi troveremo il filosofo penetrante, e sagace nel contemplare i soggetti ne'loro aspetti astrusi ed oscuri, e ingegnoso ed acuto nel volere soro apportare qualche lume. Alle teoriche soe-Tom. VI.

culazioni aggiunge egli le pratiche; e contemplato l'andamento delle sensazioni, la formazione dell'idee, lo sviluppo dell'anima, la forza delle abitudini e tutto ciò che un occhio metafisico può scoprire nelle operazioni del nostro spirito, si studia di ricavarne profitto, e ricerca il metodo di dare a ciascuno la più utile educazione, presenta un'arte di studiare, prescrive l'ordine degli studi della filosofia razionale, e procura, con riflessioni e con avvertimenti, migliorare la morale, dirigere l'intelletto e la volontà, e dare allo spirito umano la maggior perfezione. A ragione dunque potremo presentare il Bonnes come il gran pensatore . e il sommo filosofo de nostri dì , e come l'unico da metter si in compagnia del Loke e del Condillac a formare un corso di pratica ed utile metafisica, e a dare sincerl ed autentici documenti per la vera storia dello spirito umano. Il Cartesio, ed il Malebranche hanno unite troppe immaginazioni fantastiche ad alcune utili verità; il Leibnizio, il Clarke, il Colline, e altri simili si sono trattenuti in troppo sottili speculazioni, in cui difficilmente si potrà mai venire ad un' evidente certezza; il Wolfio, ed il Genovest hanno ancora conservato dell'aria scolastica, e si sono anch' essi occupati in questioni insolubili, ch' erano state tanto care a' loro 'predecessori . Il Loke solo , lasciando da parte quelle ricerche di cui non poteva lusingarsi di trovare la soluzione , si sistrinse ad osservare sè stesso e i suoi pensieri, e a descriverci ciò che tali osservazioni gli presentavano, e incominciò così a farci conoscere veramente le operazioni della nostr'anima. Il Condillac, segusce del Loke, penetrò più intimamente nell'origine delle umane cognizioni; esaminò meglio le sensazioni donde esse derivano, mise più in chiaro l'influenza, delle parole e de segni su le nostre idee, e il legame di queste colle parole, e pel loro mezzo d'una idea coll'altre. Il Bonnet, più esteso nella sua filosofia, non trova limiti alle metafisiche meditazioni; ed a'corpi e agli spiriti, a Dio ed all'universo, alla filosofia e alla religione, a questa vita ed all'altra, a tutto ha rivolto i filosofici suoi pensieri; ma particolarmente applicato alla psicologia, amante com' era dell'analitiche disquisizioni noi stece un' analisi minuta di trutte operazioni dell'anima, in cui sarebbe force desiderabite che più si fosse occupato nella logica formazione delle medesime, dove avrebbe potuto mostrare nuove verità non abbastanza aviluppate dal Condillac, nè dal Locke, meno nella meccanica, dove non poteva produrre che logegnose bensì, ma non molto utili congetture.

Ben diverso dal Condillac, e dal Bonnet sorse posteriormente il famoso Kant, e levò gran rumore, ed ebbe molti ammiratori, e seguaci, e fondò una setta che si divise, come quelle degli antichi filosofi, in nuove altre sette, e cadde dappoi in abbandono, e dimenticanza. Le sue opere filosofiche furono stimate quasi che avessero prodotta una rivoluzione in tutte le scienze, ed avessero formata una dell'epoche, come dice Villers (a) uno de' suoi interpreti, delle più importanti dello spirito umano . Il Condillac, e il Bonnet dalla sperienza, e dall'osservazione dell' impressione che fanno i corpi su i nostri sensi ricavano la loro filosofia; il Kant tutto si rinchiude in astratte, e fantastiche purità di sensibilità, intelletto, e ragione. Quelli spiegando le operazioni dell' anima pel meccanismo de' sensi vengon riguardati da alcuni, come tendenti al materialismo; il Kant, ingolfato nelle sue idee e forme subjettive, e a priori in noi residenti, e ingenite di spazio e di tempo infinito, e su queste formando le cognizioni de'corpi, e delle nostre percezioni, dà fondamento di venire accusato d'idealismo. Ma il Condillac, e il Bonnes sono semplici, chiari, eleganti nelle loro espressioni, e facilmente intelligibili; il Kant, sommamente oscuro, imbrogliato e confuso nella sua spiegazione, difficilissimamente è stato inteso da medesimi suoi interpreti e comentatori, e forse non bene s'intendeva egli stesso. Egli era certamente un genio vasto e profondo, che tutto abbracciava, matematiche, fisica generale, principi di gusto

princ

<sup>(</sup>a) Philpsophie de Zant , on principes fondamentann ac. Dent.

nelle lettere e nelle arti, storia dell'uomo nelle diverse parti del globo, geografia fisica, alta politica, morale, religione, ogni cosa. Ma in tutte le sue opere osservasi un miscuglio di scetticismo. e dommatismo, somma oscurità, molte inconseguenze, ed anche contraddizioni, tutte contengono idee nuove e speciose, profonde, e renebrose, e ralor vere ed utili, benchè involte in assai densa oscurità, si celano affatto all'intelligenza de lettori. Solo il Manuale d' Antropologia, e la Geografia fisica, siccome composte dalle lezioni, che per trent'anni o più di seguito, com'ei dice, diede a persone, che non si occupavano negli studi propriamente detti, sono scritte con maggiore chiarezza, e con vastità ed amenità d'erudizione, e ricscono più intelligibili, e, com'ei voleva, adattate alla capacità di tutti. Ma l'opere che guadagnarono all'autore l'alta riputazione di cui ha goduto per qualche tempo, l'opere della filosofia trascendentale, che il fecero riguardare da suoi seguaci come un Platone, un Cartesio, e un Leibnizio, sono d'una tale oscurità, che ritrae dalla lettura gli stessi suoi più invasati ammiratori. Chi vuole, chi può internarsi in quel caos di forme subjettive, e a priori, di fonti della certezza ed evidenza geometrica, di quelle nuove e moltiplici categorie, di quelle funzioni e incumbenze della sensibilità pura, dell'intelletto puro, e della ragione pura, di tutta quella novità e oscurità di parole, e di sentimenti? E poi quale prefitto d'aver consumato tempo e fatiche per comprendere quelle intortigliate e confuse espressioni? Altro spesse volte non trovasi, in quel laberinto, di sensi e parole, che verità ovvie e comuni, vane e false opinioni, e si ha l'amarezza d'aver durata fatica per imparare condifficoltà cose facilissime ad impararsi, ovvero anche d'avere appreso ciò che si dovrà disimparare. Noi riconosciamo nel Kant una mente vasta, e profonda, acuto ingegno, estese cognizioni, e moltiplice erudizione; ma l'amore di novità, e di singolarità, l'ambizione di distinguersi, e d'innalzarsi nelle filosofiche meditazioni sopra la sfera delle cognizioni degli altri filosofi, l'hanno condotto, per ignote e tortuose vie, ad aride e spinose boscaolie, dove non trovansi che pochissimi frutti, e molti bronchi, triboli , e oscurità . La filosofia Kanziana menò nondimeno per qualche tempo gran romore nella Germania, e accese gli animi dell'amore degli agguindolamenti trascendentali, e delle smanie di produrre nuovi ghiribizzi metafisici . Bentosto il Wichte , uno de' più celebri suoi ammiratori nell'universuà di Jena, faniasticò altri principi, e si pavoneggiò col suo io, come ch'è l'unico essere per eccellenza, e che tutto il resto esiste soltanto in quanto l'io gli trasferisce una parte della sua realtà. Altra filosofia si fabbricò lo Schelins, prima seguace, poi accanito avversario di Wichte: altre soitigliezze, ed impercettibili teorie presentò Federico Augusto Carus nella sua Psicologia, ch' ei definisce dottrina della subiettività dell' nomo; altre se ne inventarono dagli altri, e la smania di nuovi sistemi ideologici, e psicologici tenne in agitazione gli animi di varj alemanni filosofi. V'erano però degli aliri che seppero unire l'acutezza del filosofare colla sobrietà, e moderazione. Fra gli altri si fece gran nome il berlinese ebreo Mendelson il quale, senza perdersi in assottigliamenti psicologici, senza pensare, come gli altri, ad innalgarsi sulle nuvole con fastosi ed oscuri concetti, ha esposti con giustezza di sentimenti, e chiarezza di espressioni trattati di sobria, e moderata filosofia. Gl'Inglesi, pensatori profondi, non si sono lasciati acciecare

da quei neri, ed offuscanti barlumi, che colpivano ed abosgliavano tanti altri ingegnosi filosofi. Le loro profondità senza celtre la pura, e semplice verità, senza perdera iln vani sissemi, e in picologiche allucinazioni, vanno più dirittamente a dottrine più pratiche, e più Intelligibili. L'Hancheure, lo Smith, il Ferguou, e altri Inglesi si seno spaziati in varie disquisizioni metalisiche, ed hanno benà filosofato con singolare acutezza, e forza d'ingegno, ma con idee semplici, e nette, e con espressioni, e parole d'uso comune ed intelligibili a tutti. L'Huwe ha trattato molle materie

Wichte .

.....

Carus .

dendelson .

167 Inglesi

...

350

filosofiche, dell' origine, e dell' associazione delle idee, della libertà, de miracoli, del teismo, e del politeismo, e degli argomenti di quasi tutta la filosofia con finezza d'ingegno, e con frizzi di spirito; ma non ne ha trattato nessuno appieno, tutti in pezzi distaccati, e in piccoli saggi, e in tutti ha mostrato un ardimento e libertà, che offende gli animi de religiosi leggitori. Lo Screatz ed altri moderni l'inglesi hanno seguitato a coltivare la filosofia con profondità di dottrina; ma con idee semplici e chiare.

369

I Francesi, seguitando le orme del Condillac, e d'altri loro filosofi, benché lectro applauto sgii alti penieri del Kaw, e il Villers, e qualche altro si pretero a priegare la sua dottrina, non però vollero abbracciare il suo modo di filosofare, anzi il Destinat de Tracy, il Degrando, ed alcuni altri la esaminarono con modesta severità, e ne scopiriono rispettosamente i difetti, e continuarono ad integnare una più soda ed utile logica, e maniera di filosofare.

lulupi.

Nè migliore accoglienza ha incontrata in Italia la filosofia Kanziana, che appena vi è stata conosciuta, nè ha ritrovato alcun Villers, che abbiasi preso il pensiero d'illustrarla. Solo a mia notizia il dotto, e giudizioso Soave ha voluto dare agl'Italiani qualche idea di quella dottrina, e benchè siasi condotto colla solita sua moderazione, ed imparzialità, l' ha pure rappresentata in tale aspetto, che poca voglia ha ispirata a' lettori d' inoltrarsi a ricercarne più intima cognizione. Egli, imbevuto ne principj Lockiani dopo avere esaminati i Kanziani, ha preferito di stare alla semplice ed utile sua metafisica, senza ricercare nuvolose sublimità: e gli altri filosofi italiani si sono contentati di seguire le calcate vie delle conosciute dottrine, nè si sono curati di adoperare faticose meditazioni per innalzarsi all'intelligenza delle filosofiche novità, che non credevano di dover abbracciare. In questo stato ritrovasi presentemente la filosofia razionale, nella quale troppo lungamente ci siamo trattenuti : e perciò, benchè molti argomenti ci si presentino alla mente da proporre per l'avanza-

anclusione

mento della medetima, li tralatciamo volentieri rimettendoci alle proprie riflessioni de leggitori, che facilmente ne troveranno anche de migliori, e levando la mano da quetta filosofia, c'inoltriamo a scortere rapidamente l'origine, e i progressi della morale.

## CAPITOLO IL

Della Filosofia morale .

a filosofia morale è la scienza di tutti gli uomini; e in tutti i tempi i padri di famiglia e i capi de popoli, e tutti i maestri e reggitori degli uomini hanno date a'loro inferiori alcune lezioni di morale. Ma i primi autentici documenti, e i primi libri che noi abbiamo di dottrina morale, ci vengono dall' oriente. Nè conosciamo altri scritti etici più antichi che i libri dottrinali della sacra scrittura, i quali in gran parte riconoscono per autore Salomone; nè, dopo questi, altri ci si presentano anteriori a Cinesi del celebre filosofo Confucio, conservati fino a postri di; ed antichissima memoria abbiamo da Megastene presso Strabone (a) dell'etica degl' Indiani, della quale or vanno disotterrando alcuni antichissimi scritti gli eruditi moderni; ed orientali in somma sono le più antiche memorie che possiamo ritrovare di morale filosofia. Non però tardò molto ad introdursi presso i greci e i famosi legislatori, de quali parleremo nel seguente Capo, e i rinomati sette sapienti, che fiorirono contemporaneamente al cinese Confucio, possono già in qualche modo contarsi nella classe de' morali filosofi. Ma la dottrina di tutti questi non era che una tessitura di massime, e di precetti, senza quelle ricerche e disquisizioni, senza quella concatenazione di sentimenti, e senza que piani e sistemi di dottrina, che formano la filosofia; e il primo, secondo Aristotele (b), che abbia parlato filosoficamente della virtù, e che si

Origine del

. (a) Lib. XV

(b) Mage. mer. lib. 1 , c. L

Sociale.

possa pertanto chiamare giustamente morale filosofo, non è stato che Pittagora; sebbene anch'egli, volendo riferire a' suoi numeri le virtà, si discostò non solo dalla verità, ma anche dalla diritta maniera di trattare tali materie. La vera origine della morale filosofia si dèe prendere da Socrate, e da' suoi scolari, come la prendevano realmente quasi tutti gli antichi greci e romani. Gli altri filosofi, Talete, Anssimandro, Pittagora, e tutte le scuole joniche e italiche, s'occupavano nelle questioni fisiche, nelle ricerche di cose occulte, e dalla natura stessa tenute nascose; e se talora Pittagora e i suoi seguaci trattavano delle virtà, si perdevano in nozioni astratte e in vane speculazioni. Socrate ritirò da tali disquisizioni la filosofia, e la rivolse ad uso della vita comune, per occuparla in utili questioni su le virtù e su'vizi , e generalmente su la condotta della vita buona o cattiva; e di filosofia fisica e teorica, quale fin allora era stata, la fece morale e pratica. Non aveva Socrate accademia, nè liceo, nè luogo particolare destinato per sua scuola, e insegnava nelle botteghe, nelle strade e nelle piazze, e dovunque trovavasi era pronto a prestare i suoi ammaestramenti, nè in aria didascalica e magistrale, od in lezioni scolastiche, ma in tuono familiare, ed in conversevoli discorsi agitava le sublimi questioni delle viriù e de' vizj, della venerazione degli dei, del governo delle città, del comando degli eserciti, dell'educazione de principi, e d'altri simili punti, e trattava le più gravi materie di politica e di morale. Ma quantunque egli si prestasse a tusti, ed amasse d'insegnare agli artigiani, a' plebei ed a chiunque gli si presentasse, aveva però i suoi più fedeli ed attaccati seguaci, che pendevano da'suoi labbri, nè distorsi sapevano dalla sua istruttiva compagnia, e che formavano, per così dire, la scuola socratica; e contava fra questi i più rinomati filosofi della Grecia, i capi e maestri delle scuole filosofiche , che poi sorsero in tanto grido in Atene , Senofonte ed Eschine sono i filosofi socratici, che meglio di tutti gli altri ci hanno fatto conoscere la vera sua dottrina. Senofonte ci dà il bel quadro

Fileson so

della vita filosofica di Socrate, de' Jetti e de' fatti suoi, che presenta una viva idea del merito di quell'uomo singolarissimo (a), ed anche dell'economico non ci reca che la dottrina di Socrate: ed Eschine ne suoi Dialoghi esprime si veramenie il carattere, e la maniera d'insegnare dello stesso Socrate, che furono creduti da molti tali dialoghi opera del maestro anzichè del discepolo (b): e sì Senofonte che Eschine hanno ottenuto dalla posterità il glorioso vanto d'essere i veri socratici, e sono da tutti stimati come degni allievi di quella scuola, eleganti scrittori, e profondi filosofi. Cebete è un altro discepolo di Socrate, da noi conosciuto per la famosa sua Tavola, l'unico de tre dialoghi da lui scritti, che siasi fino a' nostri di conservato. Fedone, Simone, ed alcuni altri si fecero distinguere fra molti uditori di Socrate pe diversi dialoghi che scrissero secondo il gusto socratico su vari punti morali. lodati dagli antichi, ma per noi da gran tempo perduti. Fedone anche formò una setta particolare , che ebbe per successori Plistano d' Elea , Asclepiade Fliasio , e sopra tutti distintamente Menedemo d'Eretria, onde venne la setta chiamata prima eleatica, poi eretriaca, e conosciuta dagli antichi coll'uno, e coll'altro nome. Più famosa divenne la scuola d'Aristippo, altro discepolo di Socrate. Aveva Aristippo uno spirito vivace e pronto, un genio pieghevole ed ugualmente facile ad accomodarsi a patimenti che a piaceri e professava una morale indulgente e piacevole; onde non è da fare meraviglia se molti alla sua scuola concorsero, e se fu egli da gran folla di discepoli attorniato. Arete sua figlia, Antipatro, ed altri sostennero la setta cirenaica. Arete ebbe per discepolo suo figliuolo, chiamato anch' egli Aristippo, e questi Teodoro detto l' ateo. Antipatro insegnò la filosofia d' Aristippo ad Epitimede, questi a Parabate, il qu'ile la trasmise ad Egesia, e ad Amicere . Quindi la setta ; che da principio fu detta cirenaica per Tom. VI.

Tom. VI. y

(a) De factis et dietis Jocratis Mb. IV. (b) Laert. in Anchine .

eusre cirenaici Ariuippo, Autiparro e i primi maestri, fu poi divisa in varie sette, conosciute co nomi di teodorea, d'egestica, e d'anniceria. L'amore de piaceri, e il conto grande che facevano Ariuippo ed i suoi segusci della volturà, era la dottrina carterinita della scuola d'Ariuippo ta mo inon discenderme a desaminare le picciole didirerare, che dittinguevano i cirenaici dagli egestaci, e questi dagli anniceri e da teodorei, e rimetteremo chi desideri di vederle distintamente alla storia del Brakero, dove troverà quanto basti a contentare l'erudita curionità (a). Come dalla scuola di Seratu sucinono i capi dell'estaica, e della cirenaica, cod anche è riconociuto Seratu per maestro di Euclida fondatore della megarica, la quale estendo trata più dialettica che morale, fu già da noi nell'antecedente capo presentata. Dalla scuola di Seratu cuci pure Antitures capo e maestro della setta cinica, chila quale derivo poi la troica.

Platone

Ma lo splendore della scuola accratica , e l'ornamento della fisionofia altri non fu che il non mai abbartanza celebrator Plasme.
Tuttochè la vatta sua mente abbracciasse tutte le parti della teoretica filosofia, e logica, fisica, teologia, e piscologia, e tutta la
fisionofia teorica comprendatese ne suo sizvitti, nondimeno la pratica nella morale e nella politica foramea particolarmente il più caro oggetto de profonadi suoi studji, e raffirenare le passioni, estirpare i viaj, riformare i costumi, ispirare le virtà, prescriver
laggi, stabilire usanze, governare i popoli, e rendere prosperose e fefici le repubbliche erano le sublimi mire delle sue meditazioni. Quindi le lunghe ricerche sul sommo bene (b), le quetitoni. Yu la virtà (d, - su le santità (d), le investigazioni su la
temperanza (c), e su la fortezza (f), e rante esortazioni a una
vira morigerata ed utile alla repubblica, e tanti eccitamenti all'
serencia delle virtà. Ma dove profonde Platere i teori dell' esi-

<sup>(</sup>a) Tom 1, part. II, lib. II, cap. III. (b) In Philds . (c) In Measure

<sup>(</sup>d) In Entyphrene . (e) In Charmide . (f) In Lachett .

ca filosofia è ne' dialoghi della repubblica e delle leggi . La giustizia e l'ingiustizia, le diverse sorti di beni e di mali, l'utilità delle giuste leggi, il bisogno di farle eseguire, la necessità de buoni costumi, l'influenza delle opportune istituzioni, la filosofia, e i veri e falsi filosofi , le arti diverse, e i differenti impieghi degli uomini, e i mutui bisogni, e i mutui doveri, con cui siamo stretti, e varie altre materie gravissime, degne delle speculazioni de' filosofi, vengono da Platme trattate con molto ingegno, con profonda dottrina, copiosa eleganza, e maestrevole autorità. Negli altri suoi dialoghi pecca alquanto in troppe cavillazioni, e in qualche vacuità, riducendosi spesso a cercare soltanto la definizione della cosa che si desidera, e si spera di vedere da lui profondamente discussa, e comunemente, più mostrando nelle materie ciò che è da confutarsi, che ciò che si può abbracciare; e quindi il curioso filosofo resta mal pago di que' dialoghi, che co' titoli i più speciosi poco o niente gl'insegnano di sodo e d'utile riguardo a quegli argomenti che sì giustamente muovono la filosofica curiosità. Ma ne'dialoghi della repubblica e delle leggi sembra che tratti più seriamente; e sebbene anche in essi ami talvolta di scherzare e d'allacciare colle artifiziose interrogazioni alcuno degl' interlocutori, spiega però più apertamente il suo animo, e ci dà idee più precise e sicure, forma un corpo di dottrina più regolare, e ci esibisce una filosofia più istruttiva e di maggiore utilità. Giusto e savio, religioso ed onesto, prende sempre le parti dell' onestà, nè si lascia, come tanti de' nostri filosofi, trasportare dal prurito di mostrare dello spirito a mettere in ischerno le cose religiose e divine, nè a promuovere massime licenziose con pregiudizio della verità. Che se talvolta propone qualche suo sentimento paradosso e strano, ch' egli crede convenientissimo, ma che può sembrare disdicevole al buon costume, nol fa che colle più modeste e saggie prevenzioni, colle più decenti espressioni, con istile ben differente dell'usato dagli scostumati filosofi de' nostri dì . Platone in somma è un vero filosofo, il pri376

mo che abbia lasciato un corpo di morali e politici insegnamenti, in cui si vedano i frutti d'un regolato studio dell'etica, e il primo a cui dobbiamo ricorrere per apprendere quella filosofia. Ma per quanto Platone sia andato avanti nell'etica, ed abbia superati tutti i filosofi socratici e pittagorici suoi coetanei e predecessori. venne nondimeno superato da Aristotele suo scolare, Platone, da scrittore eloquente e filosofo immaginoso, trattò le materie liberamente, dall'una all'altra passando secondo che portava il discorso, senz' attenersi esattamente al più conveniente metodo, e le illustrò con ragioni talora sode, talora speciose, con belle immagini, con copia di parole, e con forza d'eloquenza. Aristotele fu più filosofo; e non in distaccati discorsi, ma in trattati seguiti e metodici, ogni cosa prendendo da suo i princiri. e riguardando in ognuna tutte le sue relazioni, trattò più filosoficamente, per così dire, la morale filosofia. Non so se Socrate veramente stimasse, come dice Aristotele (a), per ultimo fice dell' uomo la cognizione della virtà: certo Flatone ne' suoi dialoghi sembra altro non avere in mira che una tal cognizione, e tutti i dialoghi impiega a cercarne le definizioni. Qual differenza dalle lunghe e talora sofistiche discettazioni di Platone a' sodi e pieni trattati, ed alle profonde e filosofiche discussioni d'Arinotele? Egli esamina l'essenza e la generazione delle virtà, la differenza degli atti e degli abiti, delle virtà morali e delle intellettuali, discende particolarmente ad ogni virtà, e ciascuna d'esse distinguendo colla più sottile finezza da viziosi estremi, che la contornano, rende di tutte assai più chiare e giuste definizioni; e vonendo poi agli atti particulari sì de'vizi che delle virtà, ci dà spiegazioni veramente utili ed istruttive. Colla stessa profondità d'ingegno e pienezza di dottrina, svolge la vera felicità, e tutto ciò che può dirsi o bene o male, e fino a qual segno si debba riputar tale, spiega le azioni degli uomini, e i loro principi,

(a) Mago. meral. lib, 1 , c. 1|L

l'amicizia, e i suoi doveri, e tutto ciò che appartiene alla morale filosofia. Dagli uomini particolari passando alle città e repubbliche, sempre più fa vedere la vastità della sua mente, e la sodezza del suo giudizio. L'erudizione immensa, che una continua lettura gli aveva fornito, gli poneva sotto gli occhi le diverse repubbliche e i differenti governi che allor avevano qualche nome, le loro leggi, i loro difetti, e le diverse vicende felici od avverse a cui erano soggiaciute, ed egli, da vero filosofo, ostervava tutto con attenzione: e fondato soltanto su l'osservazioni e su' fatti, ne ricayava le giusie conseguenze per istabilire una perfetta repubblica. La giustezza e posatezza del suo giudizio lo tiene sempre ne suoi sentimenti in un prudente mezzo, dove comunemente si trova la verità; e lungi ugualmente dalle stravaganti opinioni di tanti moderni, i quali vogliono l'uomo solitario e selvag gio come se tal fosse il naturale suo stato, che dalla fanatica filantropia degli antichi Socrate e Platone, i quali bramerebbero nella repubblica una piena comunione di denari, di reba, di beni, e perfino delle donne, e d'ogni cosa, sostiene egli con forza, e varietà di ragioni essere all'opposto l'uomo per natura civile e socievole, e dovere riuscire pregiudizievole alla repubblica ed a particolari la pretesa comunione, come è necessaria la proprietà. Dalle cose pubbliche discendendo alle domestiche e familiari, prescrive leggi a' mariti e alle mogli, a' padroni ed a' servi, insegna l'amministrazione de beni, e le guste maniere d'acquistarli e d'accrescerli, e in tutto parla con molta saviezza e prudenza, con giudizio ed erudizione, e in tutto si mostra vero maestro d'etica, di politica, e d'economica. La vastità della dottrina, e l'universalità delle cognizioni non suole esser congiunta con molta profondirà; ma in Aristotele s'uniscono a maraviglia, e l'infinite materie che tratta e sono prese nel vero loto purto di vista, e vengono illustrate con copiosa erudizione di poeti, di storici, e di filosofi, es si possono dire esaurite con magistrale pienezza. Il Bi-

taubè (a) ha rilevato colla dovuta modestia alcuni difetti della politica d' Atistotele, che però sarebbono suscettibili di ragionevole scusa. Ma, senza entrare in minuti esami d'ogni particolare proposizione, che sono que' piccioli nei in un luminare di tanto splendore ? Invano i moderni filosofi s'insuperbiscono de' maggiori lumi dei nostri secoli, sì nel fisico, che nel morale, e si compiacciono della loro superiorità sopra gli antichi . Non abbiamo in tutta la moderna filosofia un'opera sì vasta e profonda, con sì belle viste e toccate sì finamente, con tante verità e sì pochi diferti come possono vantare gli antichi nella grand' opera dell' etica, politica, ed economica d'Aristotele. Esaminata l'etica di questo filosofo, cade alquanto di prezzo l'epera di Teofrasto suo scolare. Teofrasto viene detto a ragione dal Casaubono il primo inventore della filosofia caratteristica (b); ma se si riflette bene ad alcuni capi dell'etica d'Aristotele, si trovano già abbozzati molti caratteri , e toccatine i tratti principali con singolar maestrla . Teofrasto si distese più spiegatamente, e ridusse poeticamente a'fatti particolari , come conveniva alla descrizione de caratteri , ciò che Aristotele non poteva esprimere che con tratti generali . Ma lasciando a Teofrasto la lode d'essere stato l'inventore e il padre della caratteristica, potremo in qualche modo riguardarlo, anche in questa parte, come discepolo d'Aristotele. Quest'è per quel poco che abbiamo di Teofrasto: ma Tullio ci fa sapere che egli inoltre scrisse sì dottamente del governo delle repubbliche, che quasi gli dà in questa parte la preserenza sopta Aristotele; perciocchè se Aristotele descrisse di quasi tutte le città non solo della Grecia, ma de'barbari, i costumi, gl'istituti, e le discipline, Teofrasso ne diede anche le leggi; e se ambedue insegnarono quale dovesse essere il principe in una repubblica, e quale fosse il migliore stato di questa, Teofrasto in oltre mostrò quali fossero in una repubblica le rivoluzioni delle cose , quali i momenti de'

Teofrano .

(a) Acad. de Berlin, tom, XLIII.

(b) Ep, dedic. Nic, B plarde .

tempi cui si dovente por regola; e in somma sembra, al giudizio di Tallio, che Tofrato sia stato più benemerito della politica che lo stesso gran maestro Atistotle (a). Ma sventuratamente per noi, delle molte e stimate opere di Tofrato d'etica e di politica, di cui ci di anticia Larezia (b), altro non resta che i frammenti del suoi caratteri, di cui abbismo parlato. E con Platose ed Aristotle snon i filosofi morali dell' antichità, che ci possano dra idea dell' antica filosofia, e i due settitori da cui possano realmente i moderni ricavare vero prefinto. Platose, settitore più eloquente, tocca più il cuore, e più diela ta l'immaginazione; Aristotle, più filosofico, istrutice meglio la mente, e più pienamente appaga la regione; et amendeu meritamo giustamente lo studio de filosofi, ma Aristotle particolarmente sarà sempre l'oggetto dell' attenta meditazione di chi voglia internarsi in ogni ratte della morale.

Dopo Platone, Aristotele, e Teofrasto, dopo i primi accademici e peripatetici, decadde notabilmente l'etica filosofia, e, invece de' sublimi e sodi ammaestramenti per la condotta della vita privata, pel governo della repubblica, pel bene dell'umanità, s'introdussero vane questioni, innovazioni di parole, inutili dispute. Allora sorsero due sette famose per opposte ragioni; la stoica; e l'epicurea. La stoica ha ostentata una gravità e severità di massime e di precetti , che s'è fatta rispettare dalle persone più rispettabili . L'epicurea al contrario s'è tirata dietro le accuse della maggior parte delle savie persone, per la troppa indulgenza, per l'apparente mollezza, e per la libertà delle sue opinioni. Ma per conoscere il merito d'un corpo di filosofia non basta considerare il rigore, o la sublimità delle massime, d'uopo è esaminare la giustezza la verità il metodo la convenienza. ed utilità di tutto il corpo della dottrina: e forse, dopo un diligente esame, non dovrà l'epicurea rimanere inferiore alla stoica sì decantata. Seneca, col voler lodare sopra tutte l'altre la stoi-

Set is stoics .

ca filosofia, ci dà al contrario un argomento di riguardarla con meno stima (a) . Non è egli più filosofico il trattare gli uomini, come fanno gli altri filosofi, co'riguardi convenienti all' inferma loro natura, e cercare, come i medici cogli ammalati, d'applicare i rimedi, che le deboli forze possono portare, non que che credono i più efficaci; che non correre come gli stoici dirittamente al più sublime e perfetto, e, senza contare coll' infermità delle nostre forze, voler co' precetti condurci alla perfezione che non potremo mai ottenere? E non è egli più sodo e vero consiglio il dire con Epicuro, che dee il filosofo tollerare le ingiurie; che il pretendere cogli stoici che non vi sia pel filosofo alcuna ingiuria (b)? Queste sottigliezze di parole erano del gusto degli stoici. Essi non volevano, come gli altri uomini, contare per beni l'onore, le ricchezze, la sanità, ed altre simili doti del corpo e dell'animo, nè all'opposto per mali i difetti contrari; ma pretendevano doversi quei nominare promossi, e questi rimossi (c). Essi si occupavano molto in formare paradossi, che alla fine altro non erano che giuochi di parole; e pretendevano che solo il sapiente fosse bello, libero, ricco, re, ed ogni cosa, per fino Dio (d); e si fingevano colle loro sottigliezze una sapienza che non sarà mai ottenibile da' mortali (e). Amanti della dialettica, erano portatissimi per le dispute. Gran dispute sul numero delle virtù (f); altre non minori per decidere se la virtù una volta acquistata si possa perdere coll' ebrietà e colla melanconìa, oppure sia assolutamente imperdibile; se sieno talmente connesse le virtù, che chi ne ha una le abbia tutte; se tutte sieno uguali, nè possa esserne una emaggiore dell'altra, come pure all'opposto i vizj, e i peccati; anzi, stuzzicati dal prurito di disputare, disputavano seriamente se i beni sieno corpi, e le virtù animali (e), consumavano in mille altre vane

<sup>(</sup>a) De sap. constantia c. l. (b) Ibid. cap. XV.

f' (e) Tu'l. De fin, fill, m. XV. seg. Laett. in Zenene n. LXI.

<sup>(</sup>d) Tull. Parad., Liett. loc. clt. n. LXIV. (e) De amic. n. V. (f) Liett. in Zinear n. LIV. (g) V. Searc. cp. CVI, CXIII, al.

questioni il tempo che avrebbono potuto impiegare assai meglio in istruire gli uomini, e dirigerli al conseguimento delle virtà. Con tante dispute e tante cavillazioni tralasciavano di esaminare a dovere altri punti assai più importanti, e con tutta la severità della lor morale decidevano poco saviamente che le mogli de'filosofi. o de' sapienti debbano essere a tutti loro comuni, e che possano quegli essere amanti, o per dirlo più chiaramente pedera. sti (a). Questo basti per far vedere che il genio dialettico, e l'amore delle sottigliezze recava alla stoica filosofia il pregiudizio di troppo occuparsi in picciole questioni, in vane innovazioni di parole, in sofisticherie, paradossi, e cavillazioni. Quindi, come riflette Cicerone (b), i discorsi degli stoici non accendono gli animi degli nditori; e quegli stessi che gli ascoltano, e li credono, non sentono commozione e cambiamento nell'animo, e, dopo avere udite sì grandiose dottrine, partono dalle loro scuole quali erano venuti. Lo stesso Seneca si lamenta replicate volte delle minute e frivole questioni de' suoi stoici, e delle loro sottigliezze, che possono forse fare gli uomini dotti, ma non mai buoni, e desidera che trattino sempre cose utili e salutari (c). D'uopo è nondimeno confessare che generalmente la stoica filosofia conteneva grandi e sublimi insegnamenti, che predicava vigorosamente la virtà e l'onestà, e che voleva innalzare l'uomo a tutta la sua dignità. La maggior parte della dottrina degli uffizi, o de' doveri degli uomini è dovuta agli stoici, che ne diedero anche il nome, e lo stoico Panezio era considerato da Tullio e dagli antichi come il più magistrale e classico scrittore di quest'importante parte dell' etica filosofia . E noi vediamo nelle opere degli stoici Seneca , Epitetto, e Antonino, le quali sono le uniche che si sieno fino a'nostri di conservate, una soda e sincera dottrina della più pura morale. Onde possiamo dire che la stoica filosofia si abbia po-Tom. VI.

(a) Leart, Shid. n. XLVS, (b) De for IV , n. III. (c) Ep. CVI, CXIII,

tuto meritare, per la verità ed elevatezza delle massime, gli elogi di cui molti l'hanno onorata; ma che le sottigliezze e le spine delle nuove parole e delle minute questioni, che i cavilli e i pungoli delle sofitiche interrogazioni, che innomna i difetti della protizione abbisiono molto derrato dal pregio della dottrina.

Setta opicuesa.

Ben all'opposto la dottrina epicurea, replicando spesso il nome di voluttà, e volendola come l'ultimo fine delle nostre azioni, si attirava dalle savie persone i rimproveri che non meritava la sua morale . I gravi filosofi, pieni delle idee di virtà e d'onestà, che allora da rer tutto risonavano nelle scuole, mal soffrivano, come dice Tullio (a), il vedere introdursi la voluttà nel concilio delle virtà, come una meretrice nel ceto delle matrone. Il nome solo di voluttà era sposto a cattive interpretazioni, e soggetto a disonore ed infamia. Ma in realtà la voluttà d'Epicuro era ben lontana dall' avere quelle lordezze e deformità, che un tal nome spole annunziare. Non la voluttà de lussuriosi diceva Epicuro, non conviti e divertimenti, non sensuali piaceri fanno la voluttà, che chiamiamo il fine delle nostre azioni, come alcuni ignoranti ci hanno voluto attribuire; ma quella soltanto che nasce dalla sanità e quiete del corpo, e dalla tranquillità dell'animo, e dalla privazione d'ogni dolore di corpo e d'animo, quella che non si può separare dalla virtù (b) . E questa è una delle ragioni di differenza della dottrina d'Epicuro da quella d'Aristippo . Aristippo amava la voluttà che produce commozione e solletico ne' sensi, nè faveva conto d'altri piaceri e dolori che di quelli del corpo; Epicaro cerçava una voluttà consistente e quieta, libera da ogni perturbazione di corpo e d'animo, e più pensava a piaceri ed a'dolori dell'animo che a que'del corpo, sebbene non trascurasse nè anche questi , e mettesse la felicità nella giocondità e nel piacere, e nella privazione di ogni dolore dell'uno e dell'altro.

(a) De fa. 11 , no 14

(b) Bpirt. al Mentecom apol bartt. io

E come questa placidezza e tranquillità non può stare co' vizi, nè acquistarsi senza le virtù ; così esorta vivamente Epicuro all' esercizio di queste, e tratta con giustezza e verità della temperanza, della prudenza, e delle altre virtù, Dove si può osservare che sì Epicuro che Zenone insegnavano la virtù; se non che Zenone ne raccomandava la pratica per la sola sua onestà, mentre Epicuro chiamava all' esercizio della medesima coll'allettativo del piacere e della voluttà a cui conduce; nel che gli stoici, come dice presso Tullio Torquato (a), cercavano il bene in non so qual ombra che chiamavano onesto con nome più splendido che sodo, mentre gli epicurei s'accomodavano più all'umano pensare, ed avevano in mira nella stessa pratica delle virtù il diletto e il piacere, che è realmente per gli uomini di maggiore incentivo che la semplice onestà . Questa gran questione del fine ultimo delle azioni dell'uomo ha molto, come qui si vede, di questione di parole; pel resto nella morale non è meno savia ed onesta la dottrina epicurea che la stoica, ed ha il vantaggio di trattare le materie senza parole nuove ed inusitate, senza questioni vane e cavilli, con parole popolari ed intelligibili, con chiarezza e semplicità, Per maggiore agevolezza e facilità della dottrina, formò Epicuro alcune sentenze principali, che contenevano in qualche modo la somma della sua morale, e più facilmente s'imparavano, e meglio si ritenevano a mente che i lunghi trattati d'altri filosofi. E generalmente potremo dire , che la filosofia di Epicaro , quantunque screditata presso di molti per l'odiosità del nome di voluttà, conteneva sana e lodevole dottrina; ed aveva il vantaggio di accomodarsi all'intelligenza di tutti , e d'essere così di più universale utilità. Nè di Zenone, nè degli stoici suoi successori sono rimasti filosofici scritti e di tutta la scuola epicurea appena abbiamo una lettera a Meneco, e le rate sentenze d'Epicuro, unici avanzi delle sue opere conservatici da Laerzio. Semfonte, Platone, ed

Ariustele sono i soli filosofi che abbisno tramenso alla notra cui riosità autentici monumenti dell' etica degli antichi; e noi la vediamo, in Sonofonte ancor principiante, bevuta al fonte stesso di Secrate primo suo maestro; la riconosciamo più formata in Plasme, che aggrandi le lezioni di Secrate coggii originali e sublimi suoi pensamenti; e l'ammiriamo tutto ad un tratto in Ariustele, condotta ad uno stato di filosofica perfezione, a cui nesuno de posteriori filosofi in tanti secoli l'ha agguta innalzare.

180

Dopo il lungo intervallo d'alcuni secoli, sorsero presso i greci, e presso i latini alcuni dotti scrittori di filosofia morale, dai quali impariamo la dottrina degli altri più antichi, che non possiamo esaminare nelle opete originali, e che hanno essi stessi nei loro scritti accresciuta, da per tutto apportandovi una lodevole originalità. Cicerone e Seneca fra romani, Plutarco, Epitetto, e M. Antonino presso i greci formano questa nuova epoca non poco gloriosa all'etica dell'antichità . Che mente vasta e sublime era Cicerone, il quale, principe dell'eloquenza oratoria, della didascalica, e dell'epistolare, poteva anche in qualche modo aspirare al primato nella filosofia! La versatilità del suo ingegno gli faceva prendere le parti ora degli accademici, ora de peripatetici, or degli stoici, e portarle tutte con una forza e dignità, di cui non erano capaci quegli stessi, ch' erano addetti ad alcuna di tali sette, e che avevano sempre studiata e professata quella dottrina. Quale accademico poteva meglio difendere la sua causa di quello che fece Tullio sì negli accademici che in altre opere, dove gli piacque di prendere le loro parti ? E non avevano ad insuperbirsi gli stoici al vedere illustrati i lor paradossi con tale coria e gravità di ragioni, e con tanta amenità, nobiltà, e forza d'eloquenza, come leggevansi negli scritti di Tullio ? Ne Stasea napolitano, nè Autioco, nè verun altro de peripatetici poteva trattare la questione de fini , o del sommo bene con tanta varietà d'erudizione, e con tanto peso di ragioni, come fece ne suoi cinque libri su tale materia Cicerone . Qual uomo superiore era

quello che, in pochi giorni di vacazioni nelle spiagge di Pozzuolo , scriveva i libri degli accademici , in altri pochi nella villa di Tuscolo dava que delle tusculane, nel ritiro d'Arpino que delle leggi, e così nelle brevi ferie, ne'giorni di riposo, nel respiro della campagna, nelle ore subcisive, o, come si suole dire ne ritagli di tempo, componeva opere, che sono lo stupore dei secoli , e che risparmiavano a romani la pena di cercare la filosofia in quelle de' greci . Teologia , politica , economica , ed etica , tutto era ugualmente aperto alla sua penetrazione, e tutto egli trattò con maravigliosa profondità. Nessun luogo della filosofia voleva che rimanesse privativo de greci, il quale non si rendesse comune a'romani illustrato dalla latina sua eloquenza (a). Che termine mai si sarebbe imposto a' filosofici suoi scritti, se la barbara prepotenza di M. Antonio non gli avesse inumanamente troncata la vita, quando appunto incominciava a dedicarla all'illustrazione della filosofia? Egli è vero che in tutti i suoi scritti ha seguitato comunemente i sentimenti de greci su le materie che tratta; ma gli ha sposti sempre con tal possesso, e con tanta ubertà d'eloquenza e d'erudizione, che gli ha fatti comparire nuovi, e assai più nobili e ricchi che non erano nelle mani stesse dei greci da cui gli avea raccolti. Platone singolarmente era la guida ch' egli s'era prefisso di seguire; e le più alte sue mire tendevano ad imitare quell'oracolo della greca filosofia (b). Non so quale giudizio faranno i filosofi dell'esito di queste ambiziose mire di Tullio: noi, senza pretendere d'erigerci in giudici di quegl'ingegi j tanto superiori, ardiremo di dire ch' egli, secondo il nostro sensimento, ha pareggiato a molti riguardi il suo esemplare, e forse ancora l'ha superato. La varietà e l'ampiezza delle materie è stata grande nell'uno e nell'aliro; ma queste in Tullio sono più importanti e più utili, e trastate con maggior pienezza, e con più soda istruzione. Quanto più istruttivi non

Paragone di ulito con Pla-

(a) De Divin, lib, II , n, II.

(1) D. legil. lib. I . p. V ; lib. II . p. VII.

sono i libri de fini di Tullio, pieni d'esatti ragionamenti, di copiosa dottrina, d'opportuna erudizione, che il lungo dialogo di Platone intitolato il Filebo, ossia del sommo bene, che viene a trattare lo stesso argomento, ma che distratto in vane digressioni poco o nulla c' insegna su la materia? Le tusculane, i libri degli uffizi, que' dell' amicizia, e della vecchiaja e tant' altri, o ancora esistenti, o già periti, vagliono bene assai più che il Liside, il Lachete, il Carmide, ed altri dialoghi di Platone, che versano su analoghi soggetti . Tallio, ad esempio di Platone, ha seritto della repubblica e delle leggi, e sebbene sono perduti i libri della repubblica, che sembravano più copiosi, e delle leggi non n'abbiamo che tre, mentre Platone le aveva trattate in dodici, si può nondimeno su questi, come su un saggio, instituirne qualche paragone, che non dovrà riuscire, a mio giudizio, allo svaniaggio di Tullio. L'ubertà e facondia dell'orazione è ad amendue comune; ma Platone alle volte la rompe e sminuzza colle troppo frequenti, e talor anche importune domande, e la raffredda colle spesse induzioni , prese da bassi soppetti , e distese soverchiamente, e coll'ironia socratica da lui adoprata, ma che non troppo si confà co' grandiosi tratti di sublime eloquenza, ch'egli ama di spiegare frequentemente: Tullio, sempre nobile, e dignitoso eziandio ne lepidi scherzi de suol dialoghi , senza perdersi in digressioni, nè trattenersi in basse e plebee immagini, camminando sempre avanti nell'assunto propostosi, lascia correre più liberamente la copiosa sua facondia, e la fa sentire con più equabile maestà; e appoggiato a sode ragioni, e a idee grandi, a nobili esempi d'illustri eroi greci e romani, e ad ameni tratti di filosofica e di poetica erudizione appaga più cossantemente la mente ed il cuore del lettore, e lo diletta e solleva con più equabile dolcezza, e con maggior forza di persuasione. Ma lasciando a parce questi confronti, Tullio è certo un filosofo di cui possono darsi nobile vanto i romani, e metterlo al pari de greci più rinomati, in cui troviamo ora noi un ricco tesoro di filosofica

erudizione, dove meglio che in ogni altro si vedono sposte le opinioni e le ragioni degli antichi filosofi; e che se non ha il pregio tanto vantato dell'originalità. ha quello più sodo e più ssimabile di farsi leggere con insariabile piacere, e con reale profitto.

Se Tullio pareggiò il filosofo Platone, che s'era proposto d'imitare, Seneca fu lo splendore della setta stoica, di cui professava d'esser seguace. Che nobili sentimenti! che sante massime! che pura morale! che vive ed energiche espressioni! Con quanto impeto, e funco non si scaglia Senses contro i vizi, che vorrebbe estirpare dal genere umano! Con quanto zelo ed ardore non commenda le viriù, e cerca di stamparle ne cuori degli uomini! Ragioni sottili e forti, fatti storici, detti de'filosofi, immagini vive e parlanti, espressioni penetranti e vibrate, tutto egli impiega a correzione de vizi, a commendazione delle virtà, a miglioramento e riforma del genere umano; e l'ingegno, la fantasia. l'eloquenza, e l'erudizione concorrono all'illustrazione della sua filosofia. Così avesse egli saputo tener esenti da' difetti i suoi scritti, come pote arricchirli di tanti bei pregi. Ma la dottrina stoica, in cui era allevato, il gusto dell'eloquenza, che aveva imparata, ed anche la troppa sottigliezza del suo spirito, e la soverchia vivacità della sua immaginazione hanno apportato qualche nocumento alla sua filosofia . Imbevuto dell'altere massime che il filosofo è il solo libero , ricco , bello , e tutto, e superiore anche ai re, nè inferiore agli stessi dei, spesso ne' sentimenti e nell'espressioni si leva tropp'alto, e trascorre al di là dalla verità, e la troppa grandezza coll'iperboliche esagerazioni diventa picciola e puerile. Avvezzo alle triche dialettiche, ed alle arguzie crisippee, dà sovente in sottigliezze, e talor anche in giuochi di parole, e abbraccia alle volte certe ragioni più speciose che vere, deprime colla studiata ricercatezza dell' espressioni, e colla novità affettata delle sentenze la gravità delle materie; e invece della virilità, che vuol vantare dello stoicismo,

jës Senesë: cade in vane puerilità. Può meritargli qualche indulgenza, su questi vizi contratti dallo stoicismo, la saviezza d'averne sfuggiti altri. e lo zelo con cui più volte si sdegna contro gli stessi suoi stoici, per le vane questioni ed inutile sottigliezze in cui perdevano il loro tempo. Si propone le questioni degli stoici, se i beni sieno corpi, se le virtù animali; e sdegnato di queste frivolezze ... " giochiamo agli scacchi, esclama, e la sottigliezza de nostri in-" gegni si contuma in superfluità (a). Oh misere inezie, e ridi-" cole! Perche non trattiamo piuttosto qualche cosa d'utile e .. salutare, e ricerchiamo come possiamo arrivare alle virsu, e a quali sieno le vie che ci conducano ad esse (b) ! " A torto adunque alcuni scrittori vogliono apporre a colpa di Seneca l'aver soccate tali questioni, ch'ei solo accenna per biasimarle. Ma non per questo potremo esimere da ogni reato il nostro filosofo, e confesseremo liberamente che ha egli alle volte abusato del suo ingegno, senza dare ascolto al severo giudizio, e s'è lasciato condurre ad argute minuzie, a gonfie sentenze, ad inutili e inopportune digressioni, senza trattare sempre l'assunte materie colla conveniente profondità. Il Richard, novello traduttore di Plutarco, non crede essere paragonabili gli scritti di Seneca con que del suo autore (c): ma io non dubito d'asserire che chiunque senza pregiudizio di parzialità si prenderà a confrontare i trattati dell'ira, della tranquillità dell' animo, ed altri, che sono comuni ad amendue quegli scrittori, si troverà assai incerto a chi debba darsi la preferenza. Plutareo è certamente un filosofo stimabile, e savio moralista. Egli non entra mai in profonde ricerche, nè s'avvolge in oscure disquisizioni : la sua dottrina è facile e chiara, giusta e sincera: gli opportuni aneddoti storici, e gli adattati passi de' filosofi e de poeti, di cui sono pieni i suoi trattati, se talor di-

straggono il lettore dalla discussione delle materie, recano sempre all'animo una posata e piacevole istruzione: le sue massime e i

Plutaco,

(a) Epist. CVI.

(c) Ormetes de Plut aroue ec. 10m. VI.

moi consigli contengono una moderata e pratica morale: e un savio lettore ritrae sempre dalla lettura delle sue opere sodo diletto, e vero profitto. Ma è sempre vero che Seneca svolge più gli argomenti, e li mette in un lume più filosofico, entra più addeniro, e tocca più vivamente il fondo delle materie; e in mezzo a' trasporti della sua immaginazione, ed alle sottigliczze del suo ingegno, mostra una mente più vasta, e uno spirito più penetrante e profondo, e, come abbiamo detto di sopra in più disteso paragone, Plutarco nelle sue opere filosofiche comparità più crudito filologo, ma Seneca dovrà stimarsi come più profondo filosofo. D'altro gusto sono i due stoici Epitteto, ed Autonino i quali, senz' essere entrati ad esaminare punti filosofici, senz' aver discusse questioni , senz'aver distesi trattati , hanno giustamente ottenuta gloriosa riputazione di filosofi. Epitteto, povero servo, ma stimato filosofo, dove pel decreto di Doniziano contro i filosofi uscire di Roma, e ritirarsi a Nicopoli, dove tenne scuola di stoica filosofia, e vi accorsero per discepoli molti, che furono l'ornamento della filosofia di que tempi, Ma egli, come Socrate, si contentò d'insegnare coll'esempio e colle parole la vera morale, non si curò d'illustrarla cogli scritti . Arriano suo discepolo , e novello Senofonte di questo Socrate, raccolse dalle lezioni, e da discorsi del maestro un corpo di buone sentenze e d'utili massime, che potevano considerarsi come aforismi della stoica filosofia, a cui diede il titolo d'enchiridio, o manuale; dal medesimo fonte attinse la dottrina d'alcune dissertazioni, che pubblicò sotto il nome dello stesso Epitteto; e sì l'enchiridio, che le dissertazioni, distese l'uno e l'altre da Arriano, formano la filosofia dello stoico Epitteto . M. Antonino Vero, detto il filosofo, dato da primi anni a vari studj, e particolarmente a quello della stoica filosofii, nell' età più avanzata, nel tempo del suo impero, fra'disagi delle guerre, tra le cure del governo in casa, ne' viaggi, nelle spedizioni militari, e dovunque gli veniva il destro, distendeva su la Tom. VI. 4 4 4

## \_ SCIENZE NATURALI

370

carta i suoi pensieri, e scriveva que libri, che contengono i suoi pensieri morali, e che vengono intitolati Delle cose sue, pon so con quanta ragione. Io confesso che non possono leggersi senza compiacenza e profiitevole edificazione le savie massime, le unili osservazioni, i salutari avvertimenti, e la morale purissima d'amendue que' filosofi ; ma non per questo vorrò , col Gatakero (a) e colla maggior parte de moderni, dare ad essi una decisa superiorità sopra il filosofo Seneca. Questi non solo ne' trattati, ma in quasi sutte le sue lettere presenta qualche punto di morale, e che che si voglia dire del suo stile, lo svolze cerso filosoficamente, e lo spone colla conveniente estensione; mentre le opere d'Epitteto e d'Antonino non comportano che sciolti pensieri. e distaccate riffessioni, senza esigere un' istruttiva spiegazione : la varietà degli oggetti, la sconnessione delle idee, la brevità, la negligenza, e il disordine della trattazione non lasciano al lettore seguire il filo del discorso, ne ricevere quell'istruzione, che da un' opera filosofica giustamente s'aspetta. Epitteto ed Antonino non hanno avuta la pretensione di fare opere, che potessero meritare la lettura e lo studio de filosofi : e come porremo noi credere tali alcuni discorsi d'Epitteto, colti in aria, e distesi a suo talento da Arriano, e i comensari Delle sue cose d' Antonino, o i pensiezi diversi che gli passavano per la mente nelle varie circostanze della sua vita, e che egli liberamente lasciava correre su la carta, senza curare di metterli in ordine, di sporli con forza, di schivare ripetizioni, e altre neglioenze, di formarne un' opera filosofi ca di qualche merito! Quesse sono opere più ascetiche che didascaliche, e più da servire d'argomento di morali meditazioni che di filosofiche istruzioni: ma certo contengono molte utili verità, e sana dottrina; e queste unitamente a quelle di Seneca compongono la biblioreca degli stoici filosofi, e si può dire, che sono gli ultimi frutti della morale filosofia degli antichi.

<sup>(</sup>a) Pracloquium ad M. Anton, de rebnt toit .

Perchè infatti, che sono gli scritti di Massimo tirio, di Plotino, e degli altri filesefi di que'secoli, se non pura metafisica, e naturale teologia? La morale cristiana forma un'altr' epoca in questa classe di filosofia . Questa morale, insegnata da Gesta Cristo agli apostoli, e da questi predicata a tutti gli uomini, è una filosofia superiore che, riguardardo l'uomo non abbandonato alle sue forze, ma assistito dalla divina prazia, lo leva sopra sè stesso, e lo conduce ad una sovrannaturale virtà. Non un mero piacere, non uno sterile nome d'onesià, non una semplice convenienza o conformità colla natura, non la scienza, non la cognizione della virtà, nè alcuno degli oggetti immaginati da' filosofi; ma Iddio stesso, il suo servigio, e la sua gloria prende per fine delle azioni umane; e conforme all'altezza di questo fine è la sublime perfezione delle virtà che prescrive. Questa morale, sposta semplicemente dagli apostoli e da primi dottori della chiesa. venne poi più ampiamente illustrata 'da' santi padri posteriori, e corredata con maggiore apparato di dottrina e d'erudizione. Invano il Barbeirac (a), il Bruckero (b), ed altri eterodossi hanno preteso di mossrare assurda ed erronea la morale dei santi padri: basta aprire i loro libri, leggere i loro trattati, le omelle, i sermoni, o qualunque loro scritto per ismentire le ardite calunnie di chi ha voluto porre macchia alla loro dottrina. Che se alcuno talvolta, trasportato da uno zelo eloquente, ha troppo sforzata qualche massima di perfezione cristiana, ed ha oltrepassato i confini della giustezza filosofica e della verità , quest' innocente trascorso non dee pregiudicare al merito e alla purezza della morale, non che in generale de'santi padri, ne pure di quello stesso in particolare, che ha talora secondato soverchiamente il suo zelo. Ma la morale cristiana è d'una dignità così superiore, che non può accomunarsi alla filosofica; nè dobbiamo noi fermar-

4 4 4 2

(a) De la merate des Peres .

(b) Hirt. eris. phil, per, II , lib. 1, c. II.

n ... willy Lineal

ci ad esaminarla, quando seguiamo il corso dell'etica filosofia. Ouesia finì colle opere soprannominate di Seneca, di Plutarco, d'Epitteto, e d'Antonino, nè altro poi vidersi che interpretazioni, comenti, ed illustrazioni dell'etica d'Aristotele, come sono que d'Alessandro afrodiseo, e i più pieni e compiuti di Simplicio. Gli Arabi trastarono la morale non solo con comenti dell'etica d' Aristotele, ma eziandio con opere più originali. Questi, benchè più generalmente portati pe' libri dialettici e metafisici d' Aristotele, non però abbandonarono affatto la sua etica; e n'abbiamo infatti i comenti d'Averroe, e d'altri filosofi saraceni. Ma oltre di questi, diedero gli arabi scritti morali di molte sorti. Sono moltissimi i libri mistici e ascetici su le virtù e su i vizi, sul ritiro dal mondo, su l'unione con Dio, e su argomenti più alla teología ascetica e mistica appartenenti che all'etica filosofia. Altri però uniscono la morale filosofica alla teologica; e come l'opera d'Algazelo intitolata Scienze spettanti la religione, opera, che ha avuti molti spositori, molti compendiatori, molti che con particolare diligenza l' hanno illustrata, degli articoli della fede maomettana da credersi, e de precetti da osservarsi, del governo politico, delle umane azioni, della penitenza, della pazienza, delle virtù e dei vizi, e di tutto ciò che alla vita spirituale ed alla civile appartiene, trattano copiosamente. La sola politica abbracciano lo spagnuolo Abilnur , l'egiziano Thalhat , ed altri . Ma il metodo più comune presso gli arabi di trattare la morale è l'unire proverbi, sentenze, ed apostemmi. Quindi tanti libri intitolati Proverbj della sapienza, precetti della sapienza, mille apostemmi, e altri simili , dove sentenze de' filosofi , de' poeti , e degli uomini dosti si trovano raccolte, e ne propri capi distribuite. L' Erpenio (a), il Casiri (b), il Galland, ed altri moderni hanno riferiti molti proverbj degli arabi ricavati da tali libri; e certo chi su parecchi d'essi vorrà fare qualche attenzione, li troverà sì giu-

(a) Gramnat. arabica .

(6) Bibl, arab, bistans tom. 1, pag. 116.

sti, veri, e profondi, sì pieni di buon senso, e di sana ragione, che bisognerà riconoscerli per frutti d'un sodo ingegno, e d'una lunga ed attenta osservazione su gli uomini, e predicarne oli autori come profondi filosofi. Gli scolastici, seguaci degli arabi nella dialettica e nella metafisica, non hanno abbracciati i loro studi della morale. La morale fra gli scolastici erasi riservata pe' teologi, i quali non tanto su la ragione naturale, e su'filosofici argomenti, quanto su' motivi superiori, su' precetti divini ed ecclesiastici appoggiando la loro dottrina, formavano una morale, che non ruò avere il suo luogo nella filosofia. Vi furono nondimeno alcuni filosofi che, non contenti delle sole questioni dialettiche e metafisiche, vollero occuparsi più utilmente nello studio della morale. Ma questi altro non fecero che leggere, e comentare l'etica d'Aristotele, e sedelmente attenersi alla sua dottrina. Quante lodi però non merita il Petrarca, che in mezzo alla scolastica sterilità seppe produrre copiosi frutti di sana morale, ed ebbe il coraggio di pensare da sè, e darci opere etiche di qualche originalità, che servirono di eccitamento a'posteriori filosofi a trattare argomenti morali, senza le spine scolastiche, con eloquenza e con erudizione? Così Leonardo Aretino fece gustare agli eruditi i morali d'Aristotele nel genuino lor senso, e nella loro purità; così il Falelfo dottamente scrisse della disciplina morale in guisa d'invaghire i lettori della sua bellezza ed utilità, e d'eccitarli alla sua cultura; così Angelo Poliziano rese in latino l' Enchiridio d' Epitteto, e sece conoscere i misseri allora quasi affatto sconosciuti dell'etica degli stoici; Marsilio Ficino, e i platonici introdussero coll'entusiasmo del loro maestro idee di morale poco familiari agli scolastici peripaterici : quindi poi gli eruditi del secolo decimosesto, amanti della latina e eganza, seguivano per la maggior parte l'esempio di Cicerone, e impiegavano il loro ingegno, l'eloquenza e l'erudizione in argamenti d'etica filosofia; e generalmente dopo il Petrarca cominciò la inorale, come tutti i buoni studi, a prendere un più lieto e più lusinghiero sembiante.

183

Petrarce .

374

300 Mouteen

Tutti questi però erano seguaci od imitatori di Tullio e di Flatone, e si può dire che più per esercizio d'eloquenza che per ricerca dell'euca verità s'occupavano in tali studi. Il celebre Montagne mostrò, nella sua filosofia, maggiore originalità. Egli non si attaccò a Platone, o ad Aristotele, agli stoici, o agli epicurei, ma lasciò correre liberamente il penetrante ed ardito suo spirito, ed espose a lettori ciò che la sua immaginazione gli presentava, non ciò che avevano detto gli antichi. Non recò però gran vantaggio alla morale questa libertà originale del Montagne. Egli è un attento e sottile osservatore degli nomini, è un pensatore erudito; e cerio molto si sarebbe potuto sperare dal sagace suo ingegno, dalla sua erudizione, dalla vivace e feconda immaginazione, se avesse fatto buon uso de mezzi, che la natura e lo studio gli avevano forniti. Ma i suoi saggi non sono che pensieri sciolti, distaccate riflessioni, giuochi d'ingegno e di fantasla, ammassi d'erudizione, non mai compiuti trattati, ed opere regolari. L'arditezza del suo spirito lo trasporta a digressioni, deviamenti, e contraddizioni, e talor anche ad impudenze ed empietà; e se alle volte presenta tratti ingegnosi, piacevoli aneddoti, riflessioni profonde, ed utili osservazioni, non mai però giunge a rischiarare dovuiamente una materia, nè ad insegnare utilmente una verità; e la scettica incertezza delle sue asserzioni, la cinica impudenza di molte espressioni, e l'irreligiosa libertà d'alcuni sentimenti, lungi dall'apportar al lettere la conveniente istruzione, gli recano più danno che piacere e profitto. Opere più metodiche e regolari diede il Charron; e se il suo libro teologico Delle tre verità lo fece stimare da' teologi , l' opera morale Della saviezza lo levò ad una universale celebrità. Ed egli se la meriterebbe giustamente per la profonda cognizione dello spiriso umano, per le giuste osservazioni su le passioni e su le viriù, per le sottili riflessioni su' desiderj, su la prosperità, e su l'avversità, pe' saggi avvertimenti su la nostra condotta e con noi stessi e cogli altri, e per molti altri lodevoli pregi, se non si fosse lasciato sedurre dalle false attrat-

Charron 391 tive della filosofia e dell'eloquenza del Montagne, se col troppo uso delle di lui sentenze non avesse dato fondamento di chiamarlo il suo secretario, e se avesse parlato con maggior rispetto della religione. Già prima aveva posseduto l'Italia in altro genere un più profondo filosofo e maestro dei politici, ma politico e filosofo estremamente pericoloso, il rinomatissimo Macchiavello, il quale pochi ebbe pari nella cognizione degli uomini e de' pubblici affari, e degli artifizi e maneggi del governo (a). Le circostanze del tempo, in cui con insidie, tradimenti ed assassini si sostentavano comunemente i piccioli principi nel lor trono, mentre i probi e innocenti cadevano vittime dell'altrui furberia e malvagità, potranno forse servire presso qualcuno di scuse all'iniquità delle massime insegnate dal Macchiavello, che oscurano turpemente presso i saggi lettori la sua dottrina. Ma che bella scuola di politica e filosofia non avremmo nei suoi libri, se ci avesse descritto il principe, non quale credeva ch' esigesse il proprio interesse e la propria ambizione, ma quale egli co' filosofici suoi lumi vedeva di dover essere per fare il bene de propri stati; se avesse formato un principe padre del popolo, non un accorto tiranno; e se avesse soppressi alcuni tratti al suo argomento non necessarj, ed al lettore nocevoli, di libertinaggio di religione? Non tanto profondo, ma più vasto nelle cognizioni, il Bodin scrisse i suoi sei libri della repubblica che, per la scelta erudizione, per le curiose ricerche, e per la sottile e soda, sebben talora troppo ardita dottrina, sono stati libri classici pe posteriori scrittori di tali materie. Per altra via, senza aspirare alla lode di filosofo originale, introdusse il celebre Giusto Lipsio nella morale una notabile novità, Giono Lipsio. Gli altri scrittori morali, come sopra abbiam detto, erano tutti seguaci d' Aristotele , di Platone , e di Cicerone : Lipsio s'aprì altro sentiero, ed entrò nei campi da lungo tempo deserti degli stoici. Fino da' primi studi d' umanità s' era egli dilettato dello sitle stret-

(a) It Principe. Discotti so la prima Dec, di T. Lipis .

to e vibrato di Seneca e di Tacito, piucchè del fiuido e copioso di Tullio e di Platone; e infatti le sue opere sono scritte con que' brevi incisi, con quelle serrate clausole, con quelle aculeate sentenze, e con quella concisa e sforzata eloquenza, che, come quella di Seneca, ebbe a'suoi tempi molti ammiratori e seguaci, ma che non è stata, nè sarà mai gradita dalle persone di gusto. Quest' amore dell' eloquenza di Seneca lo portò anche ad ammirare ed abbracciare la sua filosofia, e in vece di Platone e di Tullio cominciò a predicare Seneca ed Epitteto, e alla filosofia peripatetica, allora regnante, volle sostituire la stoica. Che trasporti d'entusiasmo e d'ammirazione pel suo Seneca (a)! Che lodi ad Epitteto (b) ! Quanti studi per rendere intelligibile a tutti la stoica filosofia! Ma, quantunque gran promotore fosse Lipsio di questa, non però la seguì rigorosamente, quando si mise a scrivere di morale. Cost nell'opera Della costanza si mostrò bensì allevato nella scuola di Seneca, ma non tralasciò di valersi degl'insegnamenti degli altri filosofi; e ne' libri De' politici, ove appena ebbe alcuno stoico da seguire, s'attenne molto ad Aristotele e ad altri e presentò, in non poche parti, originali pensieri. E Lipsio, sì per avere rimessa alla luce la stoica filosofia, ed avere molto contribuito all'illustrazione di Seneca, che per le proprie sue opere morali e politiche, dèe riputarsi per uno de' principali ristoratori dell'etica filosofia. Come Lipsio mise in maggior lume la dottrine stoica dell'opere di Seneca, così il Gatakero fece meglio conoscere quella dell'opere d' Antonino il filosofo. Già il Casaubono aveva fatte delle dotte annotazioni sopra gli scritti di quel monarca filosofo, che molto servirono alla loro illustrazione; ma il Gatakero prese l'affare con maggiore impegno, e prima trattò lungamente la storia di quella filosofia, e la ricolmò d'elogi talor anche esuberanti, discese poi in particolare alle notizie d'Antonino e delle sue opere, riportò le stesse annotazioni del Casaubono,

Garaketo .

(a) Pra-f. in Senrea Manuel, ad Stoleghil. (b) Ibid. dirs. XIX-lib. 1, dirs. XVIII.

diede le sue proprie molto copiose ed erudite, e ricercò tutti i mezzi di dare il maggior lustro all' opere d'Antosino e all' etica degli stoici. Colle faitche del Lipito e del Gatakro fu meglio conceituts, e alquanto più stimata la morale degli stoici; ma non giune a fare molti prostilit, e resti di nivere di movo oblista. Nè ettenne migliore fortuna l'epicurea, tuttochè aveste la sorte di vantare per apologista ed illustratore il dotto Gaumdo. Volevasi una mova merale, non una copia dell'antica, nè potevano più appagare la moderna studicisità le antiche dottrine de peripatetici, degli stoici e degli epicurei. Le recenti notitie del Montagnè, e del Macchiavollo erano può nocevoli che istrutive; quasti tutti gli altri moderni non avevano ardito di distaccarsi dagli antichi, e la morale abbusgnava anora d'un novo initiurore.

Ben lo conobbe il protondissimo contemplatore delle scienze e dello spirito umano Bacone di l'erulanio, e lamentasi lungamente degli scrittori dell'etica filosofia, che non avevano saputo trastarla in modo opportuno per ricavarne la conveniente utilità: egli stesso col naturale suo entusiasmo, e colla solita novità e stranezza dell'espressioni prescrive il piano della piena ed utile trassazione della morale, ne dà le regole, e ne propone anche de' piccioli saggi onde eccitare gli studi de' filosofi a mettere questa scienza in tutta la sua dignità (a); Ma accadde a questo, come a molt'altri piani di Bacone, che non incontrò filosofo alcuno il quale lo metiesse in esecuzione; e la morale seguitò a trattarsi secondo il gusto degli antichi ; nè sorse alcuno che prendesse a metterla in tutto il suo lume. L'avrebbe forse eseguito il Cartesio il quale, eccitato dalle questioni di due grandi principesse, Elisabetta figliuola dell' elestor palatino Federico V, e la celebratissima regina di Svezia Cristina, cominciò a rivolgere all'etica le sue filosofiche meditazioni, che prima non aveva impiegate che nella fisica e metafisica. Ma, mentre andava egli maturando le sue Tom. VI.

Bicone di Veulanio :

Cartesio .

(a) De dignit, et augm. scientiarum lib. Vil et VIII. Sermonet fideler ant.

373

ides su queste materie e facera sperare di vedere nell'etica quella novità, ed acutezza filosofica che avera apportato all'altre scienze, la morte immatura troncò i suoi pensieri, e privò i filosofi di que lumi, che da sì grand'uomo si potevano giutamente sperare. Alcune sue idee sparse nella dissertazione su l'amore e l'odio, mandata a richiesta della regina Gristina al Comuto suo ambacciatore, nella dissertazione del metodo, nel trattato delle passioni, ed in qualche lettera, ci fanno dolere di più che non abbia pouto il Cartesio presentarcele rutte sposte in un corso di morale filosofia. Avrebbe pouto I Habber durci l'esempio d'una vera etico-politica filosofia, se non avesse corrotte le nuove ed utili verità,

Hobbis.

le sommerse (a). Ègli certo presenta molte squisite ed importanti dottrine; ed alcune anche delle stesse falsità ch' egli insegna, a aprirono ad altri l'adito di ricercare la verità, e di lerate la scienza morale e civile a più alto grado di perfezione: e in parecchie cose, che contribuiscono alla perfezione di questa scienza, dice il Paffendorf (b), non zarebbe venuto in mente ad alcuno il pentarci, se non le avesse prima toccate l'Hobber. Ampio e fer-

che l'acuto suo ingegno gli faceva scoprire, cogli errori in cui

Grone .

chie cotte, che contributiono alla pertenone di questa scienza, dice il Pafficador (6), non aserbbe venuto in mente ad alcuno il pensarci, se non le avesse prima toccate l'Hobbers. Ampio e fertule campo, non ancor da altri dissodato, effit alla filosofia del celebre "Ugone Grazio il gran promotore d'ogni scienza, e fautore de l'etterati il francese Prirese. Vedeva questi quanti frutti rene prorrebbe lo studio del diritto della natura e delle genti, se con filosofica avvedutezza venisse trattato, ed eccitò l'ingegno del filosofo Grazio ad intraprendere l'illustrazione di si importante argomento (c). Non furono infuttuose le premure del Prirese abbracciò il Grazio si saggio suggerimento, e s'accinse, con tutta la forza del suo ingegno e coll'immenso tessoro della sua erudizione ssera e profiana, a questa gloriosa ed utile impresa, e per frutto delle sue meditazioni e fatiche diede alla repetubblica letteraria la grand opera del diritto della guerra edella pace; regola sacro-

(a) De cire .

(e) Gauend In Pesa Peirescii lib. IV.

santa della giustizia ed equità ne'più importanti affari di questa vita, codice venerando dell'incivilite nazioni di tutta l'Europa (a). Quante nuove nozioni su le varie sorti de' diritti e de' doveri, che la natura c'impone, e su simili aliri punti non s'incontrano in quella grand' opera? La filosofia morale si compiacque di vedersi arricchita d'un nuovo soggetto, che doveva essere il più sodo fondamento delle sue ricerche; e l'opera del Grozio fece vedere l'etica in un nuovo aspetto, diverso da quello in cui l'avevano presentata gli altri filosofi. Ad esempio di quel grand' uomo si diedero poscia il Seldeno, il Puffendorf, il Barbeirae, il Burlamacchi, il Watel, il Wolfio, e molt'altri ad illustrare questa nobile, e fondamentale parte dell'esica, e a mostrarci il profitto che ricavare debbiamo, per la condotta della vita, dalla cognizione de' doveri a cui per tali diritti siamo stretti: e questo campo apertoci dal Grozio è stato fecondo di copiosi ed utili frutti alla giurisprudenza ed alla morale. Intanto che questi severi filosofi trattavano la morale con profonde ricerche e con copiosa erudizione, altri più leggieri ed ameni la presentavano alle persone di mondo in più lieto ed amabile aspetto. Così fece il Grazian, che non solo colmò di morale filosofia il suo celebratissimo Criticon; ma nel Discreto, nell' Eroe, e in altri trattati morali si fece vedere sottile osservatore, e conoscitore profondo dell'uomo, acuto pensatore, e saggio filosofo; e tale infatti viene da molti vantato, e tale vorremmo anche noi predicarlo a raccomandazione degli studiosi, se l'affetta ione di sempre esprimere, in modo nuovo e quindi ricercato e spesso oscuro le sue per altro sode e giuste sentenze, non togliesse la maggior parte del merito alla sua filosofia. Il gusto del secolo, che aveva dettato al Grazian quello stile, fece ricevere con applauso da tutta l'Europa le sue opere, le quali furono tosto in varie lingue tradotte; ed in Francia principalmente colla versione d'Anelot de la Houssaye vennero accolte con incontro universale, Mon-

Gratian .

6662

ta) De fore belte, et pacts .

280

401

tagne, Charron, e Grazias eccitarono l'ingegno di molti francesi a trattare di moralità; e il gusto di lingua e di stile, ed anche d'una più severa filosofia che s'introdusse allor nella Francia, li fece pensare e scrivere più giustamente. Che strepito non fecero le Massime morali del duca de la Rochefoucauld, le quali non sono che una raccolta di pensieri d'un profondo filosofo, che medita attentamente su le azioni degli uomini, e presenta le sue riflessioni con tropos acrimonia e severità? Ma l'autore seppe penetrare nel fondo dello spirito umano sì sottilmente, e riuscì ad esprimere i suoi pensieri con tanta eleganza e chiarezza, con tanta precisione ed energia, che il libro delle Massime morali fu ricevuto con trasporti d'applauso nel suo secolo, e può essere studisto con fruto anche nel nostro. Il grido che levò il Rochefoucaula nella morale, per così dire gnomica, venne alquanto rallentato al comparire la caratteristica del famoso la Bruyere, Questi, innamorato della semplicità e naturalezza del picciolo libro De' caratteri di Teofrasto, volle far parte alla sua nazione di questa greca galanteria, e la tradusse in francese. Ma nel far conoscere a moderni francesi i caratteri degli antichi greci persò anche di mostrare que' de suoi coetanei; ed ai caratteri di Teofrasso unì anche i caratteri del suo secolo, distesi da lui in un metodo differente dall'usato dal greco filosofo. La sagacità di penetrare nelle più profonde pieghe del cuore, e di cogliervi i tratti caratteristici delle passioni e de'costumi, è la fedeltà nel dipingerli, senza punto alterarli nè con caricati colori , nè con freddo languore, la forza e la giustezza delle espressioni, e di spesso dire in una parola ciò che altri non saprebbono esprimere che con molte, come osserva il Menagio (a); in somma l'arte di vedere le cose, e di farle vedere agli altri nel vero loro essere , resero il la Brayere un degno imitatore di Teofrasto, e fecero della sua opera una bellissima copia, da pa-

reggiare o forse ancor superare l'originale suo esemplare, Mol-

to Menerians tom. IL

ti francesi si diedero a delineare caratteri, ad imitazione più del la Brayere che di Teofrasto; ma pochi ebbero motivo di rimanere contenti della loro fatica, nè ad altro servirono i loro caratteri che a far crescere di prezzo quelli del la Bruyere. La morale occupò allora la maggior parte degli scrittori francesi; e l'Abbadie presento l'Arse di conoscere se siesse, che ha dato eccitamento a molte altre opere posteriori; il: Bellegarde scrisse su la politezza de' costumi con utili massime per la civile società; e tutti avevano il prurito di dare al pubblico pensieri, riflessioni, massime, e trastati in varie maniere d'argomenti della morale. Nel tempo stesso gli Inglesi abbracciavano con uguale impegno simili studi, e producevano opere morali , che facevano la lettura de loro nazionali , come de' Francesi le or nominate . Il Wollastou , volendo mettere nel suo splendore la religione naturale, esamina con attenzione l'essenza del bene e del male; il Shafterbury ne'soliloqui a pelle lettere, e in quasi tutti i trattati de suoi Carameristici tratta del merito e della virtà; con maggior profondità ed acutezza, ma con troppa arditezza, e libertà, ricerca il Bolingbroke i principj innati della morale; e l'Hume esamina i principj della morale, i principi de governi, e diverse altre maserie simili, e lo Smith, con singolare accortezza d'ingegno e sodezza e maturità di giudizio, ha svelato i principi de'sentimenti morali, e la natura e le cagioni della ricchezza delle nazioni ; e così molti altri hanno presi argomenti morali per soggetto delle loro illu-

strazioni.

Mentre i francesi e gl'inglesi davano al popolo trattati morali, gli alemanni ne facevano corsi nelle loro scuole. Il Tomasio, bizzatro ne itioli delle sue opere, diede per introduzione alla
fluosfa noraeli una, comi e volle chiannala, Arte d'amere acondo
la ragione e la virsit, unico mezzo d'una vita tranquilla e felice;
e poi anche una Medicina contro l'amore irragionerole, e dostrina
della cognizione di ti titus; ed una Giuripurdurza divina, dove

trattò del diritto della natura e delle genti , come fatto avevano

Inglesi.

Tedeschi .

altri filosofi; e varj altri etici scritti eziandio compose con altri titoli, che potevano formare una piena morale. Ma il Tomasio fece tanti cangiamenti nella sua dottrina, che ruò indurre in un pericoloso scettismo, anziche recare vera illustrazione. Più filosofo il Wolfio adopo avere diffusamente trattato della base fondamentale della morale nella sua grand' opera in nove volumi distesa sul diritto della natura e delle genti, nel formare poi il gran sistema di tutta la filosofia, sì teorica che pratica, volle abbracciare pienamente tutte le parti di questa, e trastare a suo modo non solo ciò che distintamente conviene all' etica, ma quanto appartiene eziandio all'economica e alla politica. La morte gli tolse il dare compimento a questa grand'opera, e solo ci ha lasciata' la prima parte, che abbraccia la teoria, con cui e la differenza delle azioni umane, e i principi d'ogni diritto e di tutte le obbligazioni vengono da lui alla maniera geometrica dimostrate. Il metodo geometrico in materie non geometriche , lungi dal recare chiarezza, precisione e forza, come alcuni pretendono, produce, a mio giudizio, confusione, prolissità, e dissipazione; mentre esposta, e provata da sè ogni proposizione, si perde il filo del discorso, nè si può ben comprendere con chiarezza ed energia tutto il soggetto della disquisizione. Questo metodo, e una soverchia minutezza in surerflue ed inutili proposizioni, e in prove d'asserzioni per sè stesse abbastanza chiare non lasciano godere come conviene la sua dottrina, che è comunemente utile e soda, e rendono meno interessante di quello ch'esser potrebbe alle scienze ed alla società la morale wolfiana. Senza tanti volumi, e senza tanta estensione, ha dati l'Eluccio elementi di morale, piccioli bensì, ma sugosì, da quali più forse che dalle lunghe opere si può ricavare vera istruzione (a); ed olire questi elementi, un picciolo libro compose sul dovere dell'uomo e del cit-

tadino, nel quale, sebbene voglia fare da comentatore del Paffen-

derf., lascia nondimeno vedere sovente la sua originalità (a). Così molt'altri alemanni, ne' loro corsi o di filosofia, o di giurisprudenza, hanno rivolto il loro studio alle materie morali. Dov'è da osservare che quasi tutti que moralisti erano professori, e la morale era per essì più soggetto di studio che di letterario trattenimento, e forse, per la maggiore profondità del loro studio, si mostrano assai niù religiosi che altri d'altre nazioni, singolarmente i sopraccitati inglesi. Non vedeva il Muratori nella lingua italiana, nè pur anche nelle alare, un corso compiuto di morale filosofia; ed egli, pieno com' era di zelo per promuovere ogni sorta di studi presso i suoi nazionali, diede un libro della filosofia morale, che non si vergognava di comparire cristiana, e col medesimo spirito scrisse della pubblica felicità; e nell'opera sul governo in tempo di peste, e in molt'altre, varie idee promosse morali, politiche, ed economiche, che non poc' onore facevano alla buona filosofia. Più ristretto ed attaccato alla dottrina d'Aristotele scrisse il Zanotti una filosofia morale, dove l'eleganza e l'amenità de'sentimenti e delle espressioni rendono più amabile e dilettevole la verità della sua dottrina. Superiore, ardirò dire, nella sottigliezza d'ingegno, e nell'erudizione in questa parte il Genovesi, tratto la morale con maggiore originalità. Con gran forza d'ingegno, ricerca egli l'umana felicità. Con molta profondità discute le opinioni e i sistemi de più rinomati moderni, e spiega i principi della legge naturale. Esamina gli uffizi e i doveri degli uomini, sì privati, che pubblici, e tratta delle famiglie, delle città e repubbliche (b), espone le sue meditazioni su la religione e su la morale, ed abbozza i principj della vera perfezione della legislazione e della morale (c). Contemporaneamente lo Stellini, e altri italiani co'loro dotti scritti hanno ognor più contribuito all'avanzamento della morale. Nel tempo medesimo gli spagnuo-

<sup>(</sup>a) Prarlect, atageto Sam. Pofenderft , De efficie beminis et tivit libre due .

<sup>(</sup>b) Direiphin, met. elem. tomo IV. De ju (e) Dierrine .

li, laciando le spine scolastiche, ornavano la morale de ria beti sicori di filosofia e di erudizione. Printa della mreta dello scora seriolo seriase il Codornia una filosofia morale, 'alla jusale il critico
Peipio, oltre molt altri magnifici elogi, da quello d'essere pertetta (a). Anche il celebre medico Piquer riuvel in gran parte originale nel suo libro della Filosofia morale per la giovinti progunolo;
dove ingegnosmente applicò le aniatemiche cognizioni alla vene
pratica spiegazione delle passioni dell' animo, 'de' loro caratteri,'
del loro fomite, e de' loro effetti. Con maggior apparato di moltiplice erudizione, ma forse con troppo prolissità, seriase la sua
etica il Majana; e parecchi altri spagnuoli, o in corpi intieri,
o in trattati particolari, recanona noori lumi alla morale filosofi.

411 Kontesquiett

D'altro gusto, d'altra originalità, di più sublime e nobile filosofia fu la grand'opera, che pubblicò verso que'rempi nella Francia il rinomatissimo Montesquieu su lo spirito delle leggi. Le considerazioni su le cagions della grandezza, e della decadenza de remani, benche presentino solamente una serie di fatti storici, sono un'opera filosofica la quale fa vedere quale sia il frusto che può ricavare dalla storia la filosofia; e possono giustamente riputarsi tali considerazioni come una politica sperimentale. Ma queste non erano che un picciolo saggio del Montesquieu, per prepararsi al gran lavoro dello spirito delle leggi in cui, con e dice egli stesso (b), impiegò vent' anni di studio, di viaggi, e di meditazioni, e in cui tutte spiegò le forze del suo ingegno e del suo sapere. E in verità chi può negare che non vi si trovino principi luminosi, fine osservazioni, riflessioni profonde, e scelta erudizione? Vedesi una mente grande che, leggendo la storia di tutti i secoli, viaggiando per istati diversi, e volgendo lo sguardo su tutti i governi, ne calcola i danni e i vantaggi, ne ricava le convenienti conseguenze, s'inalza a' generali principi, e prescrive le leggi del governo felice del genere umano. Per altro verso, quanti difetti non

vi si trovano, che oscurano i pregi di quella grand'opera, e le contrastano il posto fra'libri stimabili della moderna filosofia? Quella sua decantata virtù della repubblica, e quel suo onore della monarchia, su cui tutto fondasi il sistema dell'opera, e che poco più sono che vani nomi, e nè pur essi bene applicati, quella troppo operosa influenza del clima, che gli serve di fecondo principio di tante cose, che gli occupa tante pagine, e lo fa discendere perfino a minutissimi ragguagli anatomici, che poco o nulla conchiudono a quest'oggetto, que' sentimenti particolari, eretti in principi generali su l'appoggio di qualche fatto, mentre qualunque lettore erudito trova molt'altri fatti che potrebbono ugualmente provare tutto il contrario, quello sbrigare in capitoli di cinque o sei righe materie che richiederebbono lunghe discussioni, quel disordine nel passare d'uno ad altro argomento, e nel trattarne molti dove meno erano d'aspetiarsi; quello slegamento d'un capitolo dall'altro, quelle idee vaghe e confuse, e tant'altri difetti, che in quell'opera si rinvengono, fanno scemare di molto l'alto merito che i sopra accennati pregi giustamente le danno, e tengono incerti i lettori se debbano seguitare a commendare con lodi quel decantato libro dello Spirito delle leggi, che prima era ricevuto con trasporti d'applausi e d'ammirazione, ovvero sia più conveniente l'opporsi a' profusi elogi, e rappresentarlo come un libro di lettura più dannosa che utile. Certo la venerazione, per così dire, di quell'opera è da qualche tempo scemata notabilmente, e sembra che siasi da temere che si cada nell'estremo contrarjo. Lo Spirito delle leggi non è, a mio giudizio, come a quello de' suoi ammiratori , una delle più belle opere che sieno uscite dalle mani degli uomini; non è per le nazioni straniere un motivo di gelosia contro la Francia; non è insomma quel portento che molti e francesi e stranieri vorrebbono farne; ma è un'opera in cui i difetti, non pochi certamente, vengono compensati da molte e luminose virtù; un'opera in cui un giudizioso lettore troverà anche negli stessi errori non poco da imparare; un'opera che, se Tom. VI. ...

Mably .

ha forse contribuito a' progressi della vana filosofia e del gusto corrotto, essa però non vi appartiene; un'opera, che è da leggersi e meditarsi da profondi filosofi, e che insomma fa onore alla filosofia di questo secolo. Non ha avuto posteriormente il Mably un piano si vasto, nè un oggetto sì esteso come il Montesquieu : ma non è caduto neppure ne' suoi difetti. La correzione de' vizi, la riforma de costumi, lo stabilimento d'un felice governo e d'una sana politica sono principalmente l'oggetto delle opere filosofiche del Mably , particolarmente de' Trastenimenti di Focione, e del governo de costumi; ed egli in tuste spande idee luminose della viriù, e de' doveri i quali legano allo stato; in tutte tratta profondamente le materie senz' aridicà e senza diffusione, presenta molte utili verità saviamente digerite, e distese elegantemente, e mostra uno spirito penetrante, una mente osservatrice, ed un savio e profondo pensatore. Che differenza dal Focione del Mably al Bellisario del Marmontel , difestosa e deforme copia di quel bellissimo originale! come paragonare la superfizialità e scipitezza del Marmontel col giudizio, colla saviezza, e colla profondità del Mably ? Questi nondimeno non ha saputo, nell'ultima sua opera delle Osservazioni sul nuovo codice delle leggi delle Provincie Unite dell' America , conservare la forza di pensare, e la giustezza di giudicare, che nelle precedenti avea spiegata. Avrà forse l'infezione della moderna filosofia avuta tant'influenza, su la vecchia e già stracca sua testa, da farla cambiare di maniera d'osservare, di riffettere, di pensare! Certo la filosofia di questi di non può che guastare la mente e il cuore di chi la voelia ascoltare.

Lacio l'immensa folla di scrittori d'ogni sorta, che hanno avuto il prurito di filosofare, e coll'ardire di ripetere francamente alcune massime licenzione ed irreligiore, dette già e ridette da loro corifci, si vantano per filosofi originali, e ne citerò solamente due più illustri, che hanno empitta l'Europa del loro nome ed loro errori, i due tanto famosi, Rossuma e Voltaire. Noi ab-

413

biamo altrove parlato, colle ben meritate lodi e colle dovute restrizioni, dell' eloquenza del filosofo ginevrino (a); ma or considerando soltanto la sua morale sì nell' Emilio e nella novella Eloisa. che nell'altre sue opere, che miscuplio non vi troviamo d'idee singolari, di paradossi, d'errori, di sentimenti esagerati, di virtù frenetiche, e di tratti sublimi, di ragionamenti sottili, e di superiori bellezze! Merita luogo ne'fasti letterarj dello scorso secolo, e forse nella storia de nostri costumi, il famoso suo discorso, inavvedutamente premiato dall'accademia di Digione, in cui vuol provare che la cultura delle scienze sia pregiudizievole alla purità de costumi, e che abbia sempre contribuito alla loro corruzione. Il fortunato successo di questo primo suo ardire servì forse più di tutto ad incoraggirlo alla produzione dell'altre sue letterarie faiche, le quali certo banno recato gran guasso a costumi, alla religione, all' umanità. E chi ha mosso i popoli alle anarchiche rivoluzioni, che mettono in combustione tutta l'Europa, più che il discorso su l'ineguaglianza fra gli nomini , e il Contratto sociale del Rousseau ! Con ben altra sodezza e verità l'italiano e dottissimo filosofo Carli ha confutate, ne' suoi scritti su l'aomo libero, e su l'equaclianza, le storte e dannose massime del ginevrino. Ciò che fece il Rousseau colla forza e veemenza, col fuoco e coll'impeto della sua eloquenza. l'ottenne il Voltaire coll'elegante e chiara dizione, colla pieghevolezza e facilità dello stile, e colla piacevolezza ed amenità dell'eloquenza. Per due vie affatto diverse hanno l'uno e l'altro introdotta la seduzione, ed hanno strascinati i lettori diciro quanto hanno voluto lor persuadere . L'indipendenza, l'irreligione, e la scostumatezza sono i frutti degli scritti filosofici di que maestri del nostro secolo illuminato. La superiorità de'loro salenti, e l'universale applauso fatto alle loro opere abbagliarono molti scrittori, e gli eccitarono a procacciarsi simili applausi colle filosofiche loro produzioni. Pur troppo abbiamo

Volutre .

c c c 2

vedute in infinite operuccie de nostri di , che s'arrogano il titolo di filosofiche, sciolto il freno a tutte le passioni, conculcato il rispetto ad ogni legge divina ed umana, e portate in trionfo la licenza e l'empietà.

415

Ma lasciando da parte questi licenziosi pretesi filosofi, e ritornando a politici, finiremo con due illustri italiani, che si sono fatto co' loro scritti distintissimo nome in tutta l' Europa. E chi non conosce il celebre marchese Beccaria? E a chi non è pervenuso il romore degli applausi, con cui in tutte le nazioni è stato accolto il suo picciolo libro De delitti e delle pene? Egli certo merita non poca lode per alcune vere ed utili viste degne dell' approvazione dei buoni filosofi; ma è da osservare che ciò che l' ha reso di fama universale, e gli ha guadagnata la venerazione de' moderni filosofi superfiziali , non è stato alcuno de' giusti ed utili suoi insegnamenti, ma bensì un paradosso conforme allo spirito della falsa umanità di questo secolo, ma di poca o nessuna verità e che, abbracciato troppo incautamente da alcuni governi, più danno forse che utile ha recato alla società. Maggiore estensione di viste, maggiore ampiezza d'erudizione, e sodezza di dottrina ha mostrato nella grand opera della scienza della legislazione il Filangieri . La vasta sua mente volgendo l'occhio filosofico su tutta l'estensione del nostro globo, e contemplando in ogni nazione, ed in ogni popolo l'indole, il genio, la religione, il co. stume, il clima, la situazione, e tutte le circostanze, esaminando i differenti governi, e le diverse costituzioni, e gli effetti o favorevoli o rovinosi che ne derivano, esplorando le passioni, e il loro andamento, e le direzioni di cui sono capaci, cercando a tutti la felicità, e in ciascun popolo analizzando gl'impedimenti che la possono distornare, e i mezzi che debbono procacciarla, avendo in vista la storia de ropoli antichi e moderni, e penetrando nell'intime cagioni de' differenti stati di ciascheduno, di prosperità, di miseria, d'ingrandimento, e di decadenza, ne deduce saviamente i principi con cui si debbono condurre i legislatori,

Filengieri .

ne ricava regole di ciò che ne paesi diversi dovrebbe farsi, unisce i mezzi alle regole, e la teoria alla pratica, dà un ragionato sistema di legislazione, e ne forma una scienza ordinata e sicura. Io non abbraccierò tutte le sue opinioni, e ne disapproverò anche alcune, nè temerò di contare il Filangieri, benchè più moderato e savio, fra quegli scrittori che, professando filosofica posatezza, si lasciano trasportare alle volte dall'entusiasmo poetico, e credono di vedere con energica evidenza ciò che appena traspira fra deboli luccicori, che francamente decidono senza esitanza su astruse materie, che hanno occupate le meditazioni e le dispute di molti e grand'uomini, e che, per volersi mostrare superiori a pregiudizi del volgo, si lasciano strascinare da quei de' pretesi filosofi; ma dirò nondimeno che la sua opera è piena di nuove ed utili viste, d'osservazioni giustissime, di profonde riflessioni, e d'opportuna erudizione, che da per tutto respira l'amor del pubblico bene, che somministra molti bei lumi pel regolamento e pel buon governo de popoli, che mostra i principi più convenienti per istituir buone leggi, e che insomma ci presenta le regole d'una nuova ed importantissima scienza, la scienza della legislazione. Così la filosofia politica ha avuti in questi di chiari illustratori, non inferiori a' più celebrati dei passati secoli. Non sono mancati nè pure all'etica savi e dotti filosofi, che hanno insegnata una sana morale ed hanno combattute le storte massime della depravata de'filosofi scostumati che tanto abbondano a'nostri dì. Ma d'uopo è confessare che non possiamo contare nell'erica, coine nella politica, molti Montesquieu e Filanoieri, molti scrittori classici che abbiano trattata questa parte della filosofia colla conveniente estensione e profondità. Sorga in tanta folla di moralisti un vero luminare, che levi la morale filosofia a quell'alto grado d'utilità, che dalla guida e maestra della vita umana dobbiamo aspettare; che ci fissi le vere e precise idee della virtà, nè ci lasci erranti ed incerti, or conducendola cogli uni ad una selvatica rozzezza ed inumana insensibilità , ora riponendola cogli altri in una molle dolcezza e

Conclusione

politica urbanità; che, non contento delle teoriche contemplazioni, ci conduca, come vuole il Verulamio (a), alla vera pratica, e non solo c'insegni che sia la virtù, ma ci prescriva come debba acquistarsi, e dolcemente ci sforzi a procurarne l'acquisto; che ci sponga il vero concetto, che dobbiamo formare della felicità, sì de' particolari che degli stati, senza doverla più ricercare in una insocievole indipendenza, e in una vera apatla, o ne fumosi onori, e nelle strepitose vittorie e vaste conquiste; e che insomma c'illumini, e ci diriga nelle nostre azioni, e nel corso della nostra vita, ci mostri e appiani la via per ottenere la vera felicità, e saviamente congiunga la morale filosofica coll'evangelica, la mondana colla cristiana. Noi lo desideriamo per vantaggio di quesia parte della filosofia, in cui tutti si credono caraci di scrivere, e che da nessuno è stata ancora perfettamente trattata, e passiamo ad esaminare il corso della giurisprudenza, la quale può considerarsi come l'etica delle nazioni.

## CAPITOLO III.

## Della Giurisprudenza.

Origine della legislazione e

Se l'etica è la guida e la direttrice de costrumi de particolari, la giurisprudenza governa e regola le nazioni, Appena formate le società, saranno tate, per qualche tempo, le sole regole della loro condotra quelle leggi che la natura ha impresse ne nostri cuori, e che un lume interno senza mestiere di maestri ci fa conoscere; ma ben presto la diversità degli interessi, la forza delle pasioni, e l'abritico dell' interpretazione, e dell'applicazione di
quelle leggi naturali avranno mostrato il bisogno d'alcune particolari convenzioni, o d'alcune leggi positire, espresse con maggior precisione e chiatezza, de annunziate più o meno solenne-

<sup>(</sup>a) De dign. ec. lib. VII.

mente. Se nella prima dispersione degli uomini dopo il diluvio Nembros fundò l'Impero di Babilonia, Assur dell'Assiria, Fohi della Cina, Menes, o Mezeaim, od Osiride dell' Egitto, e così d'altre nazioni . come dicono alcuni storici . d'uopo è che concertate fossero fra quegli uomini alcune leggi, non solo per lo stabilimento, ma molto più per la sussistenza di tali imperi; e noi infatti di non poche leggi, di quelle genti vediamo le tracce nella scrittura sacra, e nelle memorie degli antichi scrittori (a). Ma il primo corpo di leggi, che sia fino a noi pervenuto, e la prima costituzione, che a nostra notizia sia stata sposta in iscritto, non è che il sacro codice delle leggi, intimato al popolo ebreo dal legislatore Mosè, ed a lui dalla bocca di Dio stesso inspirato; codice, alla cui illustrazione due volumi in foglio ha dedicato lo Spencer (b); ed infiniti scrittori antichi e moderni, cristiani ed ebrei, teologi e legali, ed eruditi d'ogni maniera hanno impiegato i più attenti studi; codice, che da vari giureconsulti è stato posto in confronto con quello delle leggi romane (c), e ch' Enrico Stefano mette come il primo fonte delle leggi di tutte le colte nazioni (d); codice, in cui il Seldeno (e), ed altri moderni hanno rinvenuti i principi del diritto della natura e delle genti; e codice di cui noi possiamo dire che in gran parte, con prerogativa a nessun altro comune, dura in vigore perfino a' nostri dì. Ma se non conosciamo avanti di Mosè verun altro legislatore, pochi se ne conoscono anche di poi, se non dopo lunghi anni; quando non vogliansi riportare a que tempi i legislatori di Creta Radamanto e Minosse, della cui età non possiamo avere sicura contezza. Essi certo sono antichissimi, e passavano presso gli antichi pe' primi legislatori de' greci; e di Minosse singolarmente abbiamo molte memorie fino da primi poeti . Omero ed Eriodo parlano di lui, e lo fanno allievo dello stesso Giove nella grand'ar-

<sup>(4)</sup> V. Gaugnet Origine des loix ec. som. I. (b) De leg. brbr.

<sup>4</sup>c) Collat. Irgum Motaic, et Rom.

<sup>(</sup>d) Jur. civil. feuter et rivi . (e) Jut mat. et gent. terund, discipi, bebraer.

te d'istituire le leggi, e governare gli uomini. Platone dà tutto il vanto a Minosse d'essere stato il re ed il legislatore di Creta, e vuole che Radamanto suo fratello, e uomo giustissimo, da lui istruito nel giudicare, fosse il custode delle sue leggi nella città, ceme Talo nel resto dell'isola (a). Dopo Minosse non abbiamo per molio tempo alcun famoso legislatore. Dicde leggi Zaleuco a' lecresi d' Italia, a' turi, e ad altri; le diede Caronda a que' di Catania e di Calcidia nell'Italia, e nella Sicilia; Zamolsi le diede ai traci, Falea a' cartaginesi, Filolao a' tebani, Pittaco a' mitilenei, Dracone agli ateniesi, e varj altri ad altre città o repubbliche, con e vengono citati da Aristotele (b), e da altri antichi. Ma due singolarmente si sono meritata sopra tutti gli altri la venerazione dell'antichità, e la memoria de posteri, Licurgo e Solone, Noi non sagriamo l'età di Liturgo, che molti vogliono compagno d' Ifito istitutore delle olimpiadi, altri di molti anni anteriore, altri del tempo d'Ouero, altri contemporaneo degli eraclidi (c); ma sappiamo bensì ch'è molto antico, e che stabilì le sue leggi molt'anni avanti Solone . Nato dal real sangue di Sparta, reggente per molto tempo del regno, dopo avere con filosofica attenzione esaminato il governo, le leggi e i costumi di Creta, e passato quindi nell' Asia e nell' Egitto per paragonarne le differenze, formò per gli spartani, i quali non avevano che arbitrarie istituzioni, una piena costituzione, ed un intiero corpo di leggi che servì per non pochi secoli ad un governo glorioso e felice di quella repubblica, Non accadde così ad Atene. Governata prima da re, poi da arconti perpetui, quindi da arconti solo decennali, e sempre inquieta e turbolenta, sempre impaziente di giogo e di dipendenza, senz'aver tnai pensato a stabilire leggi uniformi e costanti, nè altre regele conoscendo che passagere usanze, ed arbitrari provvedimenti, ricorse finalmente a Dracone, che allor era arconte, per avere da lui un sistema di

Littigo

Descuns

(a) Minct. De leg. 1. (b) I clis. II, car. V, VI, el. (e) Flutare, in Lycurge inb.

leggi, che raffrenasse i delitti con pene finate e certe, e regolase in forma stabile e situra il governo. Ma Dracsur, troppo severo, diccle leggi peco convenienti agli ateniesi, e nelle quali, al dire d'Arinstole (a), niente v'era di riguardevole fuori che l'eccestiva lo reudeltà. Quindi non vennro serbate per molto tempo tali leggi, nè tervitono ad impedire i delitti, nè recarono alla repubblica alcun vantaggio. D' uopo fu pertanto di pensare ad altre più utili; e Solone venne da' cittadini vivamente eccitato a dettarle. Cominciò egli dal cassare tutte le leggi di Dracsor, quel, le sube più miti, che favorivano il popolo, fomentavano le arti e l'industria, ed avevano moti pregi ma che davano adito ad inquietudini e turbolenze, e che infatti non obbero lunga durata.

Paragone delle leggi di Minosse, di Licurgo, e di Salone.

Minosse, Licurgo, e Solone surono i più stimati legislatori de' greci, e nei quali possiamo noi contemplare la greca legislazione. Doy'è da osservare che poco profittò questa dell'esempio e dell' esperienza, nè acquistò co'lumi del tempo alcuna maggiore perfezione. Minosse, venuto in un secolo rozzo ed oscuro, formò leggi, che sono per lunghi secoli passate per le migliori, e che si meritarono con preferenza a tutte le altre d'essere studiate, e in gran parte adoperate da Licurgo, come vennero poi da Solone, vivuto in tempi più colti ed illuminati, consultate, ed imitate quelle di Licurgo e di Minosse. Ma le costituzioni di governo stabilite da Manosse e da Lacurgo si sostennero in vigore per molti secoli, e resero Creta e Sparta gloriose e felici; mentre quella di Solone non seppe prevenire le turbolenze e sedizioni della repubblica, e non potè avere che brevissima consistenza. Forse ciò che giova ad un'utile legislazione non è che una mente dritta e posata, e un colpo d'occhio giusto e sicuro; mentre le speculazioni della filosofia, e le teorie delle scienze possono presentare pia-

Tom. VI. ddd

(4) Pole II , c, X,

ni e sistemi teorici più che pratici, e condurre a beni e vantaggi immaginari più che reali. Forse la rozzezza stessa de tempi antichi, e la semplicità di que popoli avrà agevolata la maggior perfezione della loro legislazione : è più facile ridurre a perfetta cultura un campo che non n' ha alcuna, che uno mal coltivato; e dare buone leggi ad un popolo che non le conosce, che ad altro più incivilito, e invecchiato nelle sue abitudini : e perciò. come dicevano gli antichi, Licurgo potè dare agli spartani costumi conformi alle sue leggi, mentre Solone dovè proporre agli ateniesi leggi conformi a' loro costumi, e non le migliori leggi assolutamente, ma le migliori, com'egli stesso diceva, di cui essi fossero capaci. Forse il troppo democratismo d'Atene avrà pregiudicato alla consistenza o stabilità della costituzione di Solone. La temerità, e licenza delle assemblee popolari, dice Gicerone (a), hanno rovinate le repubbliche greche. E dov' era tanta turbolenza, e temerità, quanta nelle convocazioni del popolo ateniese? Onde non può lodarsi di molt'accortezza Solone nel concedere al popolo un'autorità, della quale doveva prevedere ch'avrebbe abusato. Dirò nondimeno che, se le leggi di Minosse e di Licurgo sortirono un effetto migliore, secondo l'opinione degli antichi, e furono simate più adattate a produrre presso que' popoli un felice governo. non per questo si dovranno riputare più perfette. Anzi . volendole riportare a nostri costumi, troveremo più convenienti e più lodevoli le leggi di Solone che quelle de suoi predecessori. Come mettere in pratica que' conviti generali stabiliti in Creta e in Isparta? Quale vantaggio di quella vita sempre o guerresca od oziosa? Sarebbe desiderabile il potere sbandire dal cuor dell'uomo la fame dell'oro; ma basterebbe egli a tal fine l'avere soltanto moneta di ferro? Ora si stima, e si loda ciò che promuove, ed ajuta il commercio , l'agricoltura , le arti , le scienze , l'industria; e a questo certo più giovano le leggi di Solone che

<sup>(</sup>a) Pro Flacco p. VII.

quelle di Licurgo e di Minosse. Molte leggi d'Atene sono riprensibili. e Solone stesso lo conosceva: ma quante e quante leggi non aveva dettate Licurgo. che sono soggette ad accuse più gravi? molto ne rimprovera Aristotele (a), molte Teodoreto (b), ed altri antichi cristiani, molte anche i moderni (c); e forse confrontando quelle che ci restano di Licurgo e di Solone, non ne troveremo meno da riprendere nello spartano che nell'ateniese, come sembra che riprensibili anche fossero quelle dell'altre nazioni . Le leggi de' Greci fino dalla più remota antichità si serbavano incise in tavole di bronzo, o di pietra, o d'altro . Platone dice che scolpite erano in tavole di bronzo quelle di Minosse, e che Talo tre volte all'anno le portava in giro per l'isola di Creta (d). In un pilastro di pietra era incisa una legge di Teseo, e tale pilastro conservavasi anche al tempo di Demostene in un tempio di Bacco (e). Giulio Polluce distingue varie sorti di simili tavole di bronzo, dove si leggevano anticamente le leggi delle cose sacre e delle patrie : le tavole triangolari, ed acuminate chiamate Cirbe, ed altre quadrate di bronzo che si dicevano Assone; e che molte fossero l'Assone, che contenevano le leggi di Solone, si può rilevare da Plutarco, il quale ne cita la decimaterza (f). Lo stesso Polluce segue a dire che in Atene sì le Cirbe, che l' Assone prima si custodivano nell' Acropoli, e poi, per metterle alla facile notizia di tutti, si collocarono nel Pritaneo (e). Anzi dal dire Isocrate (b) che non l'empiere i portici di leggi scritte, ma l'imprimere negli animi l'amore del giusto è ciò che conviene a' buoni magistrati, si può rilevare che ne portici si tenessero esposte le savole delle leggi . Ma poco servirebbe il formare le leggi, e tenerle consegnate a durevoli tavole, se non venissero eseguite, o fossero trascurate da' giudici, che dovevano osservarle

Cara de' Greci per la conservasione delle leggi.

d d d 2

(a) Pol. II, c. VII, al.

(b) De carat, grace, affect, lib. IX et X,

(c) V Ball, la Diet, bist, crit.

(d) Minor.

(r) Dem. Orat. in Neaert.
(f) In Joine .
(g) Gasm. lib. VIII , c. IX.
(b) In Arrepag.

nelle loro sentenze. Lamentavasi Tullio de' Romani che non avevano alcuna custodia delle leggi, e che perciò molte, tuttochè sossero necessarie alla repubblica, erano andate in disuso, nè ve n'eran altre in vigore che quelle che gli apparitori volevanti e che ricercarsi dovevano da' librai le leggi, non essendone alcuna memoria consegnata alle pubbliche lettere (a). Ma i Greci erano in questa parte più attenti; e fino da' primi tempi crearono alcuni particolari conservatori delle leggi, e poi ebbero i magistrati destinati alla custodia delle medesime. Noi leggiamo in Platone che Radamanto, fratello del legislatore di Creta Minosse, era il conservatore delle leggi nella capitale, e Talo nell'altre città e ne'villaggi della campagna (b). Celebri sono nell'antichità i maoistrati de' Greci, che avevano l'impiego di conservatori delle leggi, detti perciò remequanes. Questi, al dire di Tullio (c), non solo avevano cura di custodire le lettere delle leggi, ma osservavano i fatti degli uomini, e li richiamavano alle leggi, Giulio Polluce dà a que'conservatori la cura di proibire il decretare co'suffragi, se si trattasse di cosa non conveniente al pubblico bene (d). Guglielmo Postel conta i nomofilaci fra magistrati degli atenicsi; ma poco ci dice della loro incombenza (e), Suida assai prima del Postel, fa tali conservatori magistrati atenicsi differenti da' tesmoteti, e dà loro l'incombenza d'obbligare gli altri magistrati a stare alle leggi. Anche i tesmoteti, migistrati diversi da conservatori, fra le altre incombenze del loro impiego, quella avevano d'invigilare all' osservanza delle leggi, e di proporre ogni anno se vi fosse in esse qualche cosa da emendare (f). Questi dovevano essere personaggi di qualche distinzione, e contare almeno tre generazioni di padri ateniesi; ed entravano sempre nell'areopago, benchè talvol-12 potevano esserne esclusi, come osserva il Meursio (g), Non bastava alla vigilanza de' Greci l' avere magistrati conservatori, e ta-

(a) De log. [II], n. XX. (b) Minra . (c) Ibul-(d) Onem. lib. VIII ; c. VIII.

(c) De rep. Arbem. cap. VI.

(f) Grav. P. B. Osson. lib. VIII., c. VIII.,

(g) Thomas Assica lib. II., c. V. Arespag.

cap. V.

lor anche emendatori delle leggi, volevano altresì averne per abolire le irutili, e a questo fine creavano i nomoteti. Mille, al dire di Polluce (a), erano i nomoteti, i quali avevano bensì l'autoridurne una nuova. Essi però, qualora il senato, o qualche magistrato volesse fare una nuova legge, dovevano prima esaminarla, poi presentarla al senato, al popolo e a'giudici, e finalmente attenderne da tutti questi l'approvazione, Guglielmo Postel (b) dice che, sorto il nome di nomoteti, intendevano i Greci vari generi di unapistrati. Ma benchè un tal nome a quanti possono imporre leggi convenga, non so però che altri magistrati fossero così chiamati antonomasticamente che gli or mentovati da Polluce. Tanti soggetti impiegati ad attendere alle leggi, tanti nomofilaci, nomotesi e tesmoteti qualche studio dovevano fare su le leggi; ed uomini d'acuto e penetrante ingegno, quali erano i Greci, non avranno mancato di farvi sopra sottili ed importanti osservazioni. Ma noi non abbiamo alcun monumento del loro studio e della loro scienza in questa materia; e in tanta copia di greci libri, in tante memorie delle letterarie produzioni di quella dotta nazione, non sappiamo che alcun greco antico abbia scritto in giurisprudenza. Troviamo bensì negli oratori, particolarmente in Demostene, gran possesso delle leggi, e varj principj di teorie su la scienza legale, ma ad uso dell'oratoria, non della giurisprudenza: ad ajuto degli oratori v'erano altresì alcuni procuratori, i quali si chiamavano pramuatici, che Tullio contrappone a' romani giurisconsulti; ma questi non erano che basse persone, che condotti da una picciola paga facevano da ministri degli oratori ne giudizi (c) : letteratidedicati a questo studio, e occupati in interpretare ed illustrare le leggi, non si conoscono fra Greci; e un Papirio, un Nasica, un Sulpicio, un vero giurisperito non v'ha nella greca letteratura.

(a) L. C. cap. IX. (b) De rep. Aiben, cap. V. (e) Tuil. De Ores, lib, I , n, XLV , LIN,

393 SCIENZE NATURALI

Questo vanto restò a'Romani; e forse è l'unica gloria letteraria
che non sia ad essi derivata da'Greci.

Legi-latione

Le leggi romane ebbero principio quasi dalla fondazione stessandella ciut ne Bougle sprend sisbinitaria lui la forma del governo . fissato il senato , diviso il popolo in tre tribù, e ogni tribù in trenta curie, proponeva alle curie le leggi che credeva convenienti; e quelle che riportavano la maggior parte de voti, ed avevano così la sanzione del popolo, erano le leggi romane, che si chiamarono perciò Curiate; e di queste ne abbiamo varie fino dal tempo di Romolo , raccolte dal celebre Antonio Apostino , da Giusto Lipsio, da Fulvio Orsino, e da alcuni altri . Dopo lui , Numa Pompilio istituì nuove leggi, particolarmente per le cose sacre e di religione; e passa pertanto anche oggidì pel legislatore de' Romani, del quale lodasi l'accortezza di saper ridurre a precetti religiosi molti insegnamenti, che dovevano essere utili all'agricoltura e alla società. Seguitarono parimente gli altri re a pubblicare le loro leggi ; se non che, avendo Tullo Ostilio cambiasa la forma e costituzione della città, e diviso il popolo in classi, e le classi in centurie, le leggi sanzionate da queste centurie vennero chiamate non più Curiate, ma Centuriate, Ma poco dipoi, abolito dal popolo sotto il tiranno Tarquinio il governo regio e sostituitovi il consolare, furono con tribunizio decreto soppresse le leggi regie, e ritornò a governarsi quello stato più per consuetudini e per incerto diritto, che per certe e stabili leggi (a). Non però rigettate giacquero e disusate le leggi pubblicate da' re, che anzi venivano quasi tutte serbate, o come romane consuetudini, o come confermate, o richiamate da'consoli. Questo indusse il pontefice Papirio a raccogliere insieme, e mettere in qualche ordine le sparse leggi de're; e distribuendole in varj libri formò il codice, che venne celebrato col titolo di Diritto pa-

(a) Pompon. 1. 3. 9. 3. D. De seig. jer.

piriano (a), di cui fece anche a' tempi di Cesare comenti ed illustrazioni Granio Flacto, e di cui alcuni frammenti ci banno conservato Macrobio (b), Festo (c), ed altri. Ma quelle o consuesudini o leggi non potevano bastare al buon governo della repubblica, e all'amministrazione della giustizia; troppo arbitrario ed incerto rimaneva il diritto romano, e d'uopo era pertanto che i consoli nuove leggi all'occorrenze bandissero. Le inquietudini della plebe, e la famosa sedizione in cui i plebei si ritirarono al monte sacro, obbligarono i padri e senatori a ricevere certe leggi, che si chiamarono sacrate, perchè chiunque ad esse si opconesse doveva consecrarsi colla sua famiglia e roba a qualche divinità, come sacrate si chiamarono l'altre leggi anche posteriori, che ad una simile pena obbligavano. Molto minoramento soffrì per quelle leggi plebee la podestà consolare e la senatoria, e troppo al contrario s'accrebbe la plebea. Quindi appena più bandivansi leggi intimate da consoli , ed approvate co suffragi delle centurie, e n'uscivano all'opposto ogn'anno parecchie proposte da' tribuni al popolo non più per curie, nè per centurie, ma sol per tribò, e da esse approvate, e accettate, e messe poi in vigore. Quali fossero le differenze dell'assemblee popolari per curie, per centurie, e per tribà, lo spiega assai lungamente il Bonamy (d): noi solo diremo che le leggi allora così pubblicate dalla plebe non tendevano che a diminuire l'aristocratica autorità. Questo implacabile contrasto tra i padri e la plebe, quest'urto dell' autorità tribunizia colla consolare, recava gran confusione e disordine, e conduceva ad una perniciosa anarchia, non volendo la plebe mostrarsi soggetta a' senatusconsulti, ne a' plebesciti il senato. Fortunatamente in mezzo a questi sconcerti, per consiglio e persuasioni di T. Romilio, s'accordarono il senato e la plebe a mandare nella grecia tre legati, Sp. Postumio Albo, A. Manlio, e Ser. Sulpicio Camerino, i quali raccogliessero le leggi di Solone e d'altri legislatori, e s'informassero degl' istituti, costumi, e diritti del-

eggi delle do-

<sup>(</sup>a) Idem L. Necettarium , S. Pattra 2. De seig jur. (b) Sat. 111 , cap. 1X.

<sup>(</sup>e) V. Pellices .
(d) Acad. des Incen tom, XVIII m. ed.

le città greche (a), perchè quindi colla scelta de materiali raccolti si formasse un corpo di leggi convenienti al miglior governo della repubblica. Così infatti si fece: al ritorno di questa legazione si creò un magistrato di dieci , che s'applicasse alla formazione del bramato corpo di leggi. Questi scegliendo, sì da' Greci che dagli stessi Romani, quelle che meglio confacevansi alla loro repubblica, ridussero a dieci tavole tutte le leggi , e a queste poi nell'anno seguente si aggiunsero altre due, per comprendervi varie leggi che trovarono mancare ancora al compimento della romana legislazione; e così si compose quella grand' opera delle dodici tavole, che Tullio chiama l'opera più eccellente che allor vi fosse per l'antiquaria, per la giurisprudenza, e per la filosofia, e ch'essa sola valeva per lui più che tutte le biblioteche de filosofi (b). Questa legazione d'un nuovo genere, l'unica a mia notizia in tutti gli annali della legislazione, e in tutta la storia, e la grand opera delle dodici tavole, tanto celebrata dagli antichi e da' moderni, una dell'epoche più interessanti ne' fasti della giurisprudenza, ci obbligherebbe ad una lunga discussione di varj punti della medesima, se il vederla da tant'altri dottamente trattata non ci dispensasse dall'entrare in una disquisizione, che la ristrettezza del volume e la vastità delle materie non ci permette di trattare pienamente. Come farmi a rispondere a' dubbi del Vico (c), ingegnosi sì, ma privi di fondamento, e contrari a tutta la più sicura autorità della steria. su l'esistenza di quella legazione lungamente narrataci da Livio (d) , da Dionigi d'Alicarnasso (e), da Diodoro di Sicilia (f), e da altri. e brevemente accennata da Plinio (g), da Tacito (h), e da altri infiniti? Perchè cercare risposta agli argomenti del Bonamy (i). che in tre lunghe ed erudite dissertazioni parla di queste dodici tavole, ed ammette bensì la verisà della legazione, benchè alle

<sup>(</sup>a) Liv. Ilb. III.

(b) De prat. Ilb. I , c. XLIV.

(c) Principl d' una triente marrà co.

(d) Lib. III.

(e) Rom, antic. Ilb. X.

<sup>(</sup>f) Lib. XII.
(g) Lib. XXIV , c, V.
(b) Ann. lib. lil.
(i) Acad. des Inser. tom · XVIII.

volte sembri di dubitarne, ma vuole che questa non fosse che uno stratagemma del senato per sottrarsi alle inquiete domande del popolo, e per ingannare la plebe coll'apparato di sì solenne ambasciata e, sotto l'apparenza di nuove e straniere leggi, richiamare e mettere in vigore le stesse leggi di Roma, andate in disuso per le tribunicie prepotenze? Quando, oltrechè già il Terraton gli rispose assai lungamente (a), basta a mio giudizio il riflettere che gli siessi antichi, i quali parlano della legazione, ed anche alcuni che non ne parlano, come Tullio presso Dione Cassio (b) ed alcuni altri, tutti ugualmente suppongono che i decemviri profittassero della cognizione delle leggi greche per la formazione delle romane; e che, se non può negarsi fede a tanti gravi scrittori nella relazione dell'ambasciata, non deesi voler mettere dubbio su la loro asserzione della greca derivazione d'alcune leggi romane, da' medesimi asseverata: bassa vedere che nel confronto che fa Antonio Tisio delle leggi solianto attiche, non di tutte le greche, colle romane, colle poche rimasieci delle dodici tavole, se ne trovano parecchie affatio simili alle aieniesi (e); basta osservare che le dodici tavole, per quanto ora sappiamo, non contenevano leggi troppo favorevoli all'autorità de parrizi; basta considerare l'inverisimiglianza di fare una sì lunga e solenne spedizione in tante città, riportarne tante memorie, e poi nulla curare i raccolti monumenti nell'atto d'eseguir quello per cui gli avevan raccolti. Certo non sembra da dubitarsi che i decemviri, avendo in vista le leggi e le memorie portate da Atene e dalle città greche, ed essendo altresì più pratici delle leggi e delle cose romane, non abbiano cercato di profittare dell'une e dell'alire, e d'abbracciare di tutte ciò che poteva meglio servire al loro proposito. Ne dovrà perciò dirsi che i decemviri fossero meri traduttori e coristi: sceglievano ciò che meglio loro piaceva, e di quello stesso ne pren-Tom, VI.

(a) Hist. de la jurispe, rom. part. II , f. l. (c) Thet. aut. grace. t. V. (b) Lib. XLIV.

devano soltatto lo apirito, ed or aggiungendo, or levando lo fifacevano a loro modo, e molto anche del proprio loro fondo intentavano, e menitavano veramente il nome di legislatori. Le loro leggi restarono per molto tempo sposse alla notiria di tutti in tavole di bronto gli antichi. L. Azilis, o, come altri dictiono, Aziliso, S. Elio Cato, Cajo, e varj altri, e i moderni Austuso Agozisso, Falviso Orisso, il Gatofredo, il Gravina, il Terrasson, ed altri moltistanti hanno impiegate le loro fatiche ad illustrazione di quelle leggi, e tutti ricolmano di lodi la loro saviezza, prudenza, equib tà, e oliutizia.



Queste sole leggi formavano realmente un intero corpo di legislazione, che poteva bastare al governo della repubblica nelle cose sacre e nelle civili, e i due ordini patrizio e plebeo potevano compiacersi d'aver giovato co loro contrasti ad avere un buon codice legale, di cui fin allora erano mancanti. Ma i vizj, le sregolatezze, le tiranniche prepotenze de' decemviri stancarono ben presto i patrizi e i plebei, e la repubblica ritornò al governo de' consoli, e degli altri magistrati, e alle solite contese de nobili e de' plebei. Vedevansi uscire nuovi plebisciti per accrescere l' autorità della plebe e de' suoi tribuni, e diminuire quella del senato e de' consoli. I patrizi al contrario trovavano nullità, ed eccezzione ne' plebisciti, ed, or per l'interpretazione, or per l'applicazione delle leggi decemvirali , pubblicavano senatusconsulti, e cercavano di far mostra della loro superiorità. Oltre i senatusconsulti ed i plebisciti v'erano gli editti de' pretori, degli edili, e di tutti gli altri magistrati: ve n'erano oltre la città anche nelle provincie de proconsoli, e de' propretori. Noi non possiamo tener dietro a tutte queste diverse leggi, e nè pure accennare i nomi delle leggi Valeria, Duillia, Trebonia, e di tant'altre, che vengono così dette dal nome di chi le propose, e che sono state mentovate, e illustrate da posteriori giurisconsulti, a' quali, e particolarmente all' Eineccio (a), rimettiamo i lettori che ne desiderino qualche contezza, come pure per

(a) Hist. jur, rom, lib, I , c. III , c Prarf-

la notizia de' modi diversi di giudicare, de' differenti editti de' pretori nuovi e tralatizi, repentini e perpetui, e generalmente del diritto che chiamavano onorario; e veniamo in particolare a ciò che più d'appresso appartiene al nostro proposito, ch'è lo studio della giurisprudenza. Questa scienza era stata sempre peculiare a patrizi: e noi abbiamo veduto, fino da primi anni del governo repubblicano , il pontefice Papirio raccogliere le leggi romane, e formarne il codice conosciuto col nome di papiriano. Forse non è più rinomato Appio Claudio per la libidinosa sua malvagità, che per la perizia legale, per la quale fu egli rispettato dagli stessi decemviri suoi colleghi come lor guida e capo, e riguardato da posteri come il principale autore della grand' opera delle dodici tavole: patrizi pur erano Sp. Postumio Albo, e gli altri legati raccoolitori de monumenti legali della Grecia; e generalmente lo studio delle leggi era tutto in mano de' patrizj. Quindi, siccome le dodici tavole non ispiegavano i riti, le formalità, le espressioni, e tutte le pratiche, con cui si doveva operare per agire legalmente, e queste sole sapevansi da patrizi, a quali solo era permesso il patrocinare le cause, e trattare le cose legali; così questi soli ritennero il possesso delle azioni della legge, e degli atti legali, e restò ai medesimi, come per avita eredità, tutta la formolaria giurisprudenza. Ma anche questa fu loro in qualche modo rapita da un certo Flavio scrittore d'Appio cieco, il quale avendo potuto raccogliere in un codice quelle formole, lo diede al pubblico nell'anno di Roma 449. o avanti la nostr'era 205, e rese d'uso comune ciò ch'era stato privativo de' soli nebili. Il codice di quelle formole si chiamò il Diritto flaviano; ma i padri, mal soffrendo di restar privi di questa singolare prerogativa, inventarono dell'altre formole, che non si contenevano nel diritto flaviano, e per tenerle meglio celate non le notavano co'letterali caratteri, ma con certi segni da lor soli conosciuti. Non bastò quest'artifizio per conservare il monopolio forense : nell'anno di Roma 552 tradì anche questo secreto il giurisconsulto tanto da Ennio lodato Elio Cato, e lo pubblicò

473

in un libro, che dal nome dell'autore venne chiamato Diritte eliano. Poco onorevole sembrerà forse ad alcuno questo principio dello studio legale occurato in riti, parole e formalità, e si vorrà prendere per tristo augurio della moderna giurisprudenza, troppo amante alle volte di sofisticherie, cavillazioni e rigiri; e infatti Tullio graziosamente deride quelle cerimonie e que formolari, in cui seriamente occupavansi i gravissimi giurisconsulti (a). Ma oltreche quelle stesse solennità delle azioni della legge avevano qualche utilità e pel maggiore riguardo a che chiamavano ne contratti, e per la più positiva chiarezza e inalterabilità negli atti, e per risparmiar molte liti, e per varie altre ragioni, e la giurisprudenza formolaria degli antichi romani recava al buon governo della repubblica non pochi vantaggi, come lungamente prova l' Eineccio nella sua esercitazione su tale giurisprudenza (b), non era questa la sola scienza legale degli antichi romani. La principale e più nobile occupazione de giurisconsulti romani era l'interpretazione .e l'applicazione delle leggi a' casi particolari . Siccome le leggi erano scritte con brevità e ristrettezza, ci voleva una piena cognizione delle circostanze de fatti, ed un intima penetrazione dello spirito della legge per averne la giusta intelligenza, e farne la dovuta applicazione. E infatti spesse volte fra gli stessi giuristi nascevano conararie spiegazioni; e allora o nel foro stesso, o presso al tempio d' Apollo s' accendevano calde dispute fra dissenzienti giurisconsulti, e ciò che da tali controversie si conchiudeva, otteneva forza di legge. E queste decisioni, queste interpretazioni, queste ragioni introdotte nell'uso del foro, questi consulti, e questi pareri de' giurisceriti erano ciò che chiamavasi diritto civile, diritto commentizio, diritto pel comune consentimento ricevuto; e i Romani giurisconsulti divenivano in questo modo non solo interpreti, e comentatori, e spiegatori delle leggi, ma eziandio legislatori: ciò

ne delle legg de gursiconiu

(b) Exercit. X. De jurispe, vet. rom. for-

che vediamo anche in qualche mode accadere a' moderni, non solo per le lezioni delle scuole, ma per l'uso del foro, Al principio i soli patrizi erano iniziati ne misteri giuridici,

e soli godevano della scienza legale. Fra un nobile decoro di quei giurisprudenti il vedersi ricercati in casa, e contornati nel foro da persone d'ogni classe, che venivano a consultarli come oracol; sacrosanti, e pendevano rispettosi e modesti dalla lor voce, e potersi considerare come arbitri della maggior parte degli affari privati e pubblici della città (a). Ma questa prerogativa venne in qualche modo tolta alla nobiltà da Tiberio Coruncanio il quale, verso l'anno di Roma 500, si mise ad insegnare pubblicamente la giurisprudenza, e rendere a tutti comune quella scienza, che fin allora era stata privativa de patrizj. I primi giurisperiti Fapirio, Appio Claudio, Sempronio detto il sapiente, Nasica, ed altri di que' tempi tenevano secreta la loro scienza, e solo privatamente la comunicavano ai loro figliuoli, o parenti, e ad altri lor pari: ma dopo Tiberio Coruncanio nessuno più ne fece mistero, e alcuni col prestarsi generalmente all'istruzione di quanti volessero impararla, altri collo sporla in pubblici scritti si guadagnarono particolare celebrità . L. Cincio Alimento scrisse dell'uffizio del giurisconsulto, de' comizj, e d'altri punti, che possono appartenere alla giurisprudenza. Su le leggi delle dedici tavole scrisse L. Acilio , o P. Atilio che fosse . Sesto Flio Cato scrisse un' opera col senio Elio Catitolo di tripartita; e così alcuni altri illustrarono co' loro scritti le leggi, L'opera ora nominata di Sesto Elso fu quella che più servisse all' avanzamento della giurisprudenza; perchè, proposta una legge delle dodici tavole, vi univa l'interpretazione, e poi anche vi aggiugneva l'azione legale, o la pratica di quella legge; e per ciò quell' opera chiamavasi tripartita. Pomponio, da cui abbiamo questa notizia (b), chiama quest' opera di Sesto Elio la culla del diritto: infatti tale giustamente poteva dirsi un' opera, che all' in-

(a) Tall. De orat. Ill . n. XXXIII.

(b) L. Necessarium 2, 5. Pott bat, 38. De

telligenza e teoria d'ogni legge v'inseriva anche la pratica. Che poi quest'opera fosse quella che chiamavasi Diritto eliono, è conteso fra gli eruditi giurisprudenti; ma sembra assai verisimile, contenendo esta le azioni della legge, e quanto basta per riportare tal nome, nè conoscendosi di lui altra opera, a cui meglio convenir possa il titolo di Diritto eliono, in quella cuna del diritto, o ne' tripartiti di Seno Elio acquistò in breve tempo corpo e vigore la giurisprudenta. Dotti giurisprudenti furono i due Casoni, il Censore, e suo figlio, ed amendue scrissero sul diritto, benchè più il figlio che il padre; e il Majams, erudito e critico scrittore delle loro vite, crede che al figlio anzichè al padre debasi riferire la regola catonisma, e che il figlio debbasi intendere qualora nel diritto viene citato semplicemente Catone (a). Ma i triumviri della giurisprudenza, e, come li chiama Pomponio (b), i fondatori del diritto civile renero dopo i Catoni, e furono P. Mucio, Bruto, e Manilio, e tra Bruto; e tutti e tre questi scrittori vengono molto lodati da Tallio, e da altri (d). Stimato fu Q. Ma:

.

Q. Mecio S

cio, Brato, e Manillo. Dieci libri actisse Fablio Macio del diritor 
civille, siette Manillo, e tte Brato; e tutti e tre questi scrittori 
vengono molto lodati da Tallio, e da altri (c). Stimato fu Q. Macio Screola detto l'Augure, per la singolar sua prudenza nel rispender alle consulte (d); e lo furono parimenti altri Margi Screola, 
del quali distintamente colla solita sua diligenza ed erudizione parala il Majase (V). Ma supra tutti si fece pariscolar none altro Q. 
Macio Servola pontefice, figliuolo del sopracciato P. Macio parimente pontefice, e autore anch'egli come suo paster di libri let
gali, ma in maggior numero, e maggiormente simati. Perche
dove Pompenio attribuisce a P. Macio dieci libretti, dictori biri cita di Quisto, ne quali tutto si conteneva il diritto civile; e
se dice di Fablio Macio, di Brato, e di Manillo, che fondarono
tale diritto, al solo Quinno da il vanto d'averlo ordinato e stablito quelli ne diedero i primi rudimenti, questi il mise in ordilito quelli ne diedero i primi rudimenti, questi il mise in ordi-

<sup>(</sup>a) Ad triginta jurist omn. fragm. ec. M. Cato CCI I.

<sup>(</sup>b) Uhi supra .
(6) La Brass . De oras. In Bpist, ad fam-

elibi passim. A. Gellies I. XVII., c. VII. (d) Tall. in Brata XXXIX.De eras I, XLV. (r) L. c. in Q. Mane S. II., III., seq.

ne; quelli proposero alcuni casi, e le loro risposte, questi ne prese in generale gli argomenti, e li rischiarò con adattate definizioni, e con dottrine e regole generali; quegli insomma gettarono i fondamenti, e Quinto ne levò l'edifizio. Questo solo merito di O. Mucio bastava per rendere immortale il suo nome ne' fasti della giurisprudenza; ma egli n'aveva molt'altri; e la sua opera intitolata con greca parola egor, ossia Delle definizioni o regole, come dir si voglia, e la Cauzione muciana, e tutto ciò che col nome di dirieto muciano illustrò il Balduino, e forse non meno di tutto questo il numero de' nobili giurisperiti, che formò co' suoi ammaestramenti, lo rendono sommamente benemerito, padre, ed autore del dritto civile. Noi passeremo in silenzio C. Aquilio Gallo scrittore di molti libri legali, L. Lucilio Balbo, Sesto Papirio, C. Juvenzio, ed altri allievi di Q. Mucio, e verremo a Servio Sulpicio, l'unico forse che possa decorosamente nominarsi dopo l' ordinatore del diritto civile, dopo O, Mucio Scevola.

Servie Sulpi-

Laciamo al dottistimo Ausain Aganino (s), ed al suo nazionale Majans (b) il ritchinare se vero sia ciò che narra Possponio
d'esserti da una riprensione di Q. Mach eccitato Servisi Salpicio a
studiare la giuriprudenza, e riguardismo soltanto in lui l'avanamento che co suoi studi arrecò a quella scienza. Se tutti i giurisconnaliti di tre e più secoli da Papirio fino a Servisi Salpicio, se
i Cansai, gli Servoti, Brato, Manilio, Apailio, e totti quanti i giurisprudenti, che ebberto cognizione del diritto, se tutti imieme
s'unissero, non sarebbono da paragonari, dice Citerame (s), col
olo Servis Salpicio. I primi gurisconsulti, i Papiri, i Catosi,
e gli Elf Cati non avranno fatto altro studio che di raccogliere,
e di tener pronte in mente molte leggi, e molte cerimonie, e
formole de contratti e de giudizi, delle azioni della legge e degli
atti legitimi, e di potter secondo esse risolvere alcuni casi, e ripondere alle consulte; e infatti altro non contenerano le lor opepropodere alle consulte; e infatti altro non contenerano le lor ope-

(4) In not, ad libr. De nominibar pand

(b) L. c. in Q. Maris S. XXIII. (c) Philipp. IX , n. V.

re, che or conosciamo co' titoli di Diritto papiriano, di Revola catoniana, di Diritto flaviano, e Diritto eliano: P. Mucio, Bruto, e Manilio, avranno incominciato ad interpretare, ed applicare a casi particolari le leggi, ed avranno così gettati, secondo l'espressione di Pomponio, i fondamenti del diristo civile, su'quali ne levò noi la fabbrica Q. Mucio, distribuendo per materie in varie classi le leggi con opportuna dottrina per venirne all'applicazione; e dando su vari punti definizioni e regole generali, che recavano assai più lume, e aprivano più la mente per la vera cognizione del diritto che le decisioni particolari, e l'applicazione a determinati casi di qualche legge. Ma nè pure con queste fatiche di O. Mucio veniva ridotta ad arte la giurisprudenza, ed era riservata questa gloria al solo Servio Sulpicio. Scevola, e gli altri più famosi giurisprudenti, dice Cicerone (a), avevano grand'uso del diritto civile: ma solo Servio Sulpicio arrivò a possederne l'arte, e ad investirsene dello spirito; e in tutta la materia del diritto abbracciando in grande, la divideva nelle sue parti, e colle definizioni ciò che v'era di nascosto spiegava, rischiarava colle interpretazioni le cose oscure, vedeva ciò ch'era ambiguo, e lo distingueva, ed aveva le sue regole per giudicare il vero ed il falso, e da ogni proposizione vederne le conseguenze; era insomma un giurisconsulto dialettico ed erudito, e che sapeva ornare coll'eloquenza le materie, che prendeva a discutere, ed era giunto a ridurre ad arte, e trattare scientificamente il diritto civile. Dopo un tale elogio di Servio Sulpicio, che dovremo pensare del libro dello stesso Cicerone, che vien citato da A. Gellio (b) col titolo De jure civili in artem dirigendo, e che sembra non aver avuto altro oggetto che di proporre da fare ciò ch'egli dice aver fatto Servio? Forse quel libro sarà stato scristo da Tullio negli anni suoi giovanili, quando studiando il diritto civile sotto Q. Scevola (c), col penetrante suo ingegno ne avrà veduto il bisogno; e allora Servie

(a) In Breto C. XLL (b) Lib. 1 , c. XXII. (c) De leg. Ub. 1 , a., IV.

Sulpicio, quasi suo coetaneo, non aveva ancora potuto recare al diritto civile tale vantaggio. Forse ne pure questa fatica di Servio, benchè tanto da lui lodara, avrà appagate pienamente le filosofiche sue brame, ed egli in quel libro avrà voluto spiegare l'alte mire che aveva su tale materia : e non si lamenta egli dello studio de' suoi giurisperiti che, professando gran cose, si tenevano nelle picciole, e i loro scritti impiegavano in trattare del diritto degli stillicidi e delle pareti, e in comporre formole di stipolazioni e di giudizi (a)? Quante volte non ci palesa la poca sua stima de' riti e delle cerimonie legali, e di tutta la gigrisprudenza formolaria (b)? Sembra che Tullio, pieno la mente di filosofia, avendo scritto della repubblica e trastato in grande gli affari del genere umano, sdegnasse il discendere alle picciolezze del diritto civile, quale allor si trattava, e volesse levarsi a materie più grandi e soblimi, al diristo universale, al diritto della natura e della società. Servio Sulpicio avrà ridotto ad arte il diritto, che allora conoscevasi per civile, o il diritto forense, ed avrà sposta metodicamente la dottrina d'interpretare le leggi, di decidere le cause, e di rispondere alle consulte: Tullio avrà voluto ridurre ad arte un diritto civile riù alto e più universale. Qual cosa tanto nobile e grande quanto il diritto delle città? dice il medesimo Tullio; e qual sì minuta e picciola come lo studio de'giurisconsulti? Spiegare la natura del diritto ripetendola dalla natura dell'uomo, considerare le leggi con cui si debbano reggere le città e le repubbliche, ed esaminare quelle che sono state scritte per diversi popoli, e in particolare pel remano, insumma trattare tutta la materia delle leggi e di tutto il diritto, dove quel de romani occupava soltanto un ristrettissimo luego, quesi'era lo studio del diritto a cui tendevano le mire di Cicerone (c), e su cui forse avrà versato il libro che cita A. Gellio.

Tom. VI.

fff

(a) De leg. lib. 1 , no IV. (b) Pro Museus , al. (c) De leg. lib. I , n. IV , V , al.

Intanto che Servio e Tullio lavoravano pel miglioramento dello studio delle leggi, altri meditavano la riforma delle stesse leggi; e prima il gran Pompeo, se dobbiamo stare in questa parte al detto di Sant' Isidoro di Siviglia (a), e poi più certamente il suo rivale Cesare, vedendo la moltiplicità, l'incertezza, e l'alterabilità delle leggi romane, vollero dare al diritto civile una miglior forma, e un metodo stabile e certo, scegliere dall'immensa farragine delle leggi le migliori e le più necessarie, e ridurle tutte in pochi volumi (b). Non pare che seguisse Augusto il bell'intento di Cesare; ma nondimeno sotto il suo impero colla mutazione di governo segui un gran cambiamento nella maniera della legislazione. Senza pretendere col Terrasion che, fino dal principio dell' impero d'Augusto, sia già stata decretata la famosa legge regia (c). possiamo dire senza esitanza che gl'imperatori soli erano gli arbisti delle leggi, e che tutti, chi più chi meno, or prevalendosi dell'organo del senato, or da sè stessi dettandole, pubblicavano varie leggi e costituzioni, e n'abolivano, o ne facevano andare in disuso delle altre, spedivano diversi editti e rescritti. e disponevano a loro piacimento della legislazione. E per ciò che appartiene alla giurisprudenza, nuova forma ricevè anch' essa in qualche modo dagl' imperatori . Non volle Augusto che fosse a chiunque libero l'interpretare le leggi, e rispondere a' consulti legali, come fin allor si era-usato; ma lo concedè soltanto a persone approvate, e lo concedè come una grazia meritata colla probità e colla scienza legale, ed ordinò a giudici di non discostarsi dai sentimenti de'giurisconsulti . Al suo tempo erano molti i giuristi che si distinguevano pel loro sapere, e che hanno saputo trasmettere gloriosamente il loro nome all' erudita posterità. Trebazio, intimo amico di Cicerone, di Giulio-Cesare, e d' Augusto; Alfeno Varo, Anlo Ofilio , Cascellio , Elto Tuberone , Aufidio Namusa , ed altri pa-

recchi , molti de' quali erano usciti dalla scuola di Servio Sulpi-(a) Orig. Ilb. V , c. 1. (b) Systom in Case. c. XLIV.

(c) Hin. de la lorier. rom. part. Ill . S. I.

cio, facevano onore alla giurisprudenza; ma due particolarmente si meritarono distinta memoria, Antistio Labeone, ed Attejo Capitone. Questi due rinomati giurisconsulti, sì nella condotta della vita che nell' esposizione della dottrina, erano tutto affatto diversi . Labeone, uomo integerrimo e d'incorrotta libertà, non sapeva pieparsi al volere d'Augusto, nè d'alcun altro, nè voleva passare per legittimo e buono se non ciò che leggeva nelle romane antichità essere stato ricevuto per giusio e santo. Ma Capitone, più facile ed indulgente, si lasciava condutre dalla volontà del principe, e sapeva trovare il modo di volgere in suo ossequio le leggi . Amendue scrissero molti libri legali, e su materie diverse, e in essi pure seguirono differente sistema, stando l'uno irremovibilmente alle antiche dottrine . mentre l'altro avidamente seguiva la novità . Ma egli è assai curioso che Labeone, ucmo per così dire all'antica, fosse nelle opinioni amatore di nuove teorle; e Capitone al contrario, veneratore di tante novità introdotte dal principe, non si sapesse nella dottrina discostare dall'antichità, Tanto è vero, che malamente vorrà conchiudersi ne' filosofi la condotta della vita dalle massime degli scritti. La diversità delle opinioni di questi due giurisconsulti, sostenuia dall'autorità del loro nome, formò due " sette legali, ch' ebbero molti e rinomati seguaci. Il dotto Massurio Sabino fu della setta di Capitone, e molto nome le accrebbe col peso de rispettati suoi scritti; mentre i due Coccei Nerva, padre e figiiuolo, quegli intimo confidente di Tiberio, e questi tenuto in particolare stima e rispetto da Nerone, ed amendue lodati giurisprudenti, furcno allievi della scuola di Labeone. Del primo di questi due fu discepolo Sempronio Proculo, giurisperito di tanta autorità, che venne riguardato come capo e principe di quella scuola, e dal suo nome ebbero nome di proculejani i seguaci di Labeone . Come Proculo di Coccejo Nerva , così Cassio Longino fu scolare di Massurio Sabino, soggetto a molte vicende sotto Caligola, Claudio, e Nerone, e perfino sotto Vespasiano, ed anch' egli tanto rispettato dai seguaci di Capitone, che presero in grazia sua il no-

Labeone , e

Sette de' gia-

me di cassiani. Contemporaneo di Cassio, benchè molto più giovane, fiorì, particolarmente sotto Vespasiano, Celio Sabino, e da lui, o dal soprallodato Massurio, amendue rinomati giurisconsulti. vennero i settarj di Capitone chiamati sabiniani ugualmente che cassiani; come da Pegaso, altro famoso legale del tempo di Vespasiano, presero i seguaci di Labenne, il nome di perasiani ugualmente che quello di proculejani. Vari altri giurisperiti a que' tempi fiorirono , Ursejo Feroce , Juvenzio Celso , Plauzio , Ottoveno , Javoleno Prisco, e alcuni altri furono nomi illustri nella giurisprudenza, de' quali, chi ad una sesta chi all'altra, nuovo lustro recarono. Venne poi sotto i gloriosi imperi di Trajano e d'Adriano uno de più savi giurisconsulti di tutta l'antichità, Salvio Giuliano il quale. benchè scolaro di Javoleso, e quindi della setta de sabiniani, non per ciò lasciò di seguire la dottrina de' proculejani , qualor gli sembrava vera; e senza legarsi a' sentimenti d' un solo partito, abbracciava dell' uno e dell' altro ciò che parevagli più conveniente, e con questa sua eclettica indifferenza fece rallentar molto lo spirito de' partiti, e fece in parte tacere le contrarietà delle sette. Fra le molte e stimatissime opere di Salvio Giuliano la principale, e quella che ha reso immortale il suo nome , è stata l'Editto perpetuo .

Edito perpe-

Gli editti de pretori sono stati soggetti a grandistime variazioni. Fino dall' anno della fondazione di Roma 338 fu intitutto in
quella città un pretore per giudicare le cause, a cui poi nel 597
ne su aggiunto un altro, e poi altri ed altri fino a dodici, ed
anche sedici. Ora, come sopra abbiam detto, il pretore, come
tutti gli altri magistrati a sevra diritto di fare i suoi editti, e li
facera infatti o prendendo i gli distesi da qualch' altro e allora
dicevansi tranlarizi; o dettandoli da sè, e si chiamavano muovi, e
ad ogni modo solevano i pretori all'entrare nel loro impiego pubblicare di quale editto, o traslatizio, o nuovo, avrebbono urato
nel tempo della loro magistratura. Anzi alle volte, ancor dopo
pubblicato al principio dell' anno tale editto, lo cambiavano a

loro capriccio in favore, o in odio di qualcheduno, come impariamo da Dione Cassio (a): onde d'uopo fu nel 585 d'un senatusconsulto, che ordinasse a' pretori di non fare simili cambiamenti, ma di stare inalterabilmente, e perpetuamente in tutto il tempo della loro magistratura a quell' editto, che da principio avessero pubblicato. Sembra che un tale senatusconsulto non bastasse a raffrenare la libertà de pretori; e nell'anno 686 il tribuno della plebe C. Cornelio intimò una legge a pretori di giudicare immancabilmente secondo quell'editto che da principio avessero scelto (b). Si rese allora il diritto pretorio più stabile, e certo meno arbitraria, e più regolare la giudicatura; i pretori cercavano fra gli editti traslatizi d'abbracciare i più stimati, e quasi sutti convenivano a scegliere i medesimi, contentandosi soltanto di farvi alle volte qualche aggiunta lor propria. Stabilito così l'editto de' pretori , cominciarono i giurisperiti ad illustrarlo co' loro comenti; e il celebre Servio Sulpicio, e poi A. Ofilio, ed altri, vi scrissero sopra dotti trattati; e i giovani studenti, che prima incominciavano il corso del loro studio legale dalle dodici tavole (c), poi al tempo di Servio Sulpicio lasciarono quelle tavole, e incominciavano dall'editto del pretore, come espressamente dice Cicerone (d). Non era ancora nondimeno abbastanza stabilito e sicuro l'editto, potendo ciascun pretore cambiare ed aggiungere del suo qualche particolarità, nè v'era pure un editto che abbracciasse realmente tutto quanto poteva servire di giusto diritto a' giudizi del presore. Pensò pertanto l'imperatore Adriano di fare attentamente esaminare gli editti fin allor pubblicati da' pretori, e scartando quanto vi fosse di mal ordinato, e di superfluo, unire in un corpo tutto l'utile ed equo, e formare un solo editto, che dovesse servire invariabilmente per tutti i pretori, e a cui per ciò diede il titolo d' Editto perpetuo. Alla formazione di questa utilissima opera, scelse il celebre giurisconsulto Salvio Giuliano, della

(a) Lib. XXXVI. (b) Ibid. Joc. sit. (e) Tall. De leg. lib II , n. XXIII.

cui dottrina, equità e prudenza aveva molte ed incontrastabili prove, ed ebbe la compiacenza di vedere approvata la sua scelta cogli universali applausi con cui venne ricevuto da tutti l'editto perpesuo. Oltre questo editto uno se ne cita col titolo di Editto provinciale, che lo Spanemio (a) vuole uscito soltanto al tempo dell' imperatore Marco, ma che il Dodwello sostiene essere stato fatto sorto lo stesso Adriano (b), e che l'Eineccio crede altro non essere che il medesimo editto urbano, ridotto ad uso delle provincie, col tralasciare tutto ciò che era proprio soltanto della città (c). Nuova epoca formò nello studio della giprisprudenza l' Editto perpetuo di Salvio Giuliano o d'Adriano, come si voglia dire : la maggior parte de giuristi, lasciando da parte le antiche leggi e l' opere degli antichi giurisprudenti, rivolgevano le loro meditazioni ad illustrazione dell' Editto perpetuo, e su questo versavano i lor comentarj, e gran parte de loro scritti. L'esempio di Salvio Giuliano il quale, tuttochè della scuola sabiniana, non ricusò d'abbracciare le opinioni de proculejani, e più di tutto il bisogno d'attenersi al nuovo editto, ed a' nuovi rescritti e decreti degl' imperatori, i quali non erano illustrati colle opere nè di Capitone, ne di Labeone, ne de proculejani, ne de cassiani, fecero estinguere le sette de' giurisconsulti : nè vedo perchè il Mascovio (d) , l' Eineccio (e), ed altri si vogliano prender la pena di cercare la setta a cui debbano appartenere Volusio Meciano, Aburno Valente, Africano, Pomponio, e i posteriori giurisconsulti che, poco curandosi delle sette particolari, sceglievano di tutti gli autori ciò che loro sembrava più giusto ed equo, e potevano dirsi più eclettici che settarj . L'impero d'Adriano e degli Antonini suoi successori fu molto favorevole a'giurisconsulti; e Antonino il filosofo non si applicò meno alla legge che alla filosofia, e, come racconta Giulio Capitolino, la studiò sotto L. Volusio Meciano con tanto atdore

<sup>(</sup>a) Orbis tom.
(b) In notice ad Sportiani Hadrianom,
(c) Hist. jur. rom, lib, I., c. IV.

<sup>(</sup>d) Do sect, Sabin. et Pro col.

ed impegno, che ne recò pregiudizio alla salute del corpo (a); e vediamo fiorire in quel secolo molt'illustri giurisconsulti. Volusiano, maestro d' Autonino il filosofo, di cui abbiamo nella raccolta del Grevio un libretto su l'asse (b), e di cui sono lodate da giurisperiti molt'altre opere, e Papirio giusto raccoglitore di venti libri di costituzioni, e Cajo scrittore indefesso di moltissimi libri, tutti stimati, e alcuni anche di materie originali non toccate dagli altri , e Cervidio Scevola , consigliere d'Antonino , e maestro dell' imperatore Settimio Severo, e del celebre giurista Papiniano, Ulpio Marcello, non meno rispettato per l'integrità e giustizia ne'cospicui posti che occupò, che per la saviezza, e dottrina ne' molti libri che scrisse, è molt'altri giurisconsulti di quel tempo hanno gloriosamente trasmessi i loro nomi all'erudita posterità. Noi non possiamo discendere ad una particolare rammembranza di tutti; ma d'uopo è nondimeno di richiamare con distinta riconoscenza la memoria di Sesto Pomponio, tante volte da noi citato, non tanto come scrittore fecondo di molii libri di lettere, e d'infinite altre opere, che quasi coni parte del diritto civile illustravano, quanto come il primo storiografo della giurisprudenza, che nel suo enchiridio su l'origine del diritto, ed in altre opere ci ha data la prima storia del diritto romano, da cui tutti i posteriori scrittori, più o meno, hanno attinto. Come passare in silenzio Papiniano, detto da Sparziano aulo del diritto, e tesoro della scienza legale (c), onorato da tutti gli antichi con altri gloriosi titoli, nè mai citato da alcuno senza qualche nome d'onore, e tanto rispetiato nella giurisprudenza, che i suoi sentimenti erano con particolar riverenza abbracciati, ed avevano quasi forza di leggi? Come separare da Papiniano il dottissimo Ulpsano, autore d'infinite opere di materie diverse di giurisprudenza, e l'antico scrittore di cui più frammenti sono restati nelle pandette? E non dee anche essere distinto dalla folla de' giurisconsulti Giulio Paolo,

Glurrsconsolti del secolo d'Antonine il filoso-

<sup>(</sup>a) In Marco 629 111. (b) This act, rem. com. XI.

<sup>(</sup>c) le Serem cap. XXI.

considerato dagli stessi professori come il corifeo di giarisperiti (a), di cui contavansi più di revarsa libri legali? E Terulliano, e Callitatao, e Marciano, e Staturnino, e Modestino, e molti altri, che levarono a grande splendore la giurisprudenza, ficritono a que' tempi, e tutti quessi ficero riguardare il secondo secolo della nostr' era, quando già gli altri studj erano in gran decadenza, come il secolo d'oro della scienza legale.

Decadimento lella giutispru-

Ma la giurisprudenza dopo quel secolo, come tutte le altre scienze di po il tempo del lor onore, cominciò a soffrire notabile detrimento, ne più vediamo del secolo susseguente alcuno scritto che sia stato molto stimato, nè corresciamo alcun giurisperito di particolare celebrità. Anzi, riflettendo sui frammenti degli scrittori legali del secondo secolo, e su le retizie de' medesimi lasciateci digli antichi, si posseno già in qualche modo ravvisare ne' giurisconsulti del tempo glorioso della giuriscrudenza i primi semi del corrompimento della medesima. E non possono dirsi tali le sottigliezze d' Africano, che facevano riguardare agli antichi i suoi scritti come pieni di difficolià; e che tanta fatica hanno costato al Cujacio, che s'impegrò in volerne illustrare i frammenti? Il Cujacio (b), e il Gotofredo (c), due giudici maggiori d'ogni eccezione, hanno accusato il rinomarissimo Ulpiano come innovatore di parole, benchè altri ad altro Ulpiano si fissa attribuiscono quesio vizio, ed Everardo Ottone (d) crede di ritrovare in Ulpiano arguzie freddissime. Giulio Paolo, il corifeo come abbiam detto, de' giurisperiti, pel troppo amore delle sottigliezze diventò alle volte escuro e difficile. È rur trorro abbiamo veduto in tutte le scienze che i difetti ancor piccioli degi ur mini grandi nei secoli del più glorioso lero splendore ne hanno prodotti altri maggiori ne' susseguenti, ed hanno condotte le scienze al loro decadimento. Nel secondo secolo, nel fervere dello studio legale promosso con unto impegno da Adriano e dagli Antonini, si sarà isti-

<sup>(</sup>a) M. denin. lib. XIII , f. If.

<sup>(</sup>c) Animade, csp. VIII. (d) In Faginians cap. XIII 9 \$-70



tuita in Berito nella Fenicia la scuola di giurisprudenza, che venne poscia in molta celebrità. Dico nel secondo secolo, perchè osservo che Affiano, glorioso martire sotto la persecuzione di Massimino, cioè dire assai prima della metà del secolo terzo, per erudirsi in ogni genere di liberali discipline, studiò lungo tempo in Berito negli anni suoi giovanili, come leggiamo in Eusebio (a). e che s. Gregorio neocesariense, il quale verso la meià del secolo terzo entrò a governare il vescovato di Neocesarea, si portò anch' egli nella sua gioventù da Atene a Berito per impararvi la legge come racconta Socrate (b); ed egli stesso in una sua orazione loda Berito come città affatto romana, ed ornata di una scuola delle leggi romane (c); prova che, già al principio del terzo secolo ed alla fine del secondo, era rinomata la scuola di Berito, ed aveva particolar grido per la giurisprudenza. Questa fama s'accrebbe ancor più ne secoli susseguenti, e madre delle leggi, nuttice delle leggi, città veneranda, e splendida metropoli delle leggi venne chiamata Berito, e dalla scuola delle leggi romane ottenne la sua maggiore celebrità. Berito e Roma erano le sole città, che avessero scuole aperte di leggi romane, finchè al principio del secolo quarto anche Costantinopoli entrò a parte di quest'onore. quando il gran Costantino, abbandonata Roma e la gentilesca superstizione, trasferì a Bisanzio la sua corte, e fissò l'impero romano in quella città, a cui diede anche il suo nome. Ma poco giovarono queste scuole a formare valenti giurisconsulti; e con tutte queste famose scuole non più si videro Papiriani, Paoli, ed Ulpiani, e que' famosi dottori, che prima di tali scuole fiorirono.

Due giurisperiti del principio, com' e da credersi, del secolo quarto si meritarono non pertanto colle loro fatiche lo studio e la riconoscenza dell' erudita posterità; e i codici gregoriano ed ermogeniano, produzione di questi due giurisconsulti del principio

riano, ed ermogeniano

Tom. VI.

(a) Hist, eccl, lib, VIII , c. XIV.

(c) In orac, paneg.

228

del quarto secolo, vengono celebrati anche a' nostri di . Il raccorleggi, e compilar codici era stato lo sudio favorito de principi della giurisprudenza, e lo fu altrest de' tempi del suo decadimento. Gregorio, o Gregoriano, quale che sia, temendo forse che l'introduzione del cristianesimo nell'impero romano collo stabilimento di ruove leggi, e coll'abrogazione delle vecchie facesse cadere in abbandono e dimenticanza le leggi romane, volle raccogliere le costituzioni degl'imperatori da Adriano fino al suo tempo, e le seppe distribuire in un codice assai compiuto nelle corrispondenti loro materie . Venne contemporaneamente , o poco di poi , un Ermorene, o Ermogeniano, che volle dare compimento all'opera gregoriana: e siccome Gregorio aveva pubblicate le costituzioni degl'imperatori fino a Diocleziano e Massimiano; così Ermogene raccolse con particolare diligenza quelle di quest'imperatori, che non erano state pubblicate da Gregorio, e ne diede fuori anche alcune già pubblicate da quello, ma ch'egli rese con maggior fedeltà, prese da più sinceri ed autentici esemplari; anzi, stando all'autorità di Sedulio (a), vogliono alcuni che tre edizioni diverse abbia fatte del suo codice Ermogene, in ciascuna delle quali avrà forse aggiunte nuove leggi trovate posteriormente. Noi non abbiamo alcuna notizia di questi due legali, o compilatori delle leggi; e questa lo-10 oscurità ci può servire di prova dell'inferiorità del loro sapere in un tempo in cui la scarsezza d'uomini grandi dava luogo a distinguersi anche i mediocri. Perchè altrimenti come avrebbono potuto farsi qualche nome Autelio Arcadio Carisio, Innocenzo, Giulio Aquila, e qualche altro giurisconsulto di que tempi, poco capaci di meritarselo colle lor opere? Mentre tacevano i giurisprudenti si facevano sentire gl'imperatori , e nuove leggi bandivano, che facevano cambiare d'aspetto l'antica giurisprudenza, La professione del cristianesimo abbisognava di leggi molto diverse da quelle che Roma fin allora conosceva, nè poteva al contrario soffrirne molte delle ricevute, dettate dalla gentilesca ido-

Nurva legistazione degli maperatori crissia-

(a) Praef op. Patthalio,

latria . Anzi superata in qualche modo la superstiziosa riverenza dell'antichità, s' abolirono varie leggi, anche di quelle che non pregiudicavano alla cristiana religione, ma che solo contenevano vane formole, ed oziose pratiche, e contribuivano però ad ingombrare il diritto civile. Così non solo Costantino, e i suoi figliuoli , ma Valentiniano , Graziano , Teodosio il Grande , e i suoi figliuoli più e più leggi dettarono, che in buona parte purgarono il diritto di molie ambagi, e meglio promossero l'equità, e la giustizia. Ma questo gran numero di nuove e di vecchie leggi, oltre l'immensa folla degli scritti de' legali ognora crescente, rendeva lungo, ed oscuro lo studio della giurisprudenza, e distoglieva molti dall'abbracciarlo; nè per quanti premi vi proponessero gl' imperatori, si trovavano nobili ingegni che ardissero d'applicarsi alla cultura di quella scienza, la quale ressava per ciò desolata ed ignobile nelle mani, se non degli schiavi, almeno de'libertini (a). Così lo conobbe lo stesso imperatore Teodosio; e perciò s'indusse a formare anch'egli un codice, che siano. recasse agli siudiosi della giurisprudenza qualche maggior facilità (b) . A questo fine nell'anno 438 convocò otto giurisconsulti, che saranno stati i più celebri di quel tempo, ma che poco o niente per altro si sono fatti conoscere ; e questi sono Antioco, Massimino, Martirio, Speranzio, Apollodoro, Teodoro, Epigenio, e Procopio, nomi tutti affatto sconosciuti, fuorche nella novella di Teodosio, che li nomina; e questi le costituzioni, gli editti, i rescritti, le lettere e tutti gli ordini raccolsero degl' imperatori da Costantino fino allo stesso Teodosio; le riportarono a certi capi, e le ridussero in certo metodo, e formarono così il codice teodosiano. Il codice gregoriano conteneva le leggi degl' imperatori da Adriano fino al principio di Diocleziano e Massimiano; il codice ermogeniano abbracciava quelle di questi ultimi non pubblicate nel gre-

Codice reade-

8282

(a) Mamertinus Pantgye, XI , cap. XX,

(b) Novall. Theodor. lib. 1 , tit. 1. De Theodor.

goriano; il codice teodosiano riportava tutte le posteriori da Costantino fino allo stesso Teodosio, a cui poi s'aggiunsero le novelle leggi dal medesimo pubblicate posteriormente; e questi tre codici, ma particolarmente il teodosiano, formavano il codice delle leggi, con cui per alcuni anni si governò l'impero romano sì nell'oriente, che nell'occidente, Anzi nell'occidente ancora sotto il dominio de' Goti si mantenne in visore il codice teodosiano. benchè alquanto abbreviato, e Teodorico lo seguì nel suo editto promulgato in Italia a' Romani, ed a' barbari; e in alcuni rescritti riportati fra l'opere di Cassiodoro (a), e Aniano, giurisconsulto d' Alarico II. re de' Visigoti, ne diede un breviario, che fu confermato, e pubblicato in forma di legge dallo stesso re (b); e Papiano nel libro Delle risposte, composto per ordine di Gundebaldo re dei Borgognoni, s'attenne molto a quel codice. Non però potè bastare quello a provvedere ad ogni caso; e lo stesso Teodosio, e tutti gl'imperatori dopo di lui diedero nuove leggi, nè passò molto tempo che vi fu bisogno di pensare ad un nuovo codice, od anzi ad una riforma di tutti i codici, e di tutto il corpo della legislazione.

Giestialano

L'imperatore Giustiniamo s'accinse a quest'ampia e difficile impresa, e dall'immensa farragine di leggi d'ogni sorta, d'editti e rescritti degl'imperatori, di decisioni, risposte, e libri de'giu-risconsulti volle ritrarre ciò ch'era più conveniente, e di tutto formare un intiero corpo di romana legilazione. Ma che fare in questa asterniata e apesta setta di leggi, d'i codici, e di libri legali? Come afficciarri a porre qualche ordine in una moltitudine si vasta, e condura? Non si sgomento Giustiniamo, nè si lacciò vincere dalle difficolità; ma si prese coraggioramente a ridure in miglior ordine, e in qualche metodo quello smiturato caso del diritto romano. A questo fine chiamo diedi giurisconsulti, i più accreditati del suo impero, alcuni professori del diritto in Berito, altri in Co-

Suo secice

(a) Fariarem lib. III., op. XVIII., XLIII., (b) Speciar. Igom rew. al.

stantinopoli, altri avvocati, e pratici del foro, altri impiegati ne'più nobili posti , e per direttore e capo di tutti il rinomatissimo Triboniano. li mantenne lautamente nel proprio suo palazzo, e lor diede l'incombenza d'esaminare i predetti codici, di raccogliere le leggi, e rescritti degl'imperatori posteriori a Teodosio, sceglierne ciò che credessero più utile ed opportuno, ridurlo tutto a certe materie, e porlo in buon ordine, e farne un vero corpo di leggi romane. Così infatti l'eseguirono colla maggiore diligenza que' valenti giurisconsulti ; e delle migliori leggi pubblicate ne' codici precedenti, e dell'altre posteriori, compresevi anche quelle dello stesso Giustiniano, formarono un codice, che ebbe il nome di giustiniano. Più vasta fu l'impresa delle pandette, o de' digesti, dove non solo que'codici, e quelle leggi, ma rinvangar dovevano altre leggi ed altre costituzioni più vecchie, le decisioni de tribunali, le risposte degli antichi giurisconsulti, e le dottrine degl' infiniti loro volumi, meditare, e digerire tutto quest'ammasso di cose legali, sceglierne il più conveniente, e formare un'opera, che meglio d'ogn' altra portar potesse i titoli di digesti, o di pandette. Non dieci, ma diciasette furono i giuristi impiegati in questa grand' opera, molti de' quali erano de' precedenti decemviri, e sempre capo di tutti Triboniano. Contemporaneamente a questa vasta opera volle Giustiniano a maggior comodo e facilità degli studiosi, che si facessero brevi e chiare istituzioni del diritto civile; e a quesio fine tre di que' compilatori, Triboniano, Teofilo, e Doroteo, quattro libri composero d'istituzioni legali , che or diconsi volgarmente l'Istituta, che poterono venir fuori nel novembre del 533, poco prima che si pubblicassero le pandette, le quali videro la luce nel decembre seguente. Così in poco più di quattr' anni produssero que' dotti giurisperiti coll' ajuto di Gustiniano le tre grandi opere del codice giustiniano, delle istituzioni, e delle panderte. Ma come osservò Giustiniano esservi delle dissensioni fra giurisconsulti, nate da' differenti principi delle sette diverse, volle decidere i punti controversi, e con cinquanta sue decisioni levare ogni dis-

454 Anderte

latitud .

Novella

codice, che per tale rivisione fu chiamato Repetitae praelectionis. Olire tutto questo pubblicò ancor Giustiniano nuove leggi le quali poscia parimente raccolte insieme formarono un codice detto Delle Novelle, e queste Novelle, queste Istituzioni, questi Codici, questi Digesti, o queste Pandette fanno il gran corpo della romana legislazione lasciatoci da Giustiniano, e il diritto romano, che ha servito, e serve ancora di regola al governo di gran parte dell' universo; tutto ciò forma un monumento glorioso dello zelo di Giustiniano per la giurisprudenza, per l'amministrazione della giustizia, pel bene dell'umanità. Ma ha egli poi con tanto impegno, con tante spese, collo studio, e colle fatiche di tanti professori, di tanti magistrati, de' primi giurisconsulti di tutti gli stati dell'impero romano, dell'Asia, dell'Africa, e dell'Europa, ha egli ottenuto il desiderato successo? Noi sentiamo ogni giorno

molti critici levare altamente il grido contra Giustiniano, o per dir meglio contra Triboniano, e gli altri giurisconsulti, quasi che altro non avessero prodotto colle loro fatiche che un ammasso di contraddizioni, di ripetizioni, d'inezie, e di superfluità : nel che i moderni censori non fanno che l'eco ad aliri più antichi, all' Otomano (a), al Balduino (b), e ad altri di mappior dottrina certo. e di maggiore autorità che i declamatori de'nostri dì; ma a cui è stato più e più volte risposto da altri giuriscontulti di non minore autorità con gran forza di ragioni e d'erudizione. Noi stranieri in questa scienza non osiamo entrare a decidere in tale questione. Ma nondimeno al vedere che un Cujacio, nome più rispettabile che gli Otomani, i Balduini, gli Autunni, e tutti i censori di Giustiniano e di Triboniano, reride i maggiori elogi alle costituzioni di Giustiniano, siccome fatte da un sommo giurisconsul-

to, quale dice ch' era Triboniano, chiamato da lui un secondo Pa-

(4) la Antitedeniane .

(b) In Instiniano .

e molt'altri de' primi luminari della giurisprudenza scusano come piccioli i difetti dell' opere di Giustiniano, e ne fanno grandi elogi del merito e dell'utilità; all'osservare che il dotto e giudizioso Eineccio, ne fa una lunga e forte difesa (b), e confessa apertamente di sè, che nella sua gioventù seguì anch' egli questo partito degli antigiustiniani, o, com'ei dice, quest'eresla, ma che quanto più andava profittando nello studio legale, tanto più si discostava da quell'erroneo e giovanile pensare (c), ardirò anch' io, appoggiato all'eruditissimo Gravina, scrittore dilicato nel gusto della vera giurisprudenza (d), ardirò d'accusare l'inclemenza, o forse più la vanità di quest' intolleranti censori, nè temerò d'asserire che se tutti questi severi critici insieme uniti avessero dovuto fare un'opera simile, lungi dallo schivare i difetti che in Triboniano riprendono, avrebbono urtato in altri maggiori; e loderò quegli attenti ed avveduti giurisconsulti che, in mezzo a tanti imbarazzi di leggi e di libri legali, seppero riuscirne con una felicità superiore a quanto poteva aspettarsi dal tempo e dalle circostanze di quell' impresa. Dov' è da osservare ad onore dello studio legale, che invano vorrà ricercarsi di que' tempi un'altr' opera di la sino qualunque siasi facoltà, che possa entrare in qualche paragone con questa di giurisprudenza. Quale era nel sesto secolo lo stato dell' oratoria, della poetica, della medicina, della filosofia? Un opera distesa con quella saviezza, e con quella maestà, con quel qualunque siasi ordine e metodo, e con tanta regolarità non poteva aspettarsi in quel secolo da" verun altra scienza. Non v'era che la giurisprudenza, che avesse saputo oppor qualche resistenza al guasto del tempo, e conservare nel secolo sesto qualche avanzo del romano splendore. Ciò è ancor più glorioso per la giurispru-

<sup>(</sup>a) Ad tit. Communia de legal 42 cod-

<sup>(</sup>b) Oper. t. 111 , Opese, X , Def. compil, Jusis com.

to Hat. far. rom. lib. 1 , cap. VItet De onta et proge, fur. civilis num. 13%. ?

denza al riflettere che dessa è stata la prima a coltivarsi da'Romani, e che in tutti i tempi ha riportata sopra tutte l'altre la preferenza. Quale oratore ebbero i Romani prima di Catone, ovvero anche prima d'Appio cieco, più antico, ma che non fiosì che trecento anni incirca avanti l'era volgare? Qual poeta prima di Livio, morto 240 anni avanti la medesima epoca (a)? Ma quant'anni, o dirò anche secoli prima, non si contavano già i Papinj , gli Appi Claudj , i Sempronj , ed altri giurisconsulti? Ne' lieti tempi dell' eloquenza e della poesta romana vantava la giurisprudenza i Mucj Scevola, i Servi Sulpici, ed altri principi di quella scienza. E quando già da gran tempo taceva l'oratoria. quando erano morti non solo i Virgili, gli Orazi, i Titi Livi, ma i Plinj, i Taciti, i Giuvenali, i Silj Italici, i Quintiliani, e tutti gli scrittori di qualche nome in verso ed in prosa, fiorivano ancora i Papiniani, i Caj, gli Ulpiani, ed altri luminari della giurisprudenza; e finalmente anche nel secolo sesto poteva questa vantare un Triboniano, e gli altri compilatori della legislazione di Giustiniam .

Vicende del diritto giustinianeo nell' accidente . Queri era ancora tutta romana: il codice, le intituzioni, e le pandette furono scritte in latino, che poteva altro diris la linegua della corte: solo le novelle vennero dallo stesso imperatore dittete nel greco idioma; ed anche di queste, le prime furono scritte da lui in latino, e l'altre ben tosto riportate nella stessa lingua latina da Giuliano professore di giuriprudenza nella scuola di Costantinopoli. Ma ciò non pertanto il diritto giustinianto eb miglios rotte presso i Greci, che presso i Latini. L'impero d'occidenne era eccupato da barbari, che poco conto dovevano fare delle leggi venute da Costantinopoli dall'imperatore dell'oriente; e quantunque que barbari stessi o per riguardo a' sudditi elevati totto il governo delle leggi romane, o per un resto di riverenza verso quegl'imperatori, ch'esti riconoscevano come primi sorranti de 'popoli da lor soggiogati, accettassero ne' loro stati il dirite

(a) Tull. De elar. erat. n. XIV . XVI . XVIII

to romano, questo non era che secondo il codice teodosiano, cubblicato già prima della loro venuta in Italia; e ridotto ad uso de' loro stati in compendio, senza curare le leggi posteriori, che venissero dall'oriente. Ma quando poi l'Italia fu, alla morte di Teja ultimo re de Goti, riacquistata da Giustiniano, promulgò questi un editto nel 5.54, in cui, oltre varie altre cose, ordinava che in avvenire avessero le sue leggi forza e vigore in tutta l'Italia (a). Noi possiamo credere che l'abbiano realmente avuto: ma sarà stato per poco tempo, essendo dopo brevi anni, nel 568, caduta di nuovo l' Italia nelle mani de barbari, occupata in gran parte da Longobardi, e governata con altre leggi, come poi vedremo. Più favorevole sorre incontrarono nell'oriente le leggi di Giustiniane. Vennero 10sto le sue istituzioni tradotte in greco, o per dir meglio esposte con libera parafrasi all'intelligenza de' Greci da un Teofilo, che or più non può dubitarsi che non fosse il Teofilo professore di legge in Costantinopoli, uno de cooperatori di Triboniano nella compilazione del codice, delle pandette, e dell'istesse istituzioni. E Taleleo, e Anastatio, e Anatolio tradussero, interpretarono, e comentarono, e cercarono in varie guise d'illustrare il codice e le pandette (b); e noi, mercè lo zelo per la giurisprudenza del Runkenio, e del Meerman, abbiamo ancora alcuni frammenti di Taleleo, Teodoro, e Stefano, cooperatori di Triboniano, e d'altri poco posteriori (c). Questo diritto giustinianeo si tenne in vigore per qualche secolo, questo s'insegnava nelle scuole, e si seguiva ne tribunali per le provincie dell' oriente, e per quelle poche dell'occidente, ch'erano rimaste soggette all'imperatore; finche nel secolo nono l'imperatore Basilio macedone, salito all'impero d'oriente, fece un compendio del diritto giustinianeo, e lo pubblicò nell' 876 col titolo di Prontuaeio, o Manuale delle leggi, ridotto a quaranta libri. L'opera in-Tom. VI.

Nell' oriente.

(a) In cod. Sauct. grazm. c. XI. (b) Batilie, lib, I , II , IV , al. 40 Meerman Thu. etc. tom. 48

cominciata da Basilio venne poi compiuta da suo figliuolo Leone detto il filosofo, portata a sessanta libri, le data fuori col titolo d'Ordinazioni Basiliche. Dopo Leone ascese al trono suo figliuolo Costantino, detto Porfirogeneta, volle rifare, e migliorare l'opera del padre, e sul principio del decimo secolo formò un corpo di diritto, compilato dalle opere di Giustiniano, secondo la greca versione, dalle leggi dello stesso Giustimano, e d'altri posteriori, da libri de greci giurisconsulti, ed anche de teologi e de concili, e conosciuta dalla posterità col titolo di Basilicon, Dell'opera di Basilio e di Leone abbiamo lunghi pezzi in Leunclavio (a), ed un' egloga, o scelta, se ne conserva nella biblioteca imperiale di Vienna (b). Più compiuto abbiamo il Basilicon di Costantino, benchè nè pur esso affatto perfetto. Prima l'Ervet nel 1557 ne diede al pubblico alcuni libri comunicatigli da Antonio Agostino, poi il Cujacio ne pubblicò un altro nel 1596, e voleva darne alle stampe alcuni altri, due de quali furono da suoi manoscritti messi alla luce dal Labbi nel 1600; e finalmente il Fabrot ne diede nel 1647 la più completa edizione, la quale pure manca ancora di varj libri, che non si sono potuti ritrovare, e che il Fabrot ha procurato in qualche modo supplire coll'ajuto d'altri greci scrittori su quelle leggi. Questo diritto contenuto nel Basilicon di Costantino è stato ne secoli posteriori il diritto de Greci seguito nelle scuole e ne tribunali: di questo si facevano estratti, si facevano egloghe, o scelte, si facevano prontuari e manuali, e si procurava in varie maniere d'agevolarne lo studio, e di darne l'illustrazione,

11 Sustru ci dà notisia de'molti grecii che hanno impiegate le lotor fatiche intorno a questo corpo della greca legislazione (2) i noi non possiamo riportare i nomi di tutti, e rimettendoci allo stesso Sustru per gli altri, nominaremo soltanto il Fobrato, cità cui di Guigato (3), e dall'Allesie (7), e Demetrio Cartefilare, i di cui di Guigato (3), e dall'Allesie (7), e Demetrio Cartefilare, i di cui

Baulicon .

(a) Jer. gracer rom. 10 m. 10 m. th; Nessel Catal. bibl. Cars. Findels.p.336, (r) Nesipia Basilitatum apud Fabr. Bibl. gr. 1, XII, (d) Observ. lib. V , cap. IV.

lo stesso Cojacio alcuni pasti riporta (a). Anche dopo l'opera di Custatino vennero fuori altre leggi de susseguenti imperatori: ne mancarono pune giurisconsulti, che scrivessero in varie guise su queste materie. Noi abbiamo nel Mereman (6) una sinopsi delle leggi, scritta in versi politici dal rinomato filosofo Machel Pallo. Un'opera Del distino, ossia Pragmatica, scritta nel duodecimo secolo da Michele Attaliana. è stata tradotta in latino da Leunchavio, e pubblicata nel suo Diristo greca-ranamo (c). Tedesto Balancaro. Castantino Ermenopulo, e qualch' altro sono stati greci giurisconsulti de basti secoli, che si sono meritato lo studio de nostri moderni de buoni tempi.

Mentre questo corso seguiva il diritto greco-romano nell' impero d'oriente, il governo dell'occidente soggiaceva a varie vicende. Quella vasta estensione di paesi diversi delle Spagne, delle Gallie, dell' Inghilterra, dell' Alemagna, dell' Italia, e d'altre provincie, che prima non riconosceva che un solo sovrano nell'imperatore, e un solo diritto nel diritto romano, venne occupata, e divisa da molti, e molto fra loro differenti padroni, e regolata con leggi troppo diverse. Gli Ostrogoti, e Visigoti serbarono in gran parte il diritto romano; e benchè volessero a ciascheduno permettere di vivere colle proprie sue leggi, colle romane i Romani, e i barbari colle barbariche, pure ne' loro editti s'accomodavano principalmente alla romana giurisprudenza. Questa si stabili noi più strettamente in Italia, quando riconquistata da Giustiniano era governata affatto col diritto romano: ma vi durò poco tempo, almeno in molte provincie, essendo venuti dopo pochi anni i Longobardi, ed avendo formate le loro leggi, come le vediamo nel Muratori (d), nel Canciani (e), e in altri scrittori, sebbene anche queste si conformavano in varj punti colle romane. Scacciati poi dal dominio dell'Italia i Longobardi da Carlo Magno,

Sorre diversa del diritto nell' occidente .

la kelie i

(a) Ibid-(b) Therape, par, t. l. (c) Tom. Il. (d) Aur. italie. tom. I , part. fl. (e) Barbaric, legom etc. tom. f.

l'occupò lo stesso imperatore; ed allora discesero nell'Italia diverse nazioni, che tutte colle proprie lor leggi si regolazano; e alcuni vivevano secondo la legge salica, altri secondo la longobardica, altri secondo la ripuaria, e così d'aktri, mentre molti ancora stavano alle leggi romane. Il Muratori nella prefazione alle dette leggi longobardiche, e nelle Antichità italiane descrive assai lungamente quale fosse la legislazione e il governo dell'Italia ne' bassi tempi, perchè possiamo noi dispensarci di tenerne ragionamento. Nè minori furono le vicende a cui venne soggetto il governo spagnuolo. Entrati i Goti nel dominio della Spagna lasciarono in vigore le leggi romane, molto più non avendone essi altre da sostituire, poichè non ancor conoscevano leggi scritte, e si governavano sultanto per esemplari e costumi, finchè nel 468 ne diede alcune Eurico settimo loro re, come dice sant' Isidoro (a). Alarico successore d' Eurico volle formare un corpo di leogi; ma s'attenne principalmente alle romane, e scegliendo non solo dal codice teodosiano, ma altresì dall' ermogeniano, e dal gregorjano, ed eziandio dalle dottrine di Paolo, e d'altri antichi giurisconsulti ciò che parve più conveniente pel governo de'suoi stati, compose di tutto questo un corpo di leggi, che è conosciuto col titolo di Breviario d' Aniano o perchè il goto Aniano ne sia realmente stato il compilatore, o soltanto per vedersi sottoscritto da lui come cancelliere di Alarico. Ma raffermandosi ognora più il regno gotico, stimò bene Leovigildo nel 568 di stabilire le leggi gotiche; e richiamando le pubblicate da Eurico, le emendò, corresse, ed accrebbe, e le mise in corso e vigore; e poi anche aggiunsero nuove leggi Recaredo, Gundemaro, Chindervinto, ed altri; e il corpo di queste leggi, conosciuto col nome di leggi de Visigoti, e chiamato fere gotice dagli spagnuoli, pubblicato dal Lindenbrogio, e da alcuni aliri, era quello che regolava tutta la

Spagna. Coll' invasione de Saraceni s' estinse il dominio dei Goti, e gli Arabi dominanti diedero alcune leggi a' vinti Cristiani, o

ia Chren. gerb

a' Muzarabi , che il Burriel vide tradotte in castigliano antico , e ne prese copie (a). Intanto alcuni pochi Ispano-goti, che s'erano ritirati nelle montagne, dopo avere scacciati da alcune provincie gli Arabi, e stabilitivi i loro regni, cominciarono a fissare costituzioni, e a formar codici di leggi, quali furono i famosi codici di Leon, di Burgos, e di Castiglia, di Sobrarbe, di Jacca, ed altri fori rinomati nelle storie di Spagna. Noi rimettiamo i lettori curiosi d'ulteriori notizie della spagnuola legislazione al Frankenau, nella Temide ispana, o per dir meglio a don Luca Cortes, che è il vero autore di quell'opera, a don Tommaso Fernandez di Mesa nella sua Arte storica legale, e a chi più ristrettamente, ma con molto maggior critica ed esattezza , n' ha parlato , il P. Burriel nella sua lunga e dottissima lettera a don Giovanni d' Amaya, e in parte dell'altra scritta posteriormente al P. Rabago (b); e solo diremo ad onore della spagnuola legislazione, che essa verso la metà del secolo decimoterzo non uno, ma due Giustiniani potè vantare. Il re d'Aragona Giacomo. I in un'assemblea, o Cortes. radunata in Huesca nel 1246; valendosi, come d'un nuovo Triboniano . del vescovo di quella città Vitale di Canellas . dalle differenti leggi dei diversi fori e de'se precedenti compilò un codice, che in otto libri contenesse una piena legislazione. Verso il medesimo tempo Alfonio re di Castiglia, posteriore nell'età di poc'anni, ma superiore di molto nella celebrità, intraprese un' opera, più vasta, e n'ottenne più universale e più durevole nome. Esaminò le parole e i sentimenti dei filosofi e de' saggi, pesò le leggi de'suoi antecessori, sì Romani che Goti e Spagnuoli, e le opinioni e dottrine di giurisconsulti, meditò le sentenze della scrittura e de' padri, i decreti de' concilj, gli usi, e la pratica della nazione, studiò i diritti della natura e delle genti, consultò i dotti e prudenti, e ricercò quanto giovar potesse allo stabilimento d'utili leggi (c), e diede fuori le famose Sette partite;

(4) Carta al P. Rabego ace (b) Semanario condito tom He

(a) Prologo Part, pri no , titel , § 11 , §, ¥1 ., XVII , sie Nell'altre m

codice il più completo, il più savio e più giutro che a quei tempi vantar poteste alcuna nazione, e che pochi ne dee riconoscere superiori anche nei nostri. Ben a ragione Nicolò Autonio (6), e mol'i altri poterono applicare alle State partite del re Alfonno i lode che dà Talio alle dodici tavole de' Romani , che vale più questo solo libro che biblioteche intiere di tutti i filosofi. Non potrei mai por fine a questo Capo, se tutte le vicende seguiti volessi della legislazione nella Francia, nell' laghilterra, nella Germania, e in tutte le provincie dell'Europa che, soggette prima alle leggi romane, pastarono poi in diversi tempi da una in altra costituzione, e soffrirono nel loro governo notabili variazioni. Lasciano dunque agli amatori dell'e cose patrie l'illustrare copiomente la stori del diritro di ciascuna naziono, e noi, attenendoci particolarmente a ciò che più d'appresso appartiene al nostro istitutto, riguardiamo solanto la parte scientifica, e vediamo brevemente lo studio che a quel'enepi facevasi della giurisprundenza. Infatti, che anche i barbari s'applicassero allo studio legale, la sellementa del aggiurisprundenza.

Studio della g urisprudenza "10' bassi tempistro istituto, riguardiamo soltanto la parte scientifica, e vediamo brevemente lo studio che a que'tempi facevate della giuriprudenza. Infatti, che anche i barbari s'applicassero allo studio legale, lo vediamo nel goto Anismo, il cui breviario del codice teodositamo no, e della dottina di Gofo, d' Ulpiamo, e d'altri guirisconsulti è uno de pità preziosi monumenti dell' antica giurisprudenza; lo vediamo in Papismo autore del libro Delle rispatte, ch'è parimente, come quello d'Anismo, un breviario del diritto romano ad uno de Borogognori, lo vediamo nel patrizio Celo, e di in Andarchio, lo loditi da sun Gregarie turonense comi eruditi in diritto romano ad uno del Borogognori, lo vediamo nel patrizio Celo, e di in Andarchio, in Bonito vescovo d'Auvernia, dotto ne' decretti di Teodosio, come si dice nella sua vita (c), negl' illustri unonini Claudio, Codos, come della compiliazione del codice delle leggi de' franchi (d); lo vediamo in Stagrio, detto da Sidonio Apalimare nuovo Solosa d'Borogognoni (c); lo vediamo nelle frequenti allusioni che fa lo ster-

(a) Bibl. bisp. vet. tom. II., lib. VIII., C.V. th) Hist. Franc. IV. c. XXIV., et XLVII. (s) V. Gotofred. in Prol. and Theed. c. VII. ed) Lindebr: Prass. leg. Bajuvan (e) Lib. V , ep. V. so Sidonio allo studio de Francesi del diritto romano (a); e lo vediamo in parecchi altri monumenti di quell'età. Per la cultura di questo studio giovavano le pubbliche scuole, dove si davano lezioni di diritto civile; e noi abbiamo parecchie memorie di tre scuole, che sembra avessero in questa parte la privativa, di Berito, di Costantinopoli, e di Roma. La scuola di Berito, della quale abbiamo di sopra parlato, forse la più famosa per tale studio. soggiacque a funeste vicende. Verso la metà del secolo quarto, quando era più in fiore, un fiero terremoto subissò la maggior parte della città, e fece sospendere gli esercizi di quella scuola (b); ma si riparò presto a questo danno, e Berito seguitò a meritarsi l'elogio di tutti per l'impegno con cui prendeva gli studi legali. quando verso la metà del secolo sesto venne da un nuovo terremoto rovinata, e mentre i rimasti cittadini la rimettevano in piedi, e i professori trasferite avevano interinalmente le loro scuole a Sidone, come ci narra lungamente Agatia (c), un incendio ridusse in ceneri tutta la città, e fece finire affatto la scuola beritense. Non così presto tacquero l'altre due scuole. Lo studio degl' imperatori d'oriente de secoli bassi di formare nuovi codici » di leggi, e la facilità di trovarvi dotti cooperatori, ed anche la copia di greci scrittori legali, che d'ogni tempo s'incontrano, fanno credere che durasse ancor molti secoli in Costantinopoli la scuola di leggi. Roma, che fu la culla per così dire, della giurisprudenza, ne ha conservata fino a bassi tempi la scuola . Sidonio Apollinare chiama Roma il donicilio delle leggi in un tempo in cui non più essendovi legislatori, solo per le sue scuole le poteva competere titolo sì glorioso (d). Nel secolo decimo in un trattato fra l'antipapa Leone VIII e l'imperatore Ottone M. vedonsi citati per testimoni dottori della legge, i quali dottori, o maestri provano la conservazione delle scuole, dove esercitare il loro magistero (e). Sembra che verso questo tempo de-

Schole di girgispradenza .

Di Conset-

Di Roma

(a) Lib. [1], ep. 1], lib. IV. ep. 1], al. (b) Codean, Hist. comp. pog. 138. (c) Hist. Jassin. imp, lib. 11], pat. 14, (e) Ep. VI , Bb. L. (e: Goldast. Coartis, imp. com. f. 432

Di Raytont .

cadesse in Roma la scuola legale, e passasse a Ravenna l'onore di quello studio, come racconta Odofredo giurisconsulto del secolo decimoterzo (a). E infatti, verso la metà del secolo undecimo, era salita a tal fama la scienza legale de Ravennati, che eccitatosi un grave dubbio in Firenze su gradi di parentela, spedirono i Fiorentini alcuni messi per consultare i sapienti di Ravenna, come leggiamo in San Fier Damiano, il quale scrisse il libro De' gradi di parentela per combattere la decisione de'Ravennati, cui egli chiama giurisperiti che scrutinano i diritti, e che perorano le cause (b). Lo stesso san Piero si mostra anch' egli istruito nella giurisprudenza, e cita più volte Giustiniano, com' era pure stato citato da' dot. ti Ravennati. Dottori della legge, e periti nella legge vengono chiamati da san Pier Damiano nel secolo undecimo Attone (c), Bonuomo (d), Morico (e), ed altri. Nel medesimo secolo Lanfranco vescovo di Cantorberl passò per uome dotto nel diritto civile. poiche fino dagli anni suoi puerili fu istruito nelle scuole delle arti liberali, e delle leggi secolari, come dice Milone Crispino scrittore della sua vita il quale, soggiungendo che ciò fece secondo l'uso della sua patria (f), ci dà argomento di credere che costume fosse de' colti Italiani di istruirsi fino da' primi anni nelle arti liberali, e nel diritto civile. Ciò conferma il Tiraboschi (g) co' versi di Wippone, pubblicati dal Canisio (h), dove esortando l'imperatore Arrigo II sul principio del secolo undecimo ad introdur-

Schole di B

ee presso i Tedeschi lo studio delle Jettere e delle leggi, gli porta l'esempio degl' faliani : Hoe sersont Italia pou prima erepundia suncit. Da Ravenna passò poi lo studio a Bologna, come dice il sopraddetto Odofredo (f), ed ivi in breve tempo fece molti progressi, e s'acquistò un'universale celebrità. Infatti al principio

(4) Ad digest, tit. De fore , cop. Jus civile . (b) Praef.

(c) Lib. VIII , ep. VII.

(d) Ep. VIII.

(if ) Fet. Laufe. Act. SS,Ord. S. Bemedicte

Vel. IX ; Acta SS. Boll, t. VI. Maji.

(g) S or. dell'a Lers. Ital. tom. Ill., lib #V , e. Vl.

(b) Ant. Lett, Vol. IV.

del secolo duodecimo lo scrittore anonimo dell'opuscolo in versi su la guerra e su la rorina della città di Como, riportato dal Maratori (a), distingue particolarmente Bologna per lo studio delle leggi, facendola per due volte comparire in campo colle sue leggi. Moli altri documenti potrei addurre dello studio, che a quel tempo facevasi delle leggi; ma il fin qui detto dovrà bastare per monttrae l'insustitanza dell'opinione di chi pretende che, solo verso la metà dal secolo duodecimo, dopo la scoperta del famoso codice delle pandette fiorentine, s' incominciasse a studiare il diritto civile:

Hanno tanti parlato dell'acquisto delle pandette fatto da'Pisani nel sacco d' Amalfi nel 1135, e dell'editto poi di Lotario per obbligare i tribunali e le scuole a seguire il diritto romano, e quindi del risorgimento della giurisprudenza nell' Europa, che vana cosa sarebbe nella ristrettezza di questo Capo il voler ripetere le cose dette da tanti. Solo diremo che già, fin dal principio del passato secolo, si cominciava a mettere in dubbio la presa delle pandette in Amalfi, come l'accenna il Brencman (b), e poi Donato Antonio Assi la combattè fortemente, e poscia il Grandi, e molt'altri l'hanno con sì valide ragioni impugnata, che malgrado le risposte del Tanucci, e d'altri difensori è rimasto un tal fatto, per non dire di più, assai dubbioso ed incerto; soggiungeremo che l'editto di Lotario viene ora troppo generalmente rifiutato da tutti i critici, per meritarsi verun riguardo; e conchiuderemo assolutamente su ciò che più direttamente appartiene al nostro proposito, che la pretesa scoperta del codice delle pandette pisane poco, o niente contribuì all'avanzamento della giurisprudenza. Infatti niuna memoria abbiamo di que tempi, che mostri d'essersi fatto alcun uso di tal codice, e nè pure del codice stesso si trova alcuna menzione. Dove si cita una copia, dove un confronto, dove una visita, dove un segno di stima di quel codice prima del

Tom. VI.

(a) Rer. Ital. tom. V.

6) Bin. Pander. Ilb. I . c. VIII

secolo decimoquarto già inoltrato, quando lo fece consultare per una parola il celebre Bartolo (4)? Anzi è da osservare che mentre e prima e dopo il tempo della pretesa scoperta non poco studio facevasi della giurisprudenza in varie città d'Italia, e v'erano scuole delle leggi secolari, e molti si celebravano dottori o professori del diritto civile, è periti nelle leggi, in Pisa non se ne vede alcuna scuola, non vi viene lodato alcun celèbre professore, ed anzi all'opposto, quando il diritto romano era già ricevuto quasi da tutti, si stava in Pisa alle antiche consuetudini, e secondo le medesime si formayano eli statuti nel 1161, che si serbarono in vigore anche per tutto il seguente secolo, come si può veder nel Brencman (b). L'uso di studiare, fino dagli anni giovanili, le leggi era già prima di quel tempo assai comune ael Italiani; e Bologna, prima della presa d' Amalfi da' Pisani, aveva già la fama di madre delle leggi, e di scuola della giurisprudenza; nè Pisa, che tanti altri meriti può giustamente vantare nel risorgimento dell'arti e delle scienze, vorrà arrogarsi la lode d'essere stata ristoratrice anche di questa . Le pandette fiorentine hanno assai più servito per l'illustrazione della giurisprudenza in quest' ultimi secoli, che pel suo risorgimento a tempi della pretesa loro scoperta, vera o falsa che sia. Il merito di tale ristoramento è tutto pienamente di Bologna, e particolarmente del primo illustre professore di quell' università, il celebre Imerio. Qual differenza dall'oscure ed incerte scuole di Ravenna alle pubbliche e famosissime di Bologna? Da quei Buonomo, Attone, Morico, ed altri lodati come dottori che davano privatamente qualche lezione, e spiegazione delle leggi, da quei giurisconsulti di Ravenna consultati fin da Firenze, che per uno sforzo di erudizione citavano le istituzioni di Giusti. niano, a' rinomatissimi Irnerio, Bulgaro, e altri professori di Bologna, stimati maestri, e scrittori, ed illustratori d'ogni parte del diritto civile? Da Bologna dunque prenderemo il principio del ri-

(a) Ad L. Se creditor. , S finali , E. De (b) Ibid. c. IX.

fiorimento del diritto civile; e se quella nobil città viene chiamata maestra delle scienze, con più ragione dovrà avere il titolo di madre della giurisprudenza.

> Professori del dieitto civile :

> > Lenerio .

Il primo maestro pubblico di tale facoltà fu dopo la metà del secolo decimoprimo un certo Pepone, del quale altro non sappiamo se non che incominciò a dare lezioni di legge, ma che non si fece alcun nome, come ci narra Odofredo (a). Irnerio può dirsi veramente il primo che levasse grido, chiamasse scolari e desse realmente fama alle scuole di Bologna, e il primo che potesse a ragione chiamarsi professore della vera giurisprudenza. Gli altri dottori di Roma, di Ravenna, e dell'altre città, che ne contavano alcuni, si contentavano di leggere, e di spiegare alcuni passi delle istituzioni di Giustiniano, del breviario d'Aniano, o di qualch' altro compendio del diritto romano; Iruerio fece molto di più, e non solo a voce nelle scuole, ma cogli scritti per tutta l'Europa poriò il lume della giurisprudenza. Era imperfetto, e mancante il codice di Giustiniano; ed egli procurò di rimetterlo nella sua integrità, e per dargli maggiore complemento e perfezione v'inserì ne' luoghi orportuni gli articoli più importanti delle novelle, che vennero quindi chiamate autentiche. Le circostanze de' tempi e degli usi diversi rendevano oscure, e di difficile intelligenza alcune espressioni delle leggi, ed. egli le rischiarò con brevi e precise chiose, illustrando cost non solo il codice, e l'istituzioni, ma le pandette eziandio (b). Imerio insomma fu il primo scrittore moderno dell'antiche leggi, e il primo vero maestro, ristoratore e padre della giurisprudenza. A maggior illustrazione di questa non si contentò egli d'impiegare la sua voce ed i suoi scritti, volle anche procurar nuovi illustratori, formando dotti discepoli , de' quali quattro particolarmente vengono rinomati come ornamenti di quella nascente scienza, il famoso Bulgaro, Martino di

(b) V. Sarti De ch. Prof. Somen. com. I .

(a) Ibid.

421

Gosia , Ugo di Porta Ravegnana , e Giacomo creduto successore di lui nella sua scuola. Questi, seguendo l'esempio del loro maestro, scrissero su le leggi, ressero scuole di giurisprudenza, ed ebbero la sorte di formare anche essi dei loro allievi alcuni celebri professori , Tale fu Ruggiero , scolaro del Bulgaro , scrittore di varie operette legali, e il primo che formasse un compendio del codice. Tale Alberico di Porta Raveguana, che aveva la compiacenza di vedersi attorno nelle sue lezioni straordinario concorso di studiosi di ogni nazione . Tale Arrigo della Baila , ed altri parecchi. A que tempi il Vacaria, chiamato dall'arcivescovo di Cantorberì, introdusse in Inghilterra lo srudio della giurisprudenza; e il Piacentino la fece parimente conoscere con onore a'Francesi; e così in breve tempo fu sparsa da per tutto la cognizione del diritto civile. Poco di poi, su la fine del secolo duodecimo, e sul principio del decimoterzo, fiorì Azzo principe de giurisconsulti della sua età, autore d'una somma del diritto, che oscurò le somme, o i compendi degli altri scrittori di tali opere; e superiore allo stesso Azza, non che agli altri giurisperiti, sorse il suo discepolo, il grand' Accursio, il più celebrato scrittore di que' primi secoli della giurisprudenza, e il compilatore e in gran parte autore delle chiose, che si sono conservate nel corpo delle leggi, preserito dal Cujacio a tutti i giurisprudenti (a), e da lui segulto in molte opinioni, e lodato dal Gravina (b), come uomo d'acutezza, chiarezza, sobrietà, e felicità, talche niente avrebbe

A220 .

lacciato da fare a'moderni, se la barbarie di que'eccoli non gli aveste tolto il lume dell' antichità, e l'eleganza della lingua. Contemporaneo di Accusio forì anche Odofricho, molto stimato a que'tempi per la chiarezza e facilità nel conciliare le leggi in apparenza contrarie, e a' noutri per le notizie letterarie, che dei giurisperiti di que' primi secoli ci ha lasciate. Noi nominiamo soltatato alcuni de' più famoti legali di quell' età, che più hanno con-

(a) Observ. I. XII , cap. XVI.

the Da and one loss & CIV

tribuito al ristoramento, ed alla propagazione della giurispruden-22: ma per vedere l'ardore con cui allora coltivavasi questo studio, rimettiamo i curiosi lettori all'erudita opera del P. Sarti su i professori di Bologna, dove quasi tutti hanno lungo (a). Bologna era veramente il fonte della giurisprudenza, dove tutti venivano ad attingerla, e dove poi si spandevano le salutevoli sue acque per le nazioni di tutta la colta Europa. Così vediamo concorrere a quella università non solo i Bolognesi, e i circonvicini Italiani, ma Tedeschi, Francesi, Spagnuoli, Inglesi, e d'ogni nazione; anzi vi si trovano molti stranieri non solo assistenti alle scuole come uditori, ma seduti anche su le cattedre come maestri, profondendo le ricchezze del loro sapere in quell'emporio della giurisprudenza. Il Sarti riporta il catalago degli scolari, dove molti se ne veggono della Spagna, e d'altre nazioni (b), e parla distintamente fra professori di un Michele, d'alcuni Pietri, Bernardi, e d'altri spagnuoli, d'uno Stefano di Tornai, d'un Guglielmo normanno, d'un Ella inglese, e di vari akri stranieri professori del diritto civile, a dell'ecclesiastico (c).

Le opere di que primi giurisperiti il riducevano comunemente a chiose ed a, sonme. Irreiro, Bulgaro Martino Guia, Reggirro, Azzo, e quasi tutti gli scrittori legali di que tempi fecero chiose o più omeno diffuse e stimate, finchè verno la metà del secolo decianorero il celebre Accursio, prendendo dalle chiose di tutti quelle che gli parvero più opportune, e mettendovi egli le sue proprie più piene, più compitate, più precise, più esatte, furmò quelle chiose, che si sono poi conservate nel codice, nelle fistiquioni, e nelle pandette, che vengono antonomatricamone conocciute coi general nome di chiase. Così anche dopò che Reggirro, non constento d'avere stritto come gli altri le sue chiose, volle anche formare una somma del codice; il Piscaratino a decia comportre un'altra somma dello stesso codice, che superasse

Merito dei primi professori

Chiesa,

şte Somme ,

(a) De el. Prof. Bonos

(c) De et, Prof. Ranen. p. 162 , et al.

quella di Ruggiero, benchè non giunse a compierla affatto, e poi anche fece una somma dell'istituzioni . E siccome il Piacentino lasciò imperfetta la somma de' tre ultimi libri del codice , il Pillio le diede l'ultimo compimento. Venne poi Azzo, e scrisse anch' egli una somma, che superò tutte le somme fin allora uscite alla luce, e si meritò non solo la venerazione de giurisperiti di que' tempi , ma gli elogi altresì del Gravina e d'altri professori del nostro. E così comunemente chiose e somme erano l'opere de giurisperiti de secoli duodecimo, e decimaterzo. Il Burgondio fece un altro lavoro, che poteva considerarsi come chiose di nuova specie, applicando a' testi ed alle parole greche, che s' incontrano nel digesto, la versione latina, la quale per altro non è sempre molto felice. Come queste chiose s'univano al testo, crescevano i volumi delle pandette; e queste, che, secondo l'antica divisione, si comprendevano in due volumi intitolati Digesto vecchio e muovo, coll'aggiunta delle chiose si doverono dividere in tre, Digesto vecchio, inforziato, e nuovo, la quale divisione viene da alcu-

Divisione del Digesso :

48 a

ni attribuita al Bulgaro; e certo nacque a que tempi del Bulgaro, d' Azzo, o d' Accursio. Ne meno notabili furono le variazioni delle novelle, Irnerio, come abbiamo detto di sopra, aggiunso agli articoli del codice le novelle, che in qualche modo vi derogavano, e queste novelle presero il nome d'autentiche, come pur quelle, che altri dopo di lui riportarono in simili applicazioni. Un altro giurisconsulto volle ridurre a certe divisioni tutte le novelle, e ne formò nuove collazioni, entro le quali furcno tutte comprese : e sebbene la scelta, e collecazione delle novelle per ciascuna collazione non sia stata lodata dagli eruditi, quest' ordine nondimeno è stato seguito da tutti i posteri, come le abbiamo anche presentemente. Ma siccome le leggi di Giustiniano non trattavano de feudi non ancora conosciuti a que tempi, e su questi nascevano nel foro frequenti questioni, Gherardo Negri, Oberto dall' Orto, ed altri giuristi raccolsero le consuetudini longobardiche in questo particolare ; e poi Ugolino , unendo a queste consuetudini le costituzioni degl' imperatori, formò di tutte un corpo di leggi feudali . che aggiunte alle novelle facevano la decima collazione. Questi erano gli studi de' giurisprudenti de' secoli duodecimo e decimoterzo, che si possono propriamente chiamare la scuola irneriana, quando non se ne vogliano formar due scuole, d'Irnerio l'una, e l'altra d'Accursio. Cominciarono poi a diffondersi gli scrittori legali in lunghi comentari, in trattati particolarmente de' feudi, in decisioni, e consigli; e de' feudi scrissero Rolando Piazzoli, Jacopo di Belviso, Andrea Ramponi, ed altri; e i consulti d'Oldrado, i consigli del Ramponi e del Signorolo, e i grossi volumi di comenti di Cino di Pistoja, ed altre opere simili sono gli scritti de giurisperiti del secolo decimoquarto. Ma principi di tutti questi, e capi d'una nuova scuola legale si levano sopra tutti gli altri i tanto famosi Bartolo, e Baldo, che diedero un nuovo aspetto alla giurisprudenza. Vennero quindi i Tar- do tagni, i Salicetti, i Fulgosi, i Bolognini, e quell'oscura e innumerabile folla di scrittori legali, che possono dirsi i legali scolastici. In vece di brevi chiose e di ristrette somme, si presentano Monte lunghi comentari, e vi s'introducono questioni e trattati pieni di sofistiche sottigliezze, di citazioni talora false, talora inopportune e mal applicate, di grammaticali e dialettiche discussioni, di parole barbare, di disordine, e confusione. Pure nel fango di questi scritti, dice il Leibnizio (a), s'asconde molt'oro, che un ingegno sagace potrà ritrarre. Noi lasciamo quest' impegno a' sagaci ingegni, versati in tali materie, e rimettendo al Panciroli (b) i curiosi lettori, che desiderino notizie de più celebri fra questi giurisconsulti, passiamo a riguardare la giurisprudenza sotto un aspetto più bello nel secolo decimosesto,

Scuole di Ber tolo, e di Bel do.

> Merito di questa scuois -

La cultura delle lingue greca, e latina, dell' antichità, della studio, e d'ogni amena letteratura condusse allo studio della sana giurisprudenza. Vediamo in fatti i primi scrittori stimabili di questa scienza essere ugualmente versati nelle belle lettere, e di aver divisse lo

Progressi dele giunispradesa nel secolo deimuseno.

(4) Magb, uas. furipe, per 11, 6. ds.

(4) De ch. leg. incerpre

Angelo Pol

loro fatiche fra la giurisprudenza e l'antiquaria e filologica erudizione. Noi infatti prenderemo per primo introduttore della vera giurisprudenza uno, che non viene riputato nel numero de' giurisperiti, ma benst in quello de filologi. Quest'è il politissimo ed eruditissimo Angelo Poliziano, il quale alle molte e gloriose fatiche, che in altri rami della letteratura intraprese, aggiunse anche l'illustrazione della giurisprudenza, Egli confrontò le pandette, e le corresse in luoghi infiniti; ed è più facile; come dice il grand' Antonio Agostino, l'annoverare que passi che non emendò il Poliziano, che que che debbono alla sua diligenza la correzione (a). Egli, come segue a dire il medesimo Agostino, eccitò gli animi di tutti alla ristorazione del diritto civile, e fu il primo a predicare le istituzioni di Teofilo. Quante correzioni abbiamo dal Bolognini, dall' Alciato, e dall' Aloandro, tutte sono prese da' libri del Poliziano (b). A queste lodi date alla giurisprudenza del Poliziano da un sì autorevole giudice, qual era l'Agostino, potremo aggiungere ch'egli preparava una traduzione latina delle parole greche delle pandette (c), e comentari su tutto il diritto (d). Non meno che il Poliziano dee riputarsi fra filologi il Budeo, il primo che abbia trastata la giurisprudenza con eleganza ed erudizione; e questi, come scrisse le annotazioni alle pandette, la prima opera di buon gusto della moderna giurisprudenza, così parimente diede alla luce il trattato antiquario De asse, e la grand'opera grammaticale de' comentari su la lingua greca. Superiore di gran lunga al Budeo nel merito legale, e poco inferiore nell'età venne l'Alciato ad illustrare la giurisprudenza colle sue lezioni nella Francia e nell'Italia, e co' molti e dotti suoi scritti; e questi pure molt' altre opere scrisse su' pesi e su le misure degli antichi , su la lin. gua e su altre materie antiquarie, grammaticali e filologiche. Il Mureto riconosce per sue guide le opere del Budeo e dell'Alciato, la cui lettura gli fece abborrire gli altri libri legali, e ricerca-

(a) Lib. IV. Enrech 14.

(c) Pelitian lib. V , ep. uk.

re con avidità gli antichi fonti, e i comentatori eruditi (a). Ma l' Alciato molto più che il Budeo, per le molte parti della giurisprudenza che prese ad illustrare e pel gran numero di giurisperiti che formò nelle sue scuole, si può particolarmente chiamare il vero ristoratore e padre di questa scienza. Oltre il Budeo e l' Alciato v'erano al principio del secolo decimosesto molti giurisperiti di buongusto, che trattavano la loro scienza con eleganza ed erudizione. Ne rrimi anni di quel secolo, prima che si fosse fatto conoscere l' Alciato, era stimato e celebrato in tutta l' Italia, particolarmente nella giurisperita Bologna, il dotto Fortunio Garzia d'Erzilla, le cui opere de comentari a un titolo del digesto, e ad una legge romana, e dell'elegante trattato del fine de' due diritti, stampate in Bologna nel 1515, sono forse le prime opere legali che abbiano illustrate le materie con varietà d'opportuna e scelta erudizione (b). Contemporaneamente Ulrico Zasio professore in Friburgo, scriveva opere legali molto stimate, che si facevano distinguere fra tant' opere de' giurisconsulti di quell' età . Per altra via l' Aloandro con molta diligenza e con oculata critica diede una dotta e corresta edizione sì delle pandette che del codice e delle novelle. Il Sichard fece al pubblico letterario il dono del breviario d' Aniano, delle istituzioni di Cajo, e de frammenti d' Ulpiano, e delle sentenze di Paolo, e lasciò un dotto comentario sul codice di Giustiniano . Viglio da Zuichem è stato il primo che ci abbia indicati alcuni libri de basilici; e a lui dobbiamo la prima edizione delle istituzioni di Teofilo, dietro la quale tante altre edizioni di tali istituzioni sono venute fino alla recensissima del Gandini 1779. E così alcuni altri impiegavano il loro ingegno, e la loro critica ed erudizione a mettere alla pubblica luce, ad uso degli studiosi, i monumenti degli antichi legislatori e giurisperiti, i genuini fonti della vera giurispru-Tom. VI.

Garris d' Ec-

Z.110 .

(a) Ocob XV. De toto stud tuor, cursu etc. (b) Commencarium de paccis . Ad tit. Di-

gest. De pacie etc Ad legem Galler de liberio

442

Antenio G

denza. Per altre vie si applicavano parimente altri a vantaggio di questa scienza. Allora fioriva il celebre portoghese Autonio di Govea, il più sottile forse e più ameno ingegno che coltivasse la giurisprudenza, cui il Fabro non aveva difficoltà di dare la preferenza sopra il Cujacio per la forza della mente (a), a cui lo stesso Cujacio concedeva la palma sopra quanti v' erano a suo tempo, o v'erano stati prima nobili interpreti del diritto giustinianeo (b); ed era solito dire che, se il Goveano avesse avuta tanta applicazione ed attività per illustrare il diritto civile, quanto aveva ingegno e sapere, l'avrebbe spaventato d'entrave dopo di lui în questo studio (e) . Infatti scrisse Goveano sopra il titolo De jurisdictione omnium judicum; e il suo comentario è l'opera più erudita, più colta e fiorita che letto avesse l'eruditissimo scrittore Quintanaduegnas (d), senza il quale comentario, come dicono vari, saremmo rimasti all'oscuro di moltissimi punti risguardanti la romana giurisdizione (e). Così pure le sue varie lezioni del diritto, e tutte le altre opere legali si sono meritate gli elogi de' più stimati giurisperiti. Nome illustre si guadagnò nella giurisprudenza il celebre Covarrubias , detto da alcuni Il sommo apice del diritto, chiamato da altri Dottore eruditissimo, e di singolare giudizio, perito nella greca lingua e nella latina, nella cognizione dell' antichità e del diritto ecclesiastico ugualmente che del civile, e lodato da altri quasi che niente vi sia, nel diritto o civile, o pontificio, o regio, degno di sapersi, o notabile per l'erudizione, o commendevole per l'utilità, ch' ei non abbia trattato, niente sì difficile, arduo, e profondo che colla sublimità del suo ingegno non abbia rischiarato e spianato; e così viene ricolmato generalmente da tutti de più lusinghieri elogi (f). Dov'è da osservare che, sì il Govea che il Covarrubias, tanto stimati nella scienza legale, furono ugualmente pre-

Coversebits

(a) Conject. lib, VIII. Pracf.
(b) Not. ad fragm, Utpiani tit. VI. Nec

(e) Papir. Misso in Pita Colacil.

(e) V. Nic Anton, Bibl, biep nova : Antonius Gere anne .

(f) Nic. Am. Bibl. blip. Didacus Carar-

gevoli pel loro merito nella bella letteratura. Il Covarrabias non era uscito di Spagna, dove acquistò e aparse i tesori del suo sapere; ma il Govenno fece chiaro il suo nome nella Francia, che si noteva allora chiamare il teatro della giurisprudenza.

Come ne'secoli precedenti tutti accorrevano all' Italia, particolarmente a Bologna, per apprendere e per insegnare la legpe così nel decimosesto vediamo la maggiore affluenza, sì di scolari che di maestri, rivolgersi alla Francia, particolarmente a Bourges, che poteva dirsì in questa parte la Bologna della Francia . Il Roui . il Ferretti . e vari altri stranieri . e sopra tutti l'Alciato e il Govea fecero gran nome alle scuole di Francia; e i Francesi stessi colle lor opere e colle loro lezioni chiamavano a sè l'attenzione di tutti gli studiosi della giurisprudenza. Oltre il Budeo. il primo, o certo de' primi ristoratori del diritto, contasi anche fra questi Eghinardo Baron, professore stimato, e non meno illustre pe' suoi discepoli , che per le sue opere . Di maggior merito fu il Duareno, allievo del Budeo e dell' Alciato, e successore di questo nella cattedra di Bourges, e autore d'opere, non solo da spiegare le leggi, ma da istruire eziandio sul vero metodo di studiarle (a). Professore della stessa università il Balduino, illustrò molto il diritto romano, facendoci conoscere la giurisprudenza muciana, ossia del celebre Q. Mucio Scevola, spiegando la legge falcidia, e dandoci vari altri scritti eruditi. Le dispute del le Conte col Duareno, e con altri rinomatissimi professori, non meno che le sue opere accrebbero all'università di Bourges la giustamente acquistata celebrità. Il Comano, il Tiraquello, il Molineo, e varj altri scrittori di simil gusto rendevano sempre più riguardevole il numero depl'illustri giurisperiti francesi. Ma fra quanti e Francesi e d'altre nazioni contribuirono al ristoramento del diritto civile, nessuno si distinse con tanto onore come lo spagnuolo Antonio Agostino, ed il francese Cujacio. A nessuno de'

Schole di Bott

494

Duereno .

496 Saldeno, ed ri professora

\* \* \* 2

(a) Be rat, disc. decendiger furis. De plagtar, ec.



giurisconsulti di tutti i moderni secoli dee tanto l'antica giurisorudenza, quanto all'eruditissimo Antonio Agostino. La cognizione profonda che aveva degli antichi autori, degli usi antichi, dell' antiche leggi, dell'antiche famiglie, e di tutta l'antichità, lo rendeva talmente padrone delle leggi romane, e di tutta la romana giurisprudenza, che sembrava, come dice il suo compagno e panegirista Andrea Scotto (a) . sembrava di vedere risorto in lui un Paulo . un Ulpiano, un Papiniano. Più vantaggio recò egli al diritto civile co'quattro libri d'emendazioni, e d'opinioni (b), opera degli anni suoi giovanili, e leggera di mole, che quanti pravi e maturi giurisconsulti vollero con macchinosi volumi e con varie sorti di scritti richiamare al gusto romano la soda giurispruden-2a. Scrisse delle leggi, e de' senatusconsulti, e con magistrale possesso ci mise in vista l'origine e la specie di tutte le leggi, che sono comprese nelle pandette, come s'egli stesso le avesse distese; e con uguale padronanza maneggiò anche le leggi delle dodici tavole, che ci sono rimaste. La cronologia delle leggi, e la notizia de' loro autori , e degli altri scrittori delle medesime era molto importante, e quasi necessaria per poter conciliare le leggi, e render ragione delle differenze, e talor anche delle apparenti antilogie che fra esse s' incontrano, ed egli scrisse quell' opera eruditissima de'nomi propri delle pandette, ch' è stata la luminosa fiaccola che ha diretti i giurisperiti nello studio delle pandette. e di tutta l'antica giurisprudenza (c). Sono ancor classiche e magistrali le sue operette dell'escusazioni (d), e delle milizie (e). Le costituzioni di Giustiniano, l'epitome delle novelle del professore Giuliano, perfino le leggi navali de' Rodi, e quasi ogni parte dell' antica giurisprudenza debbono all'ingegno ed all'erudizione dell'Agostino i più belli e sicuri lor lumi. A ragione dunque potremo chiamarlo, per bocca di tutti gli eruditi di quel tempo, uomo som-

<sup>(</sup>a) Orat Jon. in Ant. Ang.
(b) Emenias, et opinion, Juris civilis libei IV.

<sup>(</sup>c) Dr propr. nom. pandert. (d) Ad Modestinum, sive De excutationibus. (e) De militis est caso :

mo in ogni sorta d'erudizione, e il più grande del suo secolo, arca e deposito di tutta l'antichità, vero ristoratore del diritto civile, e del pontificio, supremo principe de giurisconsulti, fiore sceltissimo di quell'età. Ciò non pertanto, senz'entrare in paragone su l' universalità del merito letterario, nella quale certo darò senza molta esitazione la superiorità all'Agostino, e riguardando soltanto i vantaggi recati alla civile giurisprudenza, d'uopo è cedere rispettosamente la palma al gran Cujacio. L'Agostino aprì i fonti, e purificò le acque, onde fecondare i fertili campi dell' erudita giurisprudenza: il Cujacio li mise tutti in cultura, e da tutti colse i più saporiti e salutevoli frutti. Quale parte del diritto non trova ne suoi scritti la conveniente dilucidazione? Quanto non avrebbe a desiderare un erudito giurisconsulto nell'illustrazione delle leggi romane, se gli mancassero i lumi sparsivi dal Cuiacio? E che vi resta, dopo le fatiche di quel grand uomo, che non sia ridotto alla necessaria chiarezza? L'istituta, il codice, le pandette e le novelle, i titoli e i paratitli, e tutto il corpo del diritto giustinianeo viene da lui trattato colla maggiore nettezza e dignità, A più chiara intelligenza dell' antico diritto d'uono è conoscere la dottrina degli antichi giurisperiti : e il Cujacio con ingegnosa ed instancabile diligenza ha raccolte le opere e i frammenti di tutti, e n'ha data la conveniente esposizione; e Ulpiano, e Paolo, e Africano, e Nerazio Prisco, e Ulpio Marcello, e Cervidio Scevola, e Erennio Modestino, e Salvio Giuliano, e sopra tutti il celebre Papiniano ci hanno aperta per bocca del Cujacio la loro mente, ci hanno presi a parte de loro sentimenti, e ci si sono resi familiari e domestici. All'illustrazione del diritto antico, vero fonte della giurisprudenza, ha egli voluto aggiungere la dichiarazione di quelle parti del moderno, che non derivano il loro lume dall'antico, e col solito suo magistero ha diradata l'oscurità della dottrina de' feudi , e ha data una dotta spiegazione della bolla d'oro di Carlo IV. Potè ben dire il vero conoscitore della giurisprudenza Gravina (a)

Cujacio .

(a) De er. et progr. fer. ejp.

che " ne si può imparare cosa alcuna senza il Cejacio, ne più è " permesso l' ignoratne alcuna dopo di lui " come già prima del Gravina avera scritto il Pitro (a) che, quanto di pura e genuina luce ha ricevuto la giuriprudenza, tutto lo-dobbiamo, e lo dovranno anche i posteri a quel grand' uomo. Che diremo dunque del giudizio de suoi partiotti al vedere posposto il gran Cujacio ad un Fornedit nella cattedra di Tolosa Più degni rivali trovò in Bourges il Cujacio nel Robert, che tante e sì dotte, ma amare, opere scrisse contro di lui; nel Doudlo, autore di molti volumi legali assai stimati, e d'altre opere erudite; nel Duarenso, di cui sopra abbiamo parlato, e particolarmente nell' Orsonoso, scrittore di maravipilosa erudizione.

Secolo d' oro della giurispru-

La giurisprudenza ebbe, come tutte l'altre scienze, il suo secolo d'oro nel secolo decimosesto, nel quale un Alciato, un Agostino, un Cujacio non giunsero ad oscurare il nome di tant' altri lor coetanei da noi finor nominati . Ma oltre di quelli , chi non conosce il Leunclavio, autore della grand'opera del diritto greco-romano, rispettata costaniemente dalla dotia posterità? E non sono noti a tutti i giurisprudenti il Torelli, editore fedele delle pandette fiorentine : il Panciroli famoso scristore delle vite de' celebri giurisconsulti; il Britson, alla cui vasta erudizione è dovuta la cognizione ch' abbiamo del foro romano, delle misteriose sue formole, e di varie altre parti d'antiquaria legale, prima di lui poco conosciute; il Padilla, autore classico su le transazioni e su' fidecommissi, e chiarissimo comentatore d'alcuni rescritti degl'imperatori, e d'alcune risposte de giurisconsulti; Emmamele de Costa, di cui non sanno che più lodare i suoi coetanei, l'ingegno o il giudizio, l'erudizione o la diligenza; Antonio Quintanaduegnas, la cui opera dell'impero e della giurisdizione, superiore, a giudizio del Meerman (b), a quanto l'Alciato, il Baron, il Goveano, il Duareno, il Cujacio banno scritto su tale materia, è un vero te-

(4) Intet. zep.

th Comp. nov. then forth tiv. at cau-

soro d'erudizione antica, e moderna, legale, e storica, greca, romana, e spagnuola; e varj altri rinomati giurisperiti di quell' età, scrittori d'opere che sono, anche nella nostra, classiche e magistrali? E non sono di quel tempo i più celebrati scrittori non solo nelle teorie del diritto antico, ma altresì nella pratica del moderno? Le opere del Gomez e del Garzia su la nobiltà spagnuola, e su i diversi suoi privilegi e diritti, e l'opere del Sunancas, e del Molina su le primogeniture degli spagnuoli hanno servito anche di regola per la nobilià, e per le primogeniture dell'altre nazioni . L'opere del Menochio, e del Mantica , singolarmente alcuni particolari trattati dell'uno e dell'altro, vengono ascoltati anche oggidì come oracoli in tutti i più rispettabili tribunali. E così quasi non v'è materia alcuna legale, la quale non riconosca qualche scrittore di quel secolo come classico e magistrale, Lodopico Gomez, e dietro lui il Farinacci, e poi altri hanno data la gran raccolta delle decisioni della sacra ruota; Pietro Ruiz de Moros, o, come è più conosciuto, Ruizio Maureo, chiamato ad insegnare le leggi in Polonia, pubblicò una dotta opera di decisioni littuaniche; Antonio di Gama diede quelle del supremo consiglio di Portogallo; e così parecchi altri raccolsero le decisioni di differenti tribunali, e fecero conoscere la dottrina, e la maniera di pensare di diverse nazioni, e i sentimenti de più rispettabili soggetti delle medesime, e proposero più e più esemplari, onde regolarsi nelle loro decisioni i legali. La scoperta d'un Nuovo-Mondo produsse anche un nuovo diritto, e molti giurisprudenti che in quel secolo l'illustrassero, finchè sopra tutti il Solorzano, al principio del susseguente in varie opere sì latine che spagnuole, lo trattò con maggiore diligenza e pienezza. E così possiamo dire veramente che, per ogni ramo della giurisprudenza, sì teorica, che pratica, è stato secondo il secolo decimosesto, e settimo che ugualmente che per l'altre scienze può riguardarsi come il secolo d' oro per la giurisprudenza. Ma la moderna giurisprudenza, come l'antica, è stata più ferma e costante che l'altre scien.

Gierlic emiti del principio del seccio decimoPiseo

Pabro .

ze nel conservare il buon gusto, e dha seputo mantenesti nel suo pelendore ancor nel secclo susseguerie, quando era in decadimento il resto della letteratura. Infatti quanti grand' uomini non teguito a produrre per molto tempo la giurisprudenza? Chiusero il seciolo decinosteto, e da prirono il decinostimo alcuni giurisconsulti di molto merito, i due Pitei, Pierro e Franceso, che furono de più illuminati e zelanti ristoratori del diritto antico; il Montac, pratico erudito e dotto nelle belle ktere, e nelle leggi romane e nelle francesi; Antunio Fafro, degno rivale del Cojedo, detto dal Ferriter (a) il giurisconulto moderno, che abbia portato più avanti le sue idee sul diritto; il Ristensio, non meno noto per l'ope, re di giurisprudenza, che per quelle di letteratura; e, oltre parecchi altri uomini illustri. Disnisio Geosfrodo, becemencio della giurisprudenza per l'erudite ed utili opere che produsse, ma più ancora per averte dato ono de ripi chiari suoi luminari nel suo ancora per averte dato ono de ripi chairi suoi luminari nel suo

figliuolo Giacomo, Se v'è giurisperito che possa mettersi al pari del gran Cujacio, quest' è senza contrasto il celebre Jacopo Gotofredo. Che tesoro di giudiziosa dottrina e di scelta erudizione non ci presenta la sua grand'opera del codice teodosiano co' comentari? Che ricerche erudite, e che critica sagacità non si vede nella sua edizione de' frammenti delle dodici tavole? Che bei lumi non isparge su varj punti della giurisprudenza, e su lo studio di questa scienza nelle sue animadversioni del diritto civile, nel comentario sul titolo delle pandette, delle regole del diritto antico, e in tutte quante le sue opere? Un sodo giudizio, una fina critica, una vastissima erudizione, un' applicazione indefessa rendevano il Gotofredo il principe de giurisperiti della sua esà, degno di occupare il trono della giurisprudenza in compagnia del Cujacio, e autor glorioso dell'opere che dovevano essere la guida de' più eruditi giurisconsulti, e che ci davano nel secolo decimosettimo un giurisperito.

(4) Hitt. do droit tom eep. XXX.

che potesse entrar a formare il triumvirato legale in compagnia de' due eroi del precedente, l' Agostino e il Cujacio. In quel secolo fioriva pure Antonio Mattei, il primo e l'unico fino a' nostri dì, dice il Renazzi, giudice in questa materia senza eccezione (a), il primo e l'unico che abbia toccato con mani rure. e trastato distintamente e con dignità la parte criminale della romana giurisprudenza, illustrata superficialmente da più dotti interpreti, e lordamente corrotta dal volgo de criminalisti (b). Fioriva il celebre Arnoldo Vinnio, il cui sicuro giudizio, soda dottrina, scelta erudizione, eleganza e chiarezza hanno rese le sue opere classiche in molte scuole, e il suo nome rispettabile a' maturi giurisconsulti . L' annotazioni all'istituzioni di Teofilo , e l' edizione de'basilici rendevano il Fabrot benemerito della greça giurisprudenza, come rure della romana le sue opere originali, e l'edizione di quelle del Cujacio. Nome illustre si faceva il Broso coll' eruditissimo suo comentario dell' istituzioni di Giustiniano, e cogli eleganti e curiosi opuscoli, che diede alla giurisprudenza. d' alcuni de quali ha voluto arricchire il suo tesoro il Meerman (c) . Non meno si distingueva il Merille coll'osservazioni, colle varianti di Cujacio, e coll'altre opere legali; e il Merille, e il Broso sono gli ultimi, a mia notizia, de' professori di Bourges, che portassero decorosamente l'onore di succedere al gran Cujacio, ed a tant' altri illustri scrittori che occuparono quelle scuole.

Il vanto di primeggiare nella giurisprudenza, che da Bologna era passato a Bourges, sembra che abbandonasse anche quell'università per trasferiri a Salamanca; e la scienza legale, che nacque in Italia, ed ebbe il suo meriggio nella Francia, si fissò per qualche tempo nella Spagna, non per incamminarsi al suo occaso, ma per trasferirisi al settentirione, come poscia vedremo.

Il Padilla, il Covarrobias, Antonio Gouvz, il Cotta, il Finelo, Tom. VI.

(c) Temo IV.

<sup>(</sup>a) El. jur, erim Praef.

450

Flabardo e

Culdera .

ed altri rinomati professori tennero in molto lustro per tutto il secolo decimosesto le scuole di Salamanca. Successore di que grand' uomini il Pichardo, anche al principio del seguente, chiamava alle medesime colla sua fama i migliori ingegni di Spagna, ed anche altri d'altre nazioni, e colle sue opere arricchiva di nuovi lumi la teorica e la pratica giurisprudenza. Allievo di quelle scuole Odoardo Caldera, illustrò co' suoi quattro libri di Varie lezioni il diritto greco-romano, e negli altri quattro Deeli errori de prammatici sparse utilissimi lumi per lo studio, e per la pratica di questa scienza, come ben lo conobbero Everardo Otto, che li ricercò avidamente per inserirli nel suo Tesoro del diritto, e il Meerman, che si chiamava felice per avere potuto arricchire il suo con opera sì preziosa. Ma verso la metà del secolo decimosettimo . quando in Bourges, in Bologna, e nell'altre università d'Italia e di Francia languiva lo studio legale, fioriva in Salamanca nelle scuole di dottissimi professori. Melchiore di Valenza, detto dal Suarez lume e colonna della giurisprudenza, che illustrò co' suoi trattati e colle sue lettere; Nicolò Fernandez, de Castro, scrittore erudito su la legge de gladiatori, su'religiosi militari, e su altri punti legali e spesso lodato dal sopraddetto Suarez, dal Retes, dall' Antonio, e dagli altri dotti giurisperiti; e varj altri eruditi illustratori d'ogni parte del diritto occupavano a quel tempo le scuole di Salamanca. Ma primeggiava gloriosamente sopra tutti gli altri il non mai abbastanza ludato Ramos del Manzano, a cui

Il Merman non teme di dare il titolo di principe de giurisconulti della sua nazione, di quella nazione che ha prodotti gli Agutiai, i Covarrabias, e tant'altri sommi giurisi (a). I titoli di miracolo del grand' emprojo delle lettere Salamanca, del più erudito de'giurisconalti, di nuovo Papiniasso, e simili altri nomi d'onore

Valenza .

Ramos,

vengono profusi al Ramos dagli scrittori legali, non meno Italiani, Spagnuoli, che dell'altre nazioni. Immensa copia d'erudizione antica, e moderna, sacra e profana si vede a larga mano sparsa nell'

<sup>(</sup>a) Tom. IV. Ther. &c Pract.

opere di quel dottissimo professore. Chi mai si sarebbe aspettato un sì ricco tesoro d'ogni sorta di dottrina legale, politica, teologica, storica, e filologica, teorica e pratica, quale si vede in un comentario alle leggi Giulia, e Papia del Ramos? La stessa ricchezza e preziosità si ammira in tutte le sue opere, che tutte esauriscono le materie che trattano, tutte sono attinte non a ruscelli ma agli stessi fonti del diritto e della ragione, della giustizia e dell'equità, e che facilmente fanno vedere d'essere produzioni d'un sacerdote della giustizia, come dice il Gonzalez Tellez. Il Meerman fa un lungo catalogo de' moltissimi lodatori del Ramos; ma la maggiore sua lode, oltre le dotte opere ripubblicate dal Meerman, è veramente la fioritissima sua scuola. Da tutte le provincie, non solo della Spagna, ma eziandio d'altre nazioni, concorrevano gli studiosi alla sua scuola; e in essa si sono formati Niccolò Antonio, il Fernandez de Castro, l'Altamirano, il Cardinale d' Aguirre, il celebre Luca Cortes, ed altri infiniti, d'alcuni de quali fa un lungo catalogo il Majass nella vita di lui (a) : perfino dall'America corse alla scuola del Ramos il dotto Suarez de Mendoza, che fu anch' egli professore di Salamanca, e scrittore d'un' opera su la legge Aquilia, nella quale, al dire del Majans (b), fra quanti su tale materia hanno scritto, s'è meritata la palma, sì per la diligenza, che pel giudizio, e per la perspicuità; e supera di molto, al giudizio del Meerman (e), non solo il Balduino, ma anche il rinomatissimo Gerardo Noodt, che scrisse su la medesima legge cinquanta anni dopo di lui. Niccolò Antonio non s' è fatto minor nome presso i giuristi per la bell'opera su l'esilio, che presso i bibliografi per la Biblioteca spagnuola. Ma il più gran giurisconsulto, che sia uscito dalla scuola del Ramos, è stato Giuseppe Fernandez, de Retes, degno discepolo di tale maestro. Il Retes ha scritto di tanti punti importanti, ed ha il-

Susrez de Mesleza

Viceoió An-

Retos

<sup>(4)</sup> April Merman. Thes. jur. etc. tom, V.

<sup>(</sup>e) Thes. jut. toen. II.

lustrate tante leggi, che può dirsi aver esso col Ramos suo maestro abbracciata tutta la giurisprudenza. Il Majans, riguardando soltanto i trattati su l'esilio dell' Antonio e del Retes, ne fa un picciolo paragone, e ci mostra più ricco d'esterna erudizione l'Antonio, più di legale il Retes; la dottrina dell'Antonio più amena, e più squisita, quella del Retes meno varia, e più facile da aversi; la dicitura di quello un po'duretta ed oscura, di questo più soave e più chiara; quegli scrittore per gli eruditi; questi per tutti; amendue di somma diligenza, e molto giudizio (a). Ma, per quanto dotto giurisconsulto fosse l' Antonio , non può entrare in paragone col Retes per la vastità e profondità della dottrina legale; nè altro giurista di quel tempo può stare al fianco del Retes che il suo maestro Ramos, essendo il Ramos e il Retes i due più dotti professori che abbia avuti l'università di Salamanca, e i due più sodi e sinceri giurisperiti che verso la metà del secolo decimo settimo potesse vantare l'Europa. Mentre in questa guisa illustravasi da tante parti e per tante

Dirino unive

vie il diritto romano, un nuovo luminoso campo i apriva alla giurisprudenza. Finora i giuriscomulti tutti "erano occupati nel diritto civile, alcuni nel peculiare d'alcune città o provincie, e la maggior parte nel romano; ma quel diritto che lega tutti i popoli o dalla natura stessa formato, o da costumi, e da sicili patti introdotto, il diritto della natura e delle genti, appena era atato toccato in qualche parte da alcuno, e da netsuno trattato con buon metodo e colla necessaria universalist. Questo prese a fare il celebre Grazio nella grand opera, di cui altrore; abbiamo parlato, del diritto della guerra e della pace. Era il Grozio molto versato nella giurisprudenza, e varie opere dotte ed importanti avea composte, che gli avevano meritati gli applausi, e lo studio del giurisconsulti; e I suoi fiori sparsi sul diritto giustiniano, i trattuti sul mare libero, su l'impero delle supreme potettà circa le core sacre, e altri simili l'avevano miatazo al

(a) In Figa Jos, Fern de Retet .

grado de' primi giuristi della sua età; quando levandosi sopra sè stesso, e sopra tutti gli altri, non più a questioni forensi, al diritto giustinianeo, al diritto d'alcune particolari città, e al volere d'alcuni legislatori, ma al diritto universale del genere umano, alle sovrane leggi di Dio e della natura, a quel diritto che dèe regolare le repubbliche e le nazioni, rivolse le sue meditazioni. Impresa simile possiamo credere ch' avesse in mente Cicerone nel voler trattare delle leggi (a); e ciò che quel gran filosofo non ebbe il comodo d'eseguire, venne poi adempiuto dal Grozio. Egli studiò i filosofi antichi, i giurisconsulti antichi e moderni, i moralisti e i teologi, e mise in opera ciò che in essi rinvenne, che potesse fare al suo proposito; suppli col suo ingegno e colla sua erudizione a quanto in essi mancava; lo dispose tutto nell'ordine conveniente, l'adornò tutto di copiosa erudizione, e diede un' opera, quale non aveva ancora la giurisprudenza, dove l'origine del diritto, la giusta guerra, il legittimo impero, le mutue obbligazioni fra privati e privati , fra sudditi e principi , fra nazioni e nazioni , i diritti naturali della guerra, e gli usurpati e fittizi, le convenzioni, i patti, le alleanze, e il diritto universale della società senza restrizioni di particolari leggi civili, tutto viene eruditamente discusso, e trattato con superiore maestria. Io non abbraccerò tutte le opinioni del Grozio. nè loderò tutto l'uso ch'egli ha fatto della scrittura sacra, dell' interpretazioni de' Rabbini, e delle questioni de' teologi, e della sua moltiplice erudizione, ne gli ammetterò tutte le parti dello stile, del metodo, e della trattazione della materia; ma commenderò bensì con sincero applauso quel grand' uomo, che presentò un nuovo campo alla giurisprudenza, inalzò la scienza del diritto sopra la cognizione del diritto romano e civile, ed aprì un nuovo e copioso fonte agli studiosi giurisconsulti, per bervi l'acque salutari della giustizia e dell'equità. Ma il Grozio, benchè abbia toccati i principi del diritto della natura e delle genti, s'è princi-

<sup>(</sup>a) De leg. Mb 1 , n. IV , V.

mente illustrasse tutto ciò che appartiene al diritto della natura

e delle genti. Alcuni punti toccò l'Hobbes (a); ma pochi, e parcamente trattati, e fondati su' falsi suoi principi, riescono alla giurisprudenza ed alla politica più di nocumento che di utilità. Anche il Seldeno trattò del diritto della natura e delle genti; ma, volendolo riferire alla disciplina degli ebrei, e principalmente a sette precetti noachidi, non lo fondò nella ragione, e in una soda filosofia, nè fece più che appoggiarlo a tradizioni rabbiniche; ed anzichè esporlo e dichiararlo, lo coprì con un' immensa farragine d'erudizione orientale. Abbracciò il Cumberland la stessa materia, ma in massime generali, più da filosofo che da giurisconsulto. Restò al Puffendorf la gloria di formare il primo un vero corpo del diritto della natura e delle genti , e di dare compimento e perfezione all'impresa, a cui il Grezio con tanta sua lode aveva dato incominciamento. Scrisse egli prima un'opera d'elementidella giurisprudenza universale, che gli meritò gli applausi de' letterati, e dall'elettore Palatino una cattedra nell'università 'd' Heidelberga, la prima cattedra, donde siasi insegnata tale dottrina; ma meditando sempre più su tale materia, abbracciò il diritto in tutta la sua universalità, e lo contemplò ne' vari suoi rispetti a tutto il genere umano. La natura, i principi delle moralità, lo stato naturale dell'uomo, la legge naturale, il diritto della propria e dell'altrui conservazione, le promesse, i patti, l'obbligazione de contratti, i domini delle cose e delle persone, i sovrani imperj, la costituzione, e il governo delle città e repubbliche, il diritto ed i patti della guerra e della pace, l'alleanze e i trat-

tati de principi, e tutto ciò che riguarda l'umana società viene abbracciato in quell'opera del Puffendorf. Io non loderò pienamente l'esecuzione di tale impresa; troppe questioni, e troppo scolastica metafisica su gli enti morali, su l'intelletto e la volontà,

(a) De cire .

e su d'altri principj troppo lontani, e poco necessarj al suo argomento, che stancano il lettore prima d'entrare nella materia che cerca; una cieca avversione a tutto ciò che può avere qualche riguardo alla religione cattolico-romana, un ammasso di citazioni spesso inutili, e talor inopportune, e di dottrine non necessarie, una certa prolissità che, in mezzo ad importanti argomenti e ad erudite questioni, arreca non so quale svogliatezza di seguitar la lettura, molto detraggono del merito dell'opera del Puffendorf. Ma nondimeno la varietà, e l'importanza, e spesso anche l'originalità delle materie, la sottigliezza d'ingegno, e la sodezza di giudizio, con cui alcune sono trattate, la copia d'erudizione, la profondità della dottrina, il metodo e la chiarezza superiori all'uso di que tempi in simili scritti, ed altri non pochi pregi, e più di tutti la novità, rendono gli otto libri del Puffendorf sul diritto della natura e delle genti un'opera classica, e da far epoca nella storia della giurisprudenza universale. Allora infatti il Barbeirae si diede a tradurre, comentare, illustrare, ed accrescere le opere del Grozio, e del Puffendorf, e diventò anch' egli di traduttore e comentatore autore originale in quella materia. I due Coccej padre e figlio, ne' cinque tomi d'introduzione, e di comenti alla dottrina del Grozio, diedero su questo diritto assai migliori lumi che il Grozio stesso. Il Tommasio scrisse su i fondamenti del diritto della natura e delle genti, dedotti dal senso comune secondo l'ipotesi del Puffendorf, Il dotto e laborioso Eineccio fece pregevolissime prefazioni al Grozio, dove ridusse a brevi tesi, e spose nella maggiore chiarezza tutta la dottrina di lui, e diede poi gli elementi del diritto della natura e delle genti, dove mette in bell'ordine, in elegante chiarezza, con molto giudizio ed erudizione i più giusti e sicuri sentimenti, e i più importanti punti della dottrina del Grozio, dell' Hobbes, del Paffendorf, e degli antecedenti scrittori. Dopo di lui il celebre Wolfio pubblicò la grand' opera, che su lo stesso argomento distese in nove volumi in quarto, dove ebbe il merito.

Eurbeirae .

Coccej

eze necio . delle genii, non ben distinto prima di lui dal diritto della natura. E discendendo più avanti, lo svizzero Watel diede un' opera del diritto delle genti, o de' principi della legge naturale, applicasi alla condotta e agli affari delle nazioni e de sovrani. Il Burlamachi pubblicò i suoi principi del diritto naturale, ed i princi-

pi del diritto politico. Il P. Schwarz nelle istituzioni del diritto della natura e delle genti, il Finetti ne' dodici libri de' principi del medesimo diritto, il Lampredi, ed altri molijssimi, sì filosofi e teologi, che giuristi, hanno in varie guise tranato di tale diritto. Lo spagnuolo Marin ha pubblicato in quesi ultimi anni un saggio di storia più che una storia del diristo della natura e delle genti: noi rimettiamo ad esso chi voglia aver più notizia degli scrittori di tale diritto, ed aggiungendo agli autori da lui mentovati il rinomatissimo Filancieri, di cui altrove abbiamo parlato, ci contentiamo d'aver in qualche guisa indicato il corso che ha fatto questo nuovo genere di giurisprudenza, nato nel secolo decimosettimo.

A maggior lode degli studi legali di quel tempo, giova osservare che non per coltivare questa giurisprudenza naturale si lasciò in abbandono la civile. Oltre i molti ed illustri giurisconsulti del decimosesto secolo mentovati di sopra, ne fiorivano molt' altri verso la fine del medesimo, ed al principio del susseguente. Il Donat col mostrare il sistema e la mutua connessione delle leggi nella sua opera Delle leggi civili nel lor ordine naturale faceva entrare i giuristi nello spirito delle leggi, e ne facilitava lo studio; Claudio Ferriere aveva il merito di confrontare le leggi romane colle francesi, e di ridurre ad uso del foro francese il diritto romano; e il suo figliuolo Claudio Giusette, oltre al seguire le pedate del padre in una nuova traduzione francese dell'istituzioni di Giustiniano coll' applicazione al diritto francese, dava la storia del diritto romano, nella quale è stato superato di molto dal Terrasson, che ne ha distesa una molto più piena, benchè nè pur es-

sa abbastanza perfetta, e capace d'appagare l'erudita curiosità. Il Chesio, in mezzo a'legali scolastici del suo tempo, faceva onore alla pisana università scrivendo opere erudite in giurisprudenza,

Chrain .

da meritarsi gli clogi dell' Eineccio (a); e dopo lui l' Averani nella medesima università presentava al pubblico libri d'interpretazioni del diritto, ne quali, al giudizio del Majant, superava in quel genere di scrivere tutti gli interpreti. e lasciava dubbio se più fosse da siimarsi l'ingegno, o il giudizio, l'eleganza, o la speditezza (b). Pel possesso del diritto, e per la pratica legale si fa rispertare nel foro civile ugualmente che nell'ecclesiastico il cardinale de Luca. Ma sopra tutti gl'italiani del secolo decimosettimo e del susseguente fioriva il Gravina il quale, sì nell'orazioni che nell'altre

opere maggiori, molti bei lumi sparse, sù l'antica giurisprudenza: e sebbene ne'libri dell'origini del diritto civile, ch'è la sua grand'opera, trovino gli eruditi giuristi poca originalità, e vi riconoscano da per tutto i sentimenti dell' Agostino, del Cujacio, del Gotofredo, del Sigonio, del Manuzio, e d'altri antiquarj e giurisconsulti, non lasciano però d'ammirarvi soda dottrina, scelta erudizione, retto giudizio, e pulitissimo stile (c); e poche opere vi

sono in queste materie, al dire del Terrasson, che abbiano riscossa una stima, ed approvazione sì universale, come l'opere del Gravi-

na (d). Dono il Gravina un altro napolitano, l' Alfani, s'è meritato lo studio de legali pe tre dotti libri di giurisorudenza criminale, nella quale pute s'è distinto il Risi colle sue savie, e sode animavversioni; ma sutti restano in questa parte di gran lunga superati dal maestro de criminalisti de nostri di, il romano Renazzi (e). Anche posteriormente il Zirardini nell'anno 1766, e nel seguente l' Amaduzzi hanno pubblicato, ed illustrato con erudite anno-

tazioni cinque novelle di Teodosio e di Valentiniano, ed una rispo-

Tom. VI.

<sup>(</sup>a) Opose. min. ux de vita . e faet. , es teripe. Barth. Chesit , es Gard. Pantiroll . (b) Epin. lib. V ; Ribl. Melen .

<sup>(</sup>c) Majans ibid. , Meerman. , al.

<sup>(</sup>d) Hies, de la forispen, par. IV , paragr. . to Elem. Jer, crim-

458 sta

134 Envoli sta di Papiano; e, sì con tali edizioni, che colle dispute posteriori, hanno arricchita di nuovi lumi l'antica giurisprudenza. Gli spagnuoli, che s'erano meritata la lode di discutere le materie con particolare diligenza ed accuratezza, unendo ad un ingegno profondo molto studio legale (a), vollero fino a nostri di conservare il diritto a simili elogi; e sebbene la spagnuola giurisprudenza molto si risentisse colla perdita del Ramos e del Retes, non lasciò non pertanto estinguere affatto il luminoso suo splendore. La scuola del Retes produsse giurisconsulti che fecero onore nella fine del decimosettimo secolo, o nel principio del seguente all'università di Salamanca, ed a'buoni studi della legge Valero Diaz, Gonzalez, Tellez, Hernandez d' Henestrosa, Chavarri ed Equia, ed altri parecchi, autori d'opere di molt'ingegno e giudizio, e di legale erudizione. Uno di questi fu il Puga e Feijoo, alla cui lode basti solianto il dire, che ha avuto per editore delle sue opere, e per iscrittore della sua vita l'eruditissimo Majane . Conservò il lustro di quell' università anche nel passato secolo il dottissimo suo professore, nobile valenzano, Giuseppe Borrull, le cui doite opere si sono meritato lo studio e gli elogi del Majans (b), e del Meerman (c). Ma i duumviri della giurisprudenza spagnuola del passato

517

secolo, i soli che possano stare al fianco di que'del precedente, il Ramos, e il Retes, sono il tante volte lodato Mejans, e il suo amico Finestres. Il Mejans cominciò presto a farsi conoscere; e le sue disputazioni del diritto, i comentari su alcuni titoli della legge, e il iluttrazioni del frammenti d'actuni antichi giurisconsulti, opere de'gioranili suoi anni, gli fecero presto illustre nome presso gli eruditi giuristi. Ma le dotte vite, che poscia scrisse dell'Acquisino, del Ramos, del Retes, dell'Assenio, e d'altri spagnuoli giurisconsulti, l'edizioni, e le illustrazioni dell'opere d'alcuni d'essi, e più di tutto gli eruditi comentari a' frammenti di trenta degli antichì giurisprudenti, l'inalzarono all'onore d'essere riguar-

(a) V. Morbef. Polybies. tem. III , lib VI , secs. VIII.

(b) Whi sofre , ot petrim al. (c) Comp. nov. there ere p. 60.

dato come uno de' primi dottori del suo tempo. Ma lo stesso Maians, che pure non facilmente cedeva la mano ad alcuno nell' onore letterario, dava apertamente al Finestres la palma della giurisprudenza, nè temeva di metterlo al pari del Cujacio per l'ingegno, per l'erudizione, e per la cognizione delle lingue (a). Infatti, sebbene è vero che nel numero, e nel volume dell'opere non è il Finestres paragonabile con quel principe de giurisperitt, non gli rimane però inferiore nel merito per l'acutezza nello spiepare i più reconditi precetti del diritto in alcuni trattati (b), per la cognizione del diritto naturale e pubblico in altri (c), e in altri per l'erudizione dell'antichità (d). Anzi il Mojans non ha difficolià di riconoscere l' Ermogeniano del Finestres per superiore al Papiniano del Cujacio, che pur era l'opera, a cui lo stesso Cuiacio dava fra tutte le sue la preferenza (e).

Non è stata non pertanto la Spagna nel passato secolo il vezo teatro della giurisprudenza; ma sino dal fine dell'antecedente era già passato nell'Olanda e nell'Alemegna. Alla fronte di tutti vedesi un nome illustre nel Proteo letterario, Leibnitz, il quale con vastità immensa di lumi, e con somma sottigliezza d'ingegno ha svolte varie complicate questioni, ha scoperti i difetti della giurisprudenza, e n' ha suggerita la correzione; ha proposto un nuovo metodo di trattar quella scienza, ha unito al diritto romano il diritto della natura e delle genti, e dal diritto pubblico universale è anche disceso al diritto pubblico germanico; .e se non è arrivato in tutto alla perfezione, in tutto ha dato de' lumi a posteriori scrittori, come dice il Bon (f); ed insomma il Leibnizio si è meritato un nobile posto fra giurisconsulti, quast uguale a quello che occupa fra matematici e fra filosofi . Alla fine

m m m 2

<sup>(</sup>a) Cent. Praclect. Acad. (b) De ruig. , e papell. substit. , De liberis es porthamis etc. etc. (e) Enereigationes ad Leg. V. Dr Jett. et

<sup>(</sup>d) De inte detiem to Ibid. (f) Jo. D. Ben Praef. ad partem jurispr. .

460

Coccei .

del decimosettimo secolo, ed al principio del seguente iparse, e nelle lezioni e ne' libri, molti lumi sul diritto delle genti, e sul romano, Entico Coccei, il quale trasfuse eziandio nel figlio Samuela il suo spirito, che questi impiego particolarmente a vantaggio della giurisprudenza pubblica universale, e della criminale. Non solo nel diritto canonico, ma altresi nel civile è celebre presso i dotti

Boemero Cel Uber . giuristi il Beonero. L'erudite e chiare prelezioni del diritto civile, non meno che l'euwonia romana, mettono il nome dell'Uber fra' primi giurisprudenti del passato secolo. Il diritto patrio dell' Olanda e della Zelandia, che dee al Binkrubork l'essere ridotto

Nakershoe

Olanda edila Zelandia, che dee al Eukerzhoek l'eserce ridotto in corpo di diritto, non ha toloto al romano l'illustrazioni di quel grand uomo, nelle cui opere tutte loda l'Elmezio (a) il penetrante ingegno, il sagace giudizio, la straordinaria scienza del diritto, e l'incredibile cultura, senza che niente abbia mai trovato, che non sia squisito, elegante, e lavorato con particolare diligenza; niente d'ovvio e comune, niente onde non abbiano di imparare i giurisconsulti, avvezzi a sevre meditazioni. Avver-

Noods

ad impartar guiraconsulti, avveza a severe inculzioni. Avvezsario ed amico del Binkertobek fu Gerardo Noode, il quale, e pe' comenti a ventiestre libri delle pandette, e per la spiegazione del la legge Apalita, e più ancora per altre opere più mature a venne riguardato come il giurisconsulto della sua età, a cui più dovesse

Sculting , e. altri scrittori . la giurisprudenza (b). Col Noudr va del pari il uno parente Sculting, a cui la sua giurisprudenza antegustinianea, ed altre opere hinno dato nobile pottor fra primi giurisconsulti. Piemo d'ingegno e di dottrina, ma forte un pò troppo critico, si mostra nelle osservazioni ed in altre sue opere il van dru Water. La storia delle pandette florentine, i comentari al libro d'Eremio Modestino, ed altre dotte opere hanno reso celebre il nome del Brenkomus. Sono ben noti comenti alle pandette ed al codice del Brenkomusmus; e nome illustre hanno acquistato colle lor opere 3travio. Strykio, Voer ed altri parecchi olandesi e tedeschi del passto secono con controla parte potrebbono meritaris, ma che la rolo, che una storia a parte potrebbono meritaris, ma che la rolo, che una storia a parte potrebbono meritaris, ma che la rolo, che una storia a parte potrebbono meritaris, ma che la rolo, che una storia a parte potrebbono meritaris, ma che la rolo.

(a) Praef. ad goa mer lib. Obs. jur-

(b) Malant Bibl. etc.,

Lineccio.

strettezza della nostr'opera nè pure ci permette di nominare. Ma come tacere il grand' Eineccio, a cui l'antichità romana, la topografia del diritto romano, la storia del medesimo diritto, e del germanico, le pandette, l'editto perpetuo, e tutto il diritto, sì romano e germanico, che della natura e delle genti debbono sì bei lumi, e che nelle prefazioni all'opere altrui, nell'esercitazioni. nelle lettere, negli opuscoli, e nell'opere grandi, e da per tutto ha portato il luminoso corredo di cultura, ed eleganza di stile, di critica, e d'erudizione? Nè solo il diritto romano, e i romani giurisconsulti, ma la greca giurisprudenza ha ricevuto dagli olandesi e tedeschi del passato secolo maggior illustrazione. Ottone Reitz ha fasto copiare esattamente dal Capperroner alcuni libri de' basilici secondo un codice della biblioteca di Parigi, e n'ha data una diligente edizione (a). Teofilo, già pubblicato da altri, ha avuta dal Reitz una traduzione latina con nuova edizione, e con più istruttivi rischiarimenti: ed anche Teodoro Ermonopolita ha meritate le sue meditazioni. Molte ricerche ha fatte il Runkenio per ripulire i greci giurisconsulti; e ricchi frammenti ha pubblicati di Taleleo, di Teodoro, e di Stefano, celebri cooperatori di Triboniano, ed altrest d'un Cirillo, d'un Gobida, e d'altri greci men conosciuti (b). E così in varie guise recavansi nuovi lumi alla greca giurisprudenza. Agli studiosi olandesi del passato secolo dobbiamo in oltre due preziose raccolte d'opere giuridiche, sommamente vantaggiose alla cultura di questa scienza. Coll'ajuto, e co'lumi del Binkershoek, e d'altri eruditi pubblicò il librajo van der Linden nel 1725 un tesoro di giurisprudenza in quattro volumi in foglio, che poi accrebbe d'un quinto ad eccitamento del professore d' Utrecht, il dotto, e laborioso Everardo Otto, Voleya l'Itelia, professore di Basilea, arricchire quel tesoro di nuove opere, che formassero un sesto volume nella nuova edizione, che · ne intraprendeva il librajo Brandmuller; ma questi non fece che

Tesoro del di-

149 0110 a Nc erm an

una semplice e scorretta ristampa del tesoro olandese, senza fregiarlo di nuove ricchezze. Più alta impresa abbracciò il dotto Meerman, ben conosciuto per le sue illustrazioni delle istituzioni di Caio. e per altre opere di giurisprudenza. Coll'infaticabile sua industria e coll'aiuto d'alcuni amici, singolarmente del Majans, ricca copia raccolse di pregievoli opere o affatto inedite, o certo rarissime, e non un'aggiunta al tesoro dell' Otto, ma un nuovo, e più abbondante e ricco tesoro volle dare alla giurisprudenza, quale or lo godiamo in sette grossi volumi in foglio. Tante e sì gloriose fatiche de' Tedeschi e degli Olandesi, del Majans, del Finestres, e d'altri Spagnuoli, e d'altri giurisperiti d'altre nazioni possono bastare a darci un'idea dello stato della giurisprudenza. Ma noi ora dopo il fin qui detto dovremmo ancora far parola degli ulteriori avvanzamenti venuti alla medesima colla nuova legislazione del Codice Napoleone (a). Questi, essendo ancor primo Console, pensò alla formazione di un codice di leggi nazionali, che abbracciasse tutte le materie e servisse di costante ed uniforme legge a tutte le provincie degli stati francesi . A questo fine creò una commissione de più dotti giurisconsulti, che distendessero un progetto di tale codice. Questo fù sottomesso alla corte di Cassazione ed alle corti di appello , le quali vi fecero molte osservazioni . che furono esaminate e discusse dal Consiglio di stato, e passate quindi alla sezione di legislazione del tribunato. Questa sezione propose differenti correzioni e miglioramenti, che furono abbracciati nelle conferenze tenute alla presenza dell'Arcicancelliere dell' Impero, e de membri del consiglio di stato, e del tribunato. Queste osservazioni, le relazioni, i discorsi, le conferenze, che precederono la promulgazione del Codice, formano molti volumi, e tutti furono come preparativi per disporre gli animi all'accettagione del medesimo. Dopo tanti dibattimenti, tante questioni, consultazioni, conferenze, ed esami nell'anno 1804, che era della Repubblica francese il XII, fu decretato con legge e quindi pro-

(a) II ch. A, ha seritto il seguente articole quando era in vigore Il Codice di cui parla .

mulgato per tutta la Francia il Codice delle leggi civili, che dovea servire per uniforme regolamento della condotta de Cittadini di tutte le provincie della Francia e della giudicatura de' Tribunali, Grande era stata l'aspettazione di questo Codice, formato con tante discussioni de magistrati, de corpi più rispettabili della nazione, de' più dotti giurisprudenti, e de' più savj politici : onde appena venuto alla luce , fu ricevuto con sommo applauso, su esaminato con oculata attenzione, si mossero difficoltà, ed in breve tempo si vide la Francia innondata di libri della nuova giurisprudenza. Colla scorta dei lumi che presentarono tanti scritti, e che somministrò l'esperienza, si fecero poi alcuni cangiamenti, si ritoccarono alcuni passi del pubblicato codice, e solennemente si promulgò di nuovo nel 1807 col titolo di Codice Napoleone. Mancavano alla nuova giurisprudenza le forme, e le istituzioni per procedere con sicura esattezza, ed uniforme regolarità ne' giudizi . Si formò a questo fine un Codice di procedura civile, che venne pubblicato nel 1806. Nell'anno seguente venne alla luce il Codice di commercio, che cominciò ad osservarsi nel primo Gennajo 1808. Tutto questo riguardava soltanto la civile ed economica legislazione. Bisognava provvedere anche alla eriminale, per risparmiare i delitti, qualificarli, e punirli; per questo si ordinarono due codici. l'uno criminale che su pubblicato nell' 1809, e l'altro penale che venne fuori nell'anno seguente. Si pensò parimente all'esatto compimento della nuova legislazione, e si ordinò a questo fine l'istituzione delle nuove scuole di giurisprudenza, dove, insegnandosi il diritto francese secondo l'ordine de'recenti codici, si spiegassero i suoi rapporti col diritto romano e colla pubblica amministrazione, e s'istituissero degli allievi atti all'esercizio del foro ed al decoro della magistratura. Nuovi schiarimenti ogni giorno son venuti e vengono alla luce su queste nuove leggi . I tribunali si sono veduti spesse volte nel bisogno di esaminarle più attentamente, per appoggiare ad esse fondatamente, i loro giudizi, e questo ha dato occasione ad una vasta raccelta che , riunendo le decitioni date fuora dalle corti di Cassazione, e di appello dopo la promulgazione del Codice, più chiari lumi ha sparso sull'antica, e nuova legislazione. Si videro venire alla luce le pandette, dove, raccogliendosi sù ciascuna materia le leggi emanate, si aggiungono le osservazioni che formano un succinto ed interessante trattato su ciascun punto, e si dà un corso di diritto appropiato alla nuova legge che, andando d'accordo colla legge medesima, serve come di comento ai precetti di essa. Una moltitudine di dotti giurisprudenti presero quindi ad illustrare le varie parti della nuova legislazione . Delvicourt , Bernardi , Toullier ed altri hanno preso a trassare l'antica giurisprudenza, disponendone le materie secondo il metodo tenuto dal nuovo codice. Pigeau, noto abbastanza per altre opere legali . si occupò con generale applauso nell' illustrare ampiamente il Codice di procedura civile, e di commercio. Lo stesso Pigeau, e vari altri hanno contribuito moltissimo a rischiarare le leggi e procedure riguardanti le materie criminalt e fra questi particolarmente Bourouienon con un dizionario ragionato delle leggi penali, ha inoltre agevolato moltissimo questa materia. Hutteau, Bernardi, Estrangil ed altri, prendendo in mano i dotti trattati di romana giurisprudenza del Pothier, ed applicandovi le nuove leggi francesi, hanno apportato con ciò nuovi schiarimenti. all' una, e alle altre, e vie' più autorevole dignità ai nuovi codici. A maggiore facilità dello studio della nuova legislazione si è rensato ridurla in dizionarj, secondo il gusto tanto dominante in questi tempi. Il Daubenton, il Desormeaux, il Montainville, e molti altri hanno formato de' loro dizionari sulla medesima; fra i quali però bisogna distinguere il Merlin che nella nuova edizione del suo repertorio universale e ragionato di giurisprudenza colle note indicanti i cangiamenti arrecati dalle nuove leggi alle antiche, e coll'applicazione delle une alle altre, ha dato maggiore illustrazione al recente diritto francese. Coi dizionari son parimente venuti i manuali gli spiriti, e simili opere, che ci danno qualche idea del lusso letterario della nuova giurisprudenza. Ma noi non pos-

siamo che accennare l'origine di questa nuova giurisprudenza, e lasciamo ai posteri il distendere la conveniente storia de'suoi prooressi, e dobbiamo por fine a questo troppo lungo volume. Ma prima di levarne la mano volgiamo gli occhi su tutti i Capi di questo Tomo e del precedente, o su tutti i rami delle scienze naturali, e riguardiamo con compiacenza tanti grand'uomini, che l' hanno illustrate : Ippocrate , Platone , Aristotele , Euclide , Archimede Papiniano, Cujacio, Grozio, Bacone, Galileo, Newton, Leibnizio . Montesquieu , Eulero , Haller , Buffon , Linneo , e tant' altri genj superiori, che fanno onore alla nostra specie; e bilanciando gli antichi coi moderni, che hanno versato su le stesse materie, rispettiamo dovutamente gli uni e gli altri, e lasciamo a'superfiziali saccenti il prendere esclusivi partiti o di venerare gli antichi con disdegnosa noncuranza de moderni o di vantare follemente questi con ignorante disprezzo della quasi sempre istruttiva e sempre venerabile antichità: prendiamo una nobile alterigia della vastità, elevatezza, e quasi direi divinità dello spirito umano, che tante sublimi, ed inarrivabili verità ha saputo cogliere negli arditi suoi voli; che tante materie nelle più folte tenebre avvolte è giunto a mettere in piena chiarezza, e che ha potuto superare si difficili ed ardui punti, ed uscire felicemente da più intricati labirinti colla sagace sua penetrazione: ma confondiamoci altresì della nostra inerzia, e delle distrazioni, e degli abbagliamenti della nostra mente, che s'è lasciata ssuggire tante scoperte, che toccava già colle mani, che in mezzo alle diritte e sicure vie, che s' aveva saputo aprire, s'è portata a vergognosi deviamenti, e che alla vista di luminose verità s'è volta ad abbracciare gli errori; e ad ogni modo sforziamoci a procurare ulteriori avanzamenti alle scienze naturali, a recar nuovi lumi ad alcune materie non ancora ben rischiarate, a decidere incontrastabilmente alcuni punti, che sono ancora in contesa, e seguire con indefessa attenzione tante verità, che si sono appena affacciate, e tant' altre che ci si presenteranno in ogni oculata e diligente ricerca; e Tom. VI.

## SCIENZE NATURALI

A66 SCIENZE NATUKALI:
siamo sicuri, che non potremo dare più gloriosa e più diletterole
cocupazione al nostro spirito che di contemplare e scrutinar la
natura, nel cui seno fecondo non mai ci mancheranno utili verità da svelare, e interessanti scoperte da fare a vantaggio dell'
umanità.

FINE DEL TOMO SESTO.

## TAVOLA

DELLE

## COSE NOTABILI

## CONTENUTE NEL SESTO TOMO

Abailardo, pagina 302. Al-bandono dell' anatomia de' tempi barsi, 10. Abulcasi, 127., seg. Accademia, 242., seg. Romani suoi seguaci, 247., Accademie mediche, 171., platonica, 312., di Berlino, 340. Accursio , 436. , 437. Achillmi , 12., 15. Agortino Autonio . 444-Alberto Magno , 304. Albino , 53. Alciato , 440. Alcinoo , 282. Alembert . 338., 343. Alessandria, scuola d'anatomia, 7. di filosofia, 276.; 284., seg. Alfarabi , 296. Alkindi, 294. Aller, anatomico, 27., 60., medico , 203. D , and , and Alpino Prospero . 147. Amaduzzi, 457. Amato Lutitano, 144., seg.

Ammonio Sacca; 285.

Anasiagora , 217. , 221. Anassimandro , 217. Anassimene , 217. Anatomia, 83. Anatomici, 6, 12. Andronico , 256. Angina maligna , 152. Aniano , 420. , 430. Annegati, loro soccorso, 172. Antioco , 246. Antistene , 239. Antonino , 368., 414., seg. Apulejo, 283. Arabi . medici . 124 . filosofi . 294 • 372 • Arcesilao . 243. Archigene , 114. Areteo, anatomico, 6., medico , 115. Aristeo , 219. Aristippo, 353. Aristosseno, 349. Aristotele , anatomico , 3. , filosofo , 232. , 356. , suoi libri , 254. Arnaldo di Villanova, 133. Arris , 174 Arvejo , 23. , 159.

| 468                               |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Asclepiade, 104.                  | Bodin . 375.                      |
| Aselio , 28. , 159.               | Bornero, 460.                     |
| Ateneo , 114.                     | Beile , 326.                      |
| Averani , 457.                    | Bonnet , 333 344.                 |
| Averroe , 298.                    | Bonnet , medico , 170.            |
| Augusto, 410.                     | Boscovich , 332., seg., 340.      |
| Avicenna medico, 126,, filoso-    | Brasavola, 145.                   |
| fo , 296.                         | Brenkman , 460.                   |
| Autentiche . 438.                 | Broto , 449.                      |
| Azzo , 436. , 438.                | Brown, 202.                       |
| 450.7 450.                        | Brano , 314-                      |
| В                                 | Bruyere, 330.                     |
| _                                 | Budeo , 440.                      |
| Bacone Ruggero, 309.              | Bulgaro, 435.                     |
| Bacone di Verulamio , 317., 324., | Burlamachi . 456.                 |
| 377.                              | 372                               |
| Baglivi, 169.                     | C                                 |
| Baile , 334.                      |                                   |
| Baldo , 439.                      | Caldani , 75.                     |
| Balduino, 443.                    | Camper, 65.                       |
| Barbeirae , 455.                  | Capitone , 411.                   |
| Baron , 443.                      | Cardano, 314.                     |
| Bartolino, 30.                    | Careno , 189.                     |
| Bartole , 439.                    | Caristio Diocle, anatomico, 4.    |
| Basilicon , 426.                  | medico , 96.                      |
| Baubino, 22                       | Carli, 387.                       |
| Beccaria , 388.                   | Carneade , 244                    |
| Bellini, 36., 167.                | Carterio , 319. , 377.            |
| Bellovacense Vincenzo, 309.       | Carus , 349.                      |
| Berengario, anatomico, 12., 15.   | Cassiani, giuristi, 411, seg.     |
| medico, 144., 153.                | Cato Sesto Elio, 405.             |
| Berito, sua sçuola di giurispru-  | Catone, 406,                      |
| denza, 417., 431.                 | Celso , 109.                      |
| Bertin , 56.                      | Charron , 374.                    |
| Bidloo , 41. , 47.                | Chesio , 457.                     |
| Binkershoek . 460.                | China, 150., China-china, 160.    |
| Boate, 166,                       | Cicerone, 247., seg., 275., 362., |
| Boerhaave, anatomico, 47., me-    | 364. , 407. , seg.                |
| dico, 181.                        | Cmici , 239 . 277.                |
| Boezio . 203.                     | Clarke . 224.                     |

|                                    | . ,                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Cleante, 258.                      | nell'oriente 425.: romano ne'        |
| Clitomaco, 245.                    | bassi tempi, 427.: universa-         |
| Coccej , 455. , 460.               | le , 452.                            |
| Cocchi, 201.                       | Duareno, 443.                        |
| Codici di leggi, 417.: gregoria-   |                                      |
| no, ivi : ermogeniano, ivi :       | F                                    |
| teodosiano, 419.: giustinia-       |                                      |
| neo, 420. : napoleone , 462.       | Felettlei . 284.                     |
| Codorniu, 384.                     | Editto perpetuo, 412.                |
| Collins . 336.                     | Eineccio . 332 . 455 . 461.          |
| Collado , 15. , 17.                | Flettricità medica, 194.             |
| Colombo , 14. , 16.                | Elmont , 157.                        |
| Condillac , 341., 346.             | Empedocle , 219.                     |
| Cornuto, 282.                      | Enesidemo , 272.                     |
| Costantino africano , 132.         | Epicuro , 241. : epicurei , 261. ,   |
| Cotuguo , 76.                      | 362.                                 |
| Covarrubias , 442.                 | Epitetto , 282. , 369.               |
| Cowper , 46.                       | Eraclito , 220.                      |
| Craniscopia , 82., 84.             | Erasistrato , anatomico , 4. , 28 .; |
| Crisippo, medico , 96. : Crisippo  | medico , 97.                         |
| filosofo, 259.                     | Eredia, 163.                         |
| Codworth, 326.                     | Ermogene , 417. , seg.               |
| Cujacio , 445.                     | Erofilo, anatomico, 6., 28.: me-     |
| Cullen , 202.                      | dico , 98.                           |
| Cuvier, 72.                        | Eschine , 352.                       |
|                                    | Esculapio , 38.                      |
| D                                  | Etmullero , 170.                     |
|                                    | Fuclide , 226.                       |
| Democrito , 220. , 221.            | Eulero , 344.                        |
| Diderot, 344.                      | Eustachie, 15., 19.                  |
| Digesto , 438.                     |                                      |
| Diocle Caristio , 4. , 96.         | F                                    |
| Dioscoride , 113.                  | -                                    |
| Domat , 456.                       | Fabricio d'Acquapendente, 154.       |
| Douglas . 57.                      | Fabro , 443.                         |
| Dracone, 392.                      | Falloppio, 15., seq., 13.            |
| Diritto , papiriano, 398.: flavia- | Febbri intermittenti, 152.: por-     |
| no , 403.: eliano , 404 , 406 :    | porine, 158.                         |
| muciano , 407. : giustinia-        | Feijoo , 458.                        |
| neo, 420. : nell'occidente, 424 :  | Ferecide , 217.                      |
|                                    | , 2.7.                               |

```
Fernandez de Castro , 450.
                                   Gregoriano , 417.
Fernel , 146.
                                   Grozio, 378., 452.
Guajaco, 150.
Ferraresi, medici, 144.
                                   Guglielmo Campellense, 301.
Ferrein , 56.
Ferriere , 456.
Ficino Marsiglio, 312.
Filangieri, 388.
                                   Hecquet , 197.
Filone . 246.
Filosofia , 215 .: sue prime set-
                                   Hewson , 63.
  te, 217. : sette posteriori , 226,:
                                   Heister , 47.
  sette scolastiche, 307.
                                    Hellvag, 189.
Finestres , 459.
                                   Hobbes , 325. , 378. , 454
Fontana , 81. .
                                   Hoffman, 179.
Freind, 175.
                                   Hume , 349.
                                   Hunter , 67. , 202.
Galeno, anatomico, 9., 28.:
                                    Jamblico , 288.
   medico, 117.
Galileo, 316.
                                    Jenner , 187.
                                    Jenty, 69.
Gall , 82.
Garzia , 441.
                                    Ingrassia, 15.
                                    Inoculazione del vajuolo , 183.:
Gassendo, 262., 321.
                                      della vaccina, 187.
Gatekero, 376.
Genovest , 340. , 383.
                                    Ipecacuana, 162.
Gerberto, 303.
                                    Irnerio . 435.
                                    Ippocrate, anatomico, 1.: medi-
Gesnero , 146.
Gherardo Cremonese , 132.
                                      co , 93. , 100.: suoi discepo-
Girardi, 73
                                      li , 95.
Giuliano Salvio, 412., 413.
                                    Istituta , 421.
Giurisprudenza , sue sette , 411.:
   scuole, 417. , 431.
Giustiniano , 420.
                                    Kant , 347.
Glisson , 166.
Gotofredo , 448
                                    Keplero , 22.
Goveano , 442.
Graaf , 38.
                                                    L
Graunt, 171.
Gravina , 457.
                                    Labeone , 411.
Grazian . 379.
                                    Laguna, 146.
```

```
Lancisio, 177.
                                   Mercado, spagnuolo, 152.: pie-
 Lassone , 56.
                                      montese , 153.
 Leeuwenoek , 41.
                                   Mercurio, suo uso, 148.
 Leggi romane, 393. : delle dodi-
                                   Meri , 43.
   ci tavole, 399.: loro scienza
                                   Merille , 449.
   peculiare ai patrizj, 403.
                                   Minoise , 391. , 393.
Leibnizio, 329. , 459.
                                   Monardes , 153.
Licurgo , 392.
                                   Mandini , anatomico , 11.: me-
Lieutaud , 56. , 198.
                                     dico , 133.
Lisero , 32.
                                   Mouro, 66.
Liprio , 314. , 375.
                                   Montagne , 374
Loke , 326.
                                   Montesquieu , 384.
Lower , 33. , 37.
                                   Morgagni , 49 . , 201.
Lucrezio, 268.
                                   Mornac, 448.
Lue venerea , 136. , 148.
                                   Morton , 174.
                                   Most , 391.
                                   Mucio P. 406.
               M
                                  Mucio Scevola , 406.
Mably , 386.
                                   Muratori, 383.
Macchiavello . 375.
                                  Musa Antonio, 108.
Magnetismo medico, 205.
                                  Muserave, 174.
Majans, 458.
Malacarne , 75.
                                                 N
Malebranche , 324.
Malpighi, anatomico, 34., me-
                                  Necrologi applicati ad uso della
  dico, 168,
                                     medicina, 171.
Mangetti, 46.
                                  Niccolò Antonio , 451.
Manilio , 406.
                                  Nomofilaci , 396.
Marino , 7.
                                  Nomoteti , 397.
Martinez , 57. , 199.
                                  Noods , 460.
Marcagni , 79.
                                  Novelle , 422.
Massimo tirio, 283.
                                  Numa Pompilio, 398.
Mattei , 449
Maupertuis, 339.
                                                 0
Mead , 175.
Medicina, sue scuole, 90. , 113.:
                                 Odofredo , 436.
  sue sette , 99. , 113.
                                  Oribasio, 122.
Meerman , 462.
                                  Otto Everardo , 461.
Melchiore di Valenza, 450.
Mendelson . 349.
```

Proculejani, 411.
Psello, filosofo, 209.: scrittore

di legge, 427.

Scheinero , 23.

Schelms, 349. Schueider, 165.

|                                 | +73                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Scolastici, 373.                | Telesio . 314.                           |
| Scorbuto , 136. , 151.          | Temisone , 100. , 107.                   |
| Scoto Michele , 303. : Giovanni | Teofrasto . 250. , 358.                  |
| Duns , 306.                     | Teimoteti ,396.                          |
| Scribonio Large , 112.          | Testalo , 113., seg.                     |
| Sculting , 460.                 | Thabit , 295,                            |
| Senac, 54                       | Thourst , 71.                            |
| Seneca , 281. , 267. , 370.     | Tolland, 337.                            |
| Senofane , 219.                 | Tommaso (San) d'Aquino, 305.             |
| Senofonte , 352.                | Forti, 177.                              |
| Servio Sulpicio , 407.          | - J. |
| Serapione , 99.                 | v                                        |
| Settio , 275.                   | ·                                        |
| Setto Empirico , 272.           | Vajuolo, 127.: sua inoculazio-           |
| Sidenam , 173.                  | ne, 183.                                 |
| Silvatico , 133.                | Valsalva, 48.                            |
| Silvio , 146.                   | Valverde, 25., seg.                      |
| Smellie 69.                     | Van Swieten, 203.                        |
| Socrate , 225. , 352.           | Ober, 460.                               |
| Solano de Luque , 192.          | Verheyen, 46.                            |
| Solone , 393.                   | Vernei , 42.                             |
| Solorzano, 447.                 | Vesalio , 13. , 15.                      |
| Sorano , 116.                   | Vesling, 29.                             |
| Spallanzani, 27., 68., 81.      | Vezio, 322.                              |
| Speusippo, 232.                 | Vicq d'Azyr, 71.                         |
| Stahl , 178.                    | Vico , 340.                              |
| Stenone , 36.                   | Vieussens , 44.                          |
| Stoici , 240. , 256. , 359.     | Vigo , 153.                              |
| Stratone , 251.                 | Vinnio , 449.                            |
| Suarez, 307.                    | Virsung , 38.                            |
| Suarez de Mendoza , 451.        | Ulpiano, 415., seg.                      |
| Sudore anglicano, 136., 151.    | Voezio, 321.                             |
| Sue , 70.                       | Voltaire , 337.                          |
| Swammerdam , 39.                | 7-P                                      |
|                                 | W                                        |
| T .                             |                                          |
| ·                               | Wagner, 164.                             |
| Tachenio , 169.                 | Walter, 72.                              |
| Talete , 216.                   | Watel , 456.                             |
| Tagliacozzi , 153.              | Weitbrecht , 66.                         |
|                                 |                                          |

Zaccola, 163. Zasio, 441. Zenone, 240., 256., seg. Zirardini, 457.

Z

on on in Congle



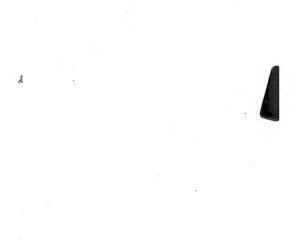



